

1 22 -G un by Coogle

# TRACTATUS DE MONETIS ITALIÆ APPENDIX,

SEU

# DE MONETIS ITALIÆ PARS SEXTA.



MEDIOLANI, MDCCLIX.

PROSTANT IN REGIA CURIA IN ÆDIBUS PALATINIS.

SUPERIORUM PERMISSU.

# LA ZECCA

### IN CONSULTA DI STATO

DEL DOTTOR

### GEMINIANO MONTANARI

PUBBLICO PROFESSORE DI MATEMATICA NELLA UNIVERSITA' DI PADOVA,

### TRATTATO MERCANTILE,

Ove si mostrano con ragioni, ed esempj antichi, e moderni, e si spiegano le vere cagioni dell'aumentarsi giornalmente di valuta le Monete; e i Danni sì del Principe, come de' Sudditi, che ne succedono, co' modi di preservarne gli Stati.

# ADDHSAI

# IN CONSULTA DI STATO

HOTTOG LAN

# INAMATHOM OF SIR TOWN

# IN MONTANARII O P U S C U L A

#### MONITUM.

Eminiani Montanarii Mathematici eximii geminum Oculculum editurus opera pretium puto , nonnulla de ejufdem fludiis , rebufque geftis prafari, ac Clariffimi Francisci Blanchini exemplum sequi, qui illius Tra-Elatum de Venti Vitibus vulgaturus eidem anteposuit Scriptoris vitam fumma cum fide concinnatam . Natus itaque Geminianus Mutine Urbe Virorum litteris, & fama prastantium matre Calendis Junii Anno MDCXXXIII. non sine laude ibidem versatus est inter amaniores scientias , & philosophica studia usque ad vigefimum atatis annum. Quo ineunte Florentiam professus nonnulla ibi fub Jacobo Federico Causarum Patrono celeberrimo flipendia Juris Civilis meruit . Inde Germaniam adiens in Salisburgensi Academia Anno MDCLVI. Juris utriusque lauream. eft consequatus . Unde paulo post digressus , & Vindobone domicilium figens , cum. Pauli del Buono Florentini, qui eximius Galilai de Galilais discipulus tum in Augusti Leopoldi Aula versabatur , amicitiam summa cum side , atque observantia coleret . ad Mathefeos fludia animum appulit, ad que naturali quodam fludio rapi fe, atque inflammari fatebatur . Familiaris amici consuetudo , & par Matheseos excolenda amor fuere in Caufa, ut cum jubente Cafare Paulus in auri metallorumque fodinis per Pannoniam, atque Stiriam perscrutandis diligentem navaret operam, Geminiano focio, atque adjutore uteretur. His cum Montanarius vacasset LVII. & LVIII. ejus Seculi anno, atque Italicum sibi magis calum arrideret, Florentiam reversus, in. Juris Civilis castra se iterum conjecit, quod publice in ea Urbe professus, identidem tamen mentem, atque ingenium ad Mathefeos studia revocabat; Quare bujus scientia commendatione munitus apud Serenissimum Principem Leopoldum Mediceum, postmodum S. R. E. Cardinalem , tantam inivit gratiam , ut cum multa coram ipso de Saturni prafertim phrasibus differeret , tum etram Telescopiorum ope caleftium. Orbium motus diligentissime, atque familiarissime observaret . Veruntamen tot bene. volentia fignificationes pellicere cum non totuerunt, ut diutius a Patria abeffet, quo illum etiam Ateftini Ducis Alphonfi IV. fludia, & favor impellebant . Reve-

ra Geminianum Mutinam advenientem perhonorifico Philosophi, & Mathematici sui nomine, ac titulo ornavit Alphonfus, & dignam imposito munere provinciam demandavit , ut Marchionis Cornelii Malvafia observationes Astronomicas , primis curis ab codem collectas, itemque Ephemeridum calculos diligentius expenderes. Quare Malvafiæ fludiorum particeps , & juris fcientiæ valedicens bienvium integrum. in fiderum, planetarumque motus scrutandos incubuit. Sed cum importuna primuin. Macenatis Principis , deinde multo acerbior amicissimi Marchionis mors interveniffet , boc unum Montanarius doloris folatium babuit , vacuam feilicet Bononienfem , in qua Malvafia federat , Mathefeos Cathedram . Etenim bonorem bunc Magistratus Illi Bononiensis detulit , eumque tam sapienter collocata dignitatis fructum deinde. reportavit, ut quo tempore Mathesim ille ea in Urbe profiteretur, plures cogeret Academicorum Catus , quos inter appellati Indagantes , Montanario instituti sui originem , atque famam referunt acceptam . Interea dum Bononiensem Academiam fludis fuis , atque inflitutis annos XIV. ornaffet , præclarissima Urbi tantum Virum invidit Venetorum Respublica , qua eximii bujus Astronomi eruditione capta pablico decreto evocavit in Patavinum Archilycaum, nobilique flipendio decoratum. er nova constituta Cathedra pro Meteorum, & Astronomia scientia explicand. Geminianum primum bujufmodi instituti Magistrum . ac Professorem renuntiavit . Studium boc ille ingressus Anno MDCLXXVIII. subinde per novennium emensus eft , etfi gloriofum curriculum infirma , qua ufus eft , valetudo diutius intercepit . Etenim dum feriò ibidem studiis vacat , repente apoplexi correptus est . ex qua tamen aliquantulum Medicorum ope recreatus, atque unius ex oculis lumine orbatus, alterius verd acie bebefcente, itemque lingua ufu penitus amiffo, manum tamen a. scribendo nunquam abstinuit. Negotiofo bujusmodi adversa valetudinis tempori debemus Traffatum bunc, atque alterum quem ille de Aquatum directione inferipfie. Utinam diuturnior eidem fuiffet lingua flugor, oculorumque caligo; nam aliisfortaffe operibus literariam Rempublicam illustrasset . Sed cum III. Idus Octobris Anno MDCLXXXVII. nova illum apoplexis invafiffet furgentem e menfa, eadem, quæ illi morbi initium fecit , bora vitæ etiam finem attulit . Cadaver non fine communi fletu bonorifice elatum in Patavino Sancii Benedicii Templo conditum apud Montis Oliveti Monachos fuit , apposita Tumulo bas Inscriptione :

### HIC. IACET. GEMINIANVS. MONTANARIVS CIVIS. MVTINENSIS

PHILOSOPHIÆ. IVRISPRVDENTIÆ. AG. MEDICINÆ. DOCTOR MATHEMATICVS. NVLLI. SECVNDVS

PRIMVM, BONONIÆ, PER. XIV. ANNOS. PVBLICE. DOCVERAT DRIN. IN. EIVS. HONOREM. A. SERENISSIMA. REPVBLICA ERECTAM. IN. ARCHI-LYCÆO. PATAVINO ASTRONOMIÆ. CATHEDRAM

METEORYM. DISCIPLINÆ. CONIVNCTAM
PLAVDENTE. SENATV. ACADEMIA. ORBEQVE LITTERATO
PER. IX. ANNOS. DILIGENTISSIME. CONSCENDIT
TANDEM. STVDIIS. POTIVS. QYAM. ANNIS. CONFECTVS
FREQVENTI. PERCVLSVS. APOPLEXIA. MORTALES
RELIQVIT. EXVVIAS

PATAVII. A. C. MDCLXXXVII. ÆTAT. LV.
LAVRENTIVS. BACCHETI. PATAVINVS. ICTVS
MEDICVS. DOCTOR. ET. PROFESSOR
PRÆCEPTORI. SVO. DILECTISSIMO

M. H. P.

Hac babui, qua de Montanarii Vita breviter prafarer, Clarissmis Viris Autonio Muratorio de Solis, & Comite Jo: Maria Mazzuchellio sacem praservatibus. Ingenii ejus specimen luculentissmum ex issis, qua damus, operibus babebis Lessar bumanissme.

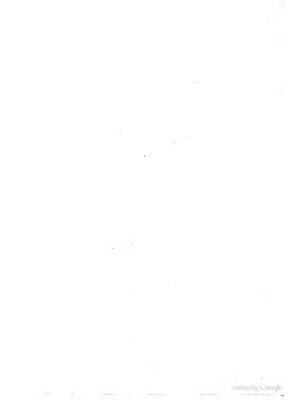

### TAVOLA DE CAPITOLI

#### contenuti in questo Trattato.

|  |  |  | n |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |

CHE cofa fia Moneta, e delle materie, con che fi fabbrica, e di quanta importanza ne fia i ujo all'umana focietà.

#### CAPITOLO II.

Della proporzione della Moneta alle cose vendibili considerata universalmente, pag. 11
C A P I T O L O III.

Dell'alterazione, che ricevono i prezzi delle cose dall'abbondanza, o rarità dellemedesime, data la stessa quantità di Monete nel Mondo. pag. 16

#### CAPITOLO IV.

Dell'Oro, ed Argento, e delle Antiche, e Moderne properzioni di valuta fra loro.

CAPITOLO V.

Del vero prezzo dell'Oro, e dell'Argento, e come ognuno d'essi è prezzo dell'altro. pag. 21

#### CAPITOLO VL

Varie cagioni, che ponno alterare la proporzione della valuta dell'Oro a quella.

dell'Argento.

P.E. 24

#### CAPITOLO VIL

Delle Monete di Rame, e delle altre d'Argento di bassa lega, e loro proporzione con quelle d'Oro, e d'Argento. Pag. 26

#### CAPITOLO VIII.

Del valore delle Monete paragonate alle Lire, e Scudi di ciascun Paese, che sono per lo ptù immaginarie. pag. 30

#### CAPITOLO IX.

Che quando si dice crescer di valore le Monete, perchè si valutano più Lire, e Solei immaginari, più proprimente si deve intendere, che le Lire, Soldi, Scudi immaginari scemmo di prezzo.

P3E. 34

#### CAPITOLO X.

4

Qual effetto produca la proporzione dell'Oro all' Argento, male offervata nella valutazione delle Monete. p2g. 36

#### CAPITOLO XI.

Anche l'abufo di lafciar correr Monete fearfe di pefo per buone, produce danno al Principe, ed a Sudditi, facendo alzar di prezzo le buone. Pag. 39

#### CAPITOLO XIL

Danni, che dall'alzamento delle Monete provengono all'Erario del Principe, ed alle borfe de Privati. Pag. 41

#### CAPITOLO XIII

L'Introduzione di Monete d'Oro, e d'Argento foressiere a maggior prezzo dell'intrinseca loro bontà produce alzamento di quelle del Paese. pag. 47

#### CAPITOLO XIV.

L'Introduzione di Monete basse, e forestiere a prezzo maggiore dell'intrinseca bontà cagiona danno, ed alzamento alle Monete. pag. 51

#### CAPITOLO XV.

Alcune ragioni, che producono l'alzamento delle Monete, e con esso i danni già descritti . Pag. 53

#### CAPITOLO, XVI.

Che alcuni Partitanti nelle propofizioni , che fanno a' Principi di batter Monete. ;
cuoprono il loro intereffe, e fanno falfamente apparire , che dalle loro propofizioni rigulti uttle , non folo al Principe , ma a' Popoli ancora . Pag. 57

#### CAPITOLOLXVIL

Per qual cagione le Monete in tutti gli Stati si vedono crescere, e mai calare di valuta.

Pag. 59

#### CAPITOLO XVIII.

Regole universali per le Zecche, e prima dell'osservar la proporzione più comune tra l'Oro, e l'Argento. pag. 62

#### CAPITOLO XIX.

Regola seconda. Batter metallo della maggior finezza possibile: pag. 67

# LAZECCA' IN CONSULTA DI STATO

DEL DOTTOR

## GEMINIANO MONTANARI.

PROEMIO.

'Accrescimento , che vanno facendo a poco a poco i Popoli al va-lore delle Monete contro ogni divieto de loro Principi , è un' infermità politica de' Stati, chedal Bodino è chiamara nel fuo libro della... Repubblica : Morbus nummaricus , lo non faprei a quale fra le malattie del Corpo meglio raffomigliarla, che a quei mali cutanci, che con perpetno incomodo della persona, nonfolo ci deformano la pelle, e ci tengono in continua agitazione, ma penetrando qualche volta più addentro, c'intettano fin nelle viscere il sangue, con pericolo della vita, rendendoci frattanto tardi, ed impediti all'altre funzioni . E veramente sono queste insermità non meno nel corpo umano, che nel politico, come dipendenti da caufe occultiffime, ed ofcuriffime da intendere , così difficiliffime, epericolose da curare. Ma tanto maggiormente in un corpo politico, perche quei pochi, che ne comprendono le ragioni, ed a' quali ricorrono quasi forzatamente i Principi per medicamenti , fono per lo più quegli stelli , interesse privato de quali si è , che il malepubblico fi mantenga. E veramente, se i Principi, e' loro Ministri, e Magistrati ben intendesfero queste materie , non tanto difficili per loro natura, quanto per la scarsezza d'Autori, che con ordine, e chiarezza le abbiano spiegate , non avrebbero bifogno di valerfi alle. Ioro confulte di perfone intereffate nel danno del pubblico, che mal configliandoli cagionaffero quegli errori di governo, da cui discendono gli umori peccanti più contumaci di questa infermità, che pur troppo con dan-P. VI.

no, e lamento de' Popoli ha infestato in quefti ultimi tempi, e va tuttora insestando non folo i felicissimi Stati Veneti, ma ancor quelli della Chiefa, Tofcana, Lombardia, Regno di Napoli, ed una gran parte dell' Allemagna; essendo proprio di questo male, che quando trascurando i pronti rimedi, si lascia crescere, e far radice, non può più guatire, fenza che non rimangano ben grandi le cicatrici , così nell'Erario del Principe, come nelle borfe. de' Privati: ma se si ulano i buoni preservativi , rare volte , e quafi mai può moleftare i Corpi politici ; e se pure in loro si risveglia. colla prontezza de' medicamenti ben' intefi , subito ancora risanasi . E questi spero di manifestar io assai brevemente, e non seuza chiarezza in questo Trattato, che m'accingo, piacendo a Dio, a scrivere, sperando di sar per-cio cosa da Veneti, ed a Posteri sara gradita per lo pubblico benefizio, che potra tifultarne , che è l'unico fine de' miei studi , e delle mie applicazioni ,

Condeo, e conteño d'accingermi ad un'opera dificile, e, laboriola, e (o bone, che, molti faranno di quelli in particolare, che deputati ne Mactaria, o ne Configli a dicurano, come ho usito dire da più d'uno, d'edier impofible il trovar regola, che bafi a frenar quefta corrente de Popoli; ma io non pofio a facilmente differane il rimedio. Chi offerverà, che nello Sato del Secentifimo non pagina del collega del controle del Securità del Section del

gari ta., e un terzo, ed i Zecchini Veneti. e i Gigliati lire 12., e che folo da poco tenipo in qua s'è fatta qualche alterazione nonperò dal Principe ancora approvata che incerti miei Scritti di quella materia, che figo dal 1680. diedi in mano a molti Amici, io prediffi dover feguire; e offervera di poi, che nello Stato Veneto il Zecchino dal 1605. ch' poco ha raddoppiato , valendone ora venti , ed ha sempre tirato seco di pari passo la valuta delle altre Monete; e che lo stesso disor- compatendonii e vivi felice . dine è feguito anzi maggiore negli Stati Ducali di Lombardia; e molto maggiore fegui in Polonia a' tempi di Calimiro , quando indue, o tre anni foli passo l'Ongetto della va-Inta di 6. a quella di 12. Fiorini , non porrà . di meno di seorgere, che questa malattia ha i fuoi prefervativi , fenza de quali non farebbesi conservata sana si lungo tempo la Toscana, che pure non è nell'Indie, ma nel mezzo d'Italia, e traffica del continuo con altre Provincie, pur troppo da cotal morbo infette., anzı farebb' ella tuttavia nella fua primiera... conitituzione, se mutando la dose a suoi Scudi a non avelle ella trascurato i veri Lattoraria onde vedra quanto poco fondamento abbiano i discorsi di quelli, che nell'oscurità di queile materie non trovando ove mettere un piè ficuro per mancanza di lume delle più verecognizioni, diiperando de' rimedi, faldamente pronunziano effer male incurabile, e tanto più in quelta opinione si stabiliscono, quanto che vedono ne loro Paesi essere stato in ogni tenipo inedicato, ma invano, con infiniti bindi, e proclami, che a nulla giovarono. Che fe faranno riflessione, come abbia potuto qualch' altro Stato sì lungo tempo manteneriene. elente, non avranno ragione di sì fattamente

disperace. Tanto basti , o Lettore , averti detto sul tuo ingrello alla lettura di queite Libro, nel quale non devi pretendere quella pulitezza di title, ne quella facondia, ch' io non professo,

e non ti prometto .

Le materie Dogmatiche sono come in Architettura l'ordine Toscano, che con gli ornamenti troppo gentili fi deturparebbe . Atrenderò alla fodezza della maffima, ed alla distribuzione ordinata delle cole da dirfi, onde rifulta la chiarezza. Ti porrò bensì innanzi ne primi Capitoli alcune cognizioni dell' antico valore de' Metalli , e delle Monete , ed altre notizie etudite, che fe avido fei d'intender subito i fondamenti delle mie opinioni

circa lo stato prejente delle cole , ti sembreranno forte un poco Igorane dall' intento principalel; ma leggile pare, e profeguite conordine, che vedrai naicerne lume tale a poco a poco , che a guila di coloro , che dimorati lango tempo nelle tenebre , onde non foffris rebbono di primo tratto una luce gagliarda... col trattenersi qualche poco fra queit' ombra egli valeva dieci lire , fino ad ora a poco . dell' antichità , giugnerai finalmente a vedet

chiaro anco in faccia al Sole . Tu nel restante supplisci con la tna bontà

Che cofa sia Moneta, e delle materie, con che si fabbrica , e di quanta importanta ne sia l'ujo all'umana focietà.

#### CAPITOLO L

'Umana industria , ch'è figlia primogenita dell' intelletto, e di quella necelitta, che v'impose natura , quando del tutto ignada, e difarmata ci espole al Mondo, ha di poi progenerate tante, e si maravigliole invenzioni mottiplicate in ogni Secolo, che ne ha non folo riftorato, ma riempito pur troppo di delizie, e di mille muovi generi di difiderj , e compiacenze la stessa nostra mente. . Fra totti i tuoi trovati però fin' ora prodotti a comodo universale , io inclinerei facilmente a concedere il primo luogo alla Moneta, imperocchè l'Oro, e l'Argento, che per natura iono tanto più deboll del Ferro, se non restassero inutili metalli, per lo meno a pochi usi necessari deitinat fi potrebbero'. Col mezzo di questa invenzione, sono divenuti il più necessario instrumento dell' nmana società, ed hanno acquittara sì gran forza, e virtù, che ponno dar moto a rivolger fosfopra tuttal'università de' bent mondani . E fossero pur eglino niati foltanto giusta le leggi dell' onefto, e del giusto, come non vorrei che Boezio si lamentasse, dicendo ;

> Heu! quis primus fuit ille Auri qui pondera telis Gemmafque latere volentes Pretiofs periouls fodet ?

E non sentiressimo le invettive, che tanti altri fan contro 1 Metalli , che pure per natura, e per l'uso primiero della moneta sono così innocenti, che pon ha fdegnato il Salvatore. itesto di valersene tra noi, e di constituire fra' fuoi Apostoli il Tesoriere . Potrei qui facilmente diffondermi teffendo lunghi encomi a questa saggia, e comodissima invenzione, e numerando a lungo gli emolumenti, chene ha tratto l'umano genere, così nelle Scienze, e nell' Arti, l'augumento delle quali tutto pende dalla comunicazione de' Popoli anche lontani ; come nelle comodità stesse, che meno disastrosa la vita ci rendono, che dal commercio di tutta ormai la Terra insiemehanno l'origine. Ma non voglio entrare in... questo pelago, mentre per render informato chicchessia dell'utilità di questa invenzione, basta far sì, ch' egli si figuri nella sua mente di vederne privo di nuovo il Mondo, e confideri gl' incomodi, che ne nascerebbono, se dovessimo ciascuno di noi andar cercando a chi avanzasse ciò, che a noi manca, e per mezzo di puro baratto aggiustare il contratto con altre cole nostre, di cui quegli abbisognaffero .

Qual Metallo fosse la prima volta coniato, non è pur facile a determinare. L'erudito Davanzati diede veramente il primato al Rame, mentre dice in una sua lezione soprale Monete queste parole : " Fu adoperato il " Rame dall'antichità ; e da tutte le genti fu affonto a così alto uffizio per legge accordata; , onde vuole , che fossero di Rame le più antiche Monere, e che poscia incominciasse a spendersi l'Oro, e l'Argento in pezzi rotti, che necessariamente furono dipoi pesati, indi fegnati, ed in Moneta battuti; ed io fo bene, che così fu in Roma, ove consta chiaro, che prima d'ogn' altro Metallo fu battuto il Rame da Servio Tullo, improntandosi una Pecora, e che molto dipoi fu coniato l'Argento , ed in fine anche l'Oro ; onde ieprima de' Romani non si fosse veduta Moneta, farei con questo Autore : ma egli medesimo aveva pur veduto nel Sacro Genesi, (\*) che-Abramo , il quale erat dives valde in poffefsione Auri , & Argenti , comprò da Effrone il Campo per sepellire la Moglie, pagandone per prezzo quadrigentos Siclos Argenti probata Moneta publica ; dice la Volgata, o pure currentis inter Mercatores secondo l'Ebraico Testo. Allo stesso Abramo furono numerate. mille Monete d'Argento da Abimelech , oltre molte Pecore, ed Armenti (\*\*). Giuseppecsu venduto venti Monete d'Argento da' fuoi Fratelli a' Madianiti Mercanti ; onde siamo bensì certi, che in quei tempi usava il Mondo, almeno nelle parti Orientali, la Moneta d'Oro, e d'Argento: ma quanto al Rame, io non fo se il Davanzati ne possa aver trovato l'uso in Moneta più antico di questo, presso qualunque Autore, onde dir fi possa assolutamente. dalle genti effere stato il Rame prima degli altri Metalli in moneta ridotto Vero è, che Wilebrordo Saellio de Re Numm, fa dubbio in quell' appendit Monetam, quasi che nonfosse Argento coniato, ed il Siclo non fosse. a quei tempi una Moneta intiera da sè . ma. un peso particolare, onde il dire : appendit Monetam quadrigentos Siclos, fia, come fe dicessimo, egli pesò quattrocento oncie d'Argento ; e la verità si è , che il Siclo non era folo nome di una specie di moneta, ma anche d'un peso particolare, come in Grecia la Dramma era nome e del peso, che era l'ottavo d'un' oncia, e della Moneta, onde altre-Monete di due, e di quattro Dramme, Didrachme, e Tetradrachme si chiamavano, e fra noi l'oncia è nome, non folo d'un peso, ch' è la duodecima parte della Libbra, mad'una longhezza, ch'è la duodecima d'unpiede : ma nè meno per questo dire dello Snellio mi partirei dall'opinione, che il Siclo fosse essettiva Moneta coniata con qualche segno della Pubblica autorità, mentre la chiama il Sagro Testo, Moneta publica approvata, o pure Argento corrente fra' Mercanti . Anche in Venezia si spendono le Doble, ed altri Ori a marco, che vuol dire, a peso: dicendosi per esempio Doble num. 200. a marco 197 - conforme si trova col peso, che siano

difettive dal giusto; ma non perciò resta, che le Doble non fiano Monete pubbliche, ed approvate, e correnti fra' Mercanti. Checche ne sia però, egli è certa cosa, che di più antica Moneta non è data fatta menzione da Scrittore alcuno, perchè ne' tempi prima d'Abramo, non abbiamo, fuor delle Tavole, alcun'altra notizia per quanto ne parla il Sacro Testo, onde resta evidente, che tutti coloro, chehanno voluto dirci chi fossero i primi inventori, che misero in uso la Moneta, si tondano su deboli congetture, e che molto più sicura congettura di tutte si è il dire, che non lo sappiamo: lasciando che Plinio dica , (\*) che il primo, che trovasse l'uso di vendere, e comprare, fosse Basso; e che Strabone racconti, che in Egina si battessero le prime Monete, Erodoto in Lidia . Lucano in Teffaglia , altri in Nasso, altri in Attica : tutte vanità, per-

<sup>(\*)</sup> Gen. Cap. 11. (\*\*) Gen. Cap. 20.

e un' altra nove.

chè, trattane l'Ebraica dalle altre Nazioni, pur troppo scarse sono delle più antiche Storie le notizie a noi derivate, mentre fuori delle Greche, non senza sospetto di mendacità, e delle Latine alquanto più cette degli altri Popoli . è vano il ricercare i fatti de' loro primi Secoli; anzi nella Grecia stessa io ritrovo molto difficile rinvenirne il vero . Dicono , che. Teseo Re d'Atene ( viveva questi ne' tempi stessi, che regnava Fauno nel Lazio, Laomedonte in Troja, ed i Giudici in Ilraele) battè Moneta, e vi fece scolpire un Toro (a), fiafi per memoria del Minotauro da lui superato. o perchè volesse i suoi Cittadini eccitare anche con queito fegno alla coltura de' Campi; ma nondimeno molti anni dopo, te non mentifce un Poeta, abbiamo da Omero, che Glauco fece un baratto dell' Armi fue d'Oro, che valevano cente Buoi , con quelle di Diomede , ch' eran di Ferro , e ne valean nove ; onde pare, che in quei Paesi usassero parlar de' Buoi a contratto, come ora fi fa delle Monete, dicendo, che un' armatura valeva cento Buoi,

Così ne' primi tempi di Roma (b) , lecondanne imposte dalle Leggi a certi delitti conitavano di Pecore : l'una , e l'altra per mia fè . Moneta molto groffa , e di peso . Se però non è equivoco nell' nno , e nell' altro luogo ; e quel nome di Buoi in Omero uon. è più tosto il nome delle Monete istesse di Teseo , che de' Buol portavano l'impronta., come la Pecora nelle Romane effigiata diceffimo : onde le Leggi imponessero la pena di tante Pecore , volendo dire di tanre Monete. coll' impronto della Pecora, come oggidì fi dicono Cavallotti certe Monete Lombarde coll' impronto d'un Cavallo ; e con più nobile nío fentiamo chiamar Luigi, Filippi, Carlini , Giulj , Paoli , Mocenighi ec. varie Monete dal nome de' loro Principi : costume, che fu pur anco de' Greci , e degli Afiatici , che Filippi, e Darj, dal nome di Filippo di Macedonia , e di Dario Re di Perfia alcune. Monete nominarono . Ma dopo Teleo erano bensì corsi più Secoli, quando Licurgo proibì ogni altra Moneta agli Spartani, suorchè di Ferro ben pesante, acciò con l'incomodo di contrattare mancassero i disideri, e sosse posto freno al lusso . Che se di Temistocle, che fu 400, anni dopo Licurgo, mi narra Plutarco (c), che perfuadefle gli Atenieli a condannare all'infamia Artenio Zelite co' suoi di-

(4) Plut. in Tef. Plin. Lib. 13. Cap. 3. (6) Plin. Lib. 18. Cap. 3. (c) Plut. in Them. fcendenti per aver portato di Media in Grecia l'uso dell'Oro; io non penso già checiò voglia dire, che allera fosse la prima volta introdotto l'uso delle Monere in Grecia, perchè ripugnatebbono gli altri attestati dell' Autore medefimo ; ma bensì , che dopo effere stato l'Oro lungo tempo prima bandito, l'aveffe coftui di nuovo contro le Leggi della Patria proccurato d'introdurre . Così avendo Lifandro rimandaro a Sparta Filippo, uomo per altro grande nella Patria , e benemerito , con molti sacchetti d'Oro figillati, guadagnati nell'espedizione di Tracia, il cattivello tocco d'avarizia idrusciti nel fondo i sacchetri, ne... levò d'ognuno non poca parte, e riculciti, gli confegnò agli Efoti, che trovato in bocca di ciascuno il numero scritto, non corrispondente alla fomma numerata, ne fu egli scoperto, e costretto a suggirsene. Ma dall'aversi untanto uomo laiciato corrompere dall'Oro, e a sì indegna azione trasportare, furono così ftomacati gli Efori , che vollero rinnovare la Legge antica, con che ogn' alrra Moneta, fuor che di Ferro, restò bandita. Ed ecco quanto della primiera introduzione delle Monete in-Grecia ho potuto rintracciare. Ma in Roma non incontra dubbio alcuno l'Istorica verità, che prima di Servio Tullo non furono batrute Monete ; e che egli su il primo a batterlecoll' impronto di una Pecora. Mentre alla teflinonianza di Livio, Plinio, Piutatco, ed altri . non è chi abbia in ciò contradetto, che io sappia ; ma prima di Servio Tullo si valevano pure ne' contratti di certi pezzi di Metallo, non fegnati, ma dati a peso: ondequel Re non tece altro, che coniarli, per ovviate alle fraudi con la Pubblica autorità . Traffe ella dunque dalla Pecora il primiero nome di Perunia apprello i Latini, che da Greci fu detta Nomsfina da Nomos (d), che legge, o pubblica determinazione vuol dire a onde hanno poi anco i Latini fatto Nummus ; e fu detto anco Peculio l'avere di cialcono così in Moneia, come in altre cole valutabili, con tanto maggior ragione, quanto di que tempi in poco altro confifevano le ricchezze de' Romani , che in Greggie , e Mandre . Nè battuto fu l' Argento , (r) prima d'avere fuperato in Guerra, e disfatto Pirto Re degli Epiroti l'Anno 185, dall' edificazione di Roma, e 62. Anni dopo che su battuto l'Oro.

Non fono però queste tre sole le materie, che hanno usato, ed ancor oggidì usano inqual-

(d) Polluc, Lib. 4. Cap. 6.

qualche parte del Mondo per Monera ; conciofiacche, e di Ferro, e di Stagno, e d'altre marerie, fnori anche de' Metalli, s'ha valio, e vale tuttora a questo fine l'industria umana. Nella grand' Ifola di Sumarra, che stimano molti (e eredo con ragione fia l'antica Taprobana di Tolommeo ) si batre anco a' Secoli nostri Oro, Argento, e Stagno, e di quelle di Stagno ne vanno 25. al Ducato d'Oro. Ne' tempi antichi la Gran Brettagna (per testimonio di Cefare ne fuoi Commentari (4) ) foleva valersi di Moneta di Ferro, fatta in forma di Anelletti di certo pelo, forse per comodità d'infilargli, ficcome a' nostri tempi anche i Cinesi sanno certe Monete dette Picis, forate in mezzo, per comodo pure d'infilarle, c portarle al collo, e in ifpalla fu' baftoni in viita d'ognuno, non fenza vanità. Dionigi Tiranno di Siracula, e li Romani stessi ne. hanno farre di Piombo, e di Stagno, benchè dipoi proibite per le L. 4. 9, 2. ff. Patin. in-

trod. des Medailles Cap. 2. Marco Polo (b) vuole, che nel Catajo a suo tempo si usasse Moneta di Porcellana; ed in Cambaja foglie di Gelfo, o fia Moro bianco : ma io ho gran paura , che le Porcellane, ch' ei dice, non fiano vafi di terra, che nella Cina, ed altti Regni d'Asia si fanno, ma quelle Conchiglie picciole, e bianche, che in Italia Porcellette fogliono chiamarfi , delle quali per altri riscontti siamo certi effes grand'uso in più Luoghi d'Asia in luogo di Moneta, siccome le soglie de' Gelsi, ch'egli dice, non posso capire come siano tali effettive ; ma bensì Viglietti di Carta , fatta della scorza di Gelsi, come egli stesso narra altrove , che sottoscritti dal Re , o Ministri , hanno valore di Monete, come più basso diremo. Così racconta lo stesso, che li Tartari del Regno di Teber ufano per Moneta Coralli . ln... Etiopia ufano alcani Popoli il Sale, benchè cambiano cola per cola nelle loro Fiere. Nell' Ifola di San Tommafo vicino all' Africa forro l'Equinoziale hanno grande spaccio le Conchiglie, che sopra dicessimo chiamarsi Porcellette, e da' Portugheli Buzios, (c) perchè più addentro nell' Etiopia corrono per Monete, c particolarmente nel Regno di Tombuto, ove racconta Lione Africano, che s'apprezzano tali Conchiglie 400. al Ducato; e sei Ducati, e due rerzi sanno un' oncia d'Oro a peso di Roma . E' certo , che nel Paese degli Azavaghi, di cui parla Messer Aluise da Mosto No-P. VI.

(a) Lod. Bartenello Relaz. spp. Ram. Jul. Czc. Comm. lib. 3. (b) Mar. Pol. lib. 2. cap. 26,

bile Venero , (d) ed in altri Regni dell'Aficia ufino per Mooreta munut queite Lunachette; anzi nell' Afa per tutto il Regno , e Cotta di Miaga; e di Bengala nel Pegò , eper molti altri Regni circonvicini hanon gran corio fimili Conchuglie per Mooret; e ii pi gliano nell' Hole di Borneo, Bastam, Maldive, ed altre, ma fono di i poca valuta in. ve, ed altre, ma fono di in poca valuta in. tall' Lunachette; anzi è da notare , che daquette dell'Afa, a quelle d'Afica v'è queta differenza, che l'Afficane (non tutte bianche, e quelle d'Afa lanno una linea gilla.

per mezzo, nè altro, che quelle fi accettano. Nel Regno di Senegal, racconta il predetto Meffer Aluise da Mosto , che uon uiavano alcuna forte di Moneta quei Mori , ma barattavano cofa per cofa. Niccolò Conti Veneto, in una sua Relazione appresso il Rannofio , vuole , che in certe parti dell'Indie fi usino in luogo di Moneta, cette Carte, lopra le quali è scritto il nome del Re, che lono forfe le steffe, che narra Marco Polo, come fopra dicemmo, ed aggiunge, che queite nel Carajo ogn' anno fi riportano alla Zecca per farle rinnovare, con pagar due per cento, e le vecchie fi gertano subito sul suoco . E nella nuova Spagna in America usavano per Mo-neta i Semi di Cacao, che è l'ingrediente. principale del Cioccolate, bevanda, che dagli Spagnuoli porrata da quei Paefi, fi è fatta ne' giorni nostri comune anche all'Italia : edice Diego Godoi in una fua Relazione, che valeva a suo tempo, come un mezzo Marchetto da noi, ogni grano, che mi pare gran prezzo, trartandofi di Moneta, che ieminata moltiplica. Comunque siasi però , egli è certiffimo , che li Met illi più comunemente ufati nel Mondo, fono l'Oro, l'Argento, e il Rame; anzi in quei Regni, ove ulano Semi, e Conchiglie, non hanno luogo queite, se non come Moneta minuta del Pacie : costumandosi per altro in quali tutti quei Luoghi la Moneta d'Oro, e d'Argento.

Veduro danque, quali fiano le mèterie, che apprefio vazie Nazioni hanno la prerogativa d'effer ulare per Moneta, parmi conveniente puffice alla definizione della Moneta,
fieffi; e febbene il nome Moneta, che nacque cella lingua Latina a monendo, quafi l'effigie fiu ammonifica del valore, e fiuma fiu;
onde pare, che non posfi dirif Moneta, ic.
non è coniata; io im valerò nulladimeno di

(c) Odon. lib. 1. Leon. Afric. p. 7. Franc. Alu. p. 45. 52. (d) Ramuf. To, L. p. 127. questo nome più genericamente, comprendendo ciascuna cosa, che allo stesso uffizio sia\_ stata , o sia destinata , e in uso posta ; e parmi , che dir si possa , che Moneta , e qualunque Metallo, o altra coía, che coniata, o in altro modo autenticata dalla Pubblica autorità . ferve di prezzo , e mifura delle cole contrattabili per facilità di commercio. Io mi fono alquanto scostato in questa diffinizione da quella del Davanzati, che non ha voluto per Moneta, se non quella, che d'Oro, o d'Argento, o di Rame sia fatta, comechè le altre manchino da quella univertalità d'effere per tutto accettate, che alla essenzialità della Moneta è necessaria. Ma se questo attendere si dovesse, perchè non escludere anche quella. di Rame, la quale certamente fuor degli Stati, dov'è battuta, non suol valere? perchè negarne il nome a quella cosa, che sa so stesso offizio, e serve in tutto e per tutto a quegli ufi, a' quali fono deilinate le altre, chedi tal nome si pregiano? lo per me pongo la effenza della Moneta, o la fua ragion formale (come dicono) nell'essere a tale offizio dettinata, ed autorizzata dal Principe, ficchè almeno ne' Luoghi, ov' egli comanda, ella corra, e, come tale, serva di prezzo e misura del valore delle cole contrattabili; imperocchè chi mai saprebbe negare il nome di Moneta a quella di Stagno, che si batte in Sumatra; tanto più che oltre i Popoli di quella grand' Isola, anche gli Ollandesi, gl'Inglesi, e Portoghesi, che trafficano in quelle parti, la ricevono, e spendono? Anzi, chi mai vorrà contraitare questa prerogativa a quei Buzios, o Conchiglierte marine, che dissi aver corio come tali non folo in più Regni dell'Africa interiore, co' quali non hanno che raro o poco commercio gli Europei ; ma ne' grandiffimi Reami di Bengala, Pegù, Siam, Malaga, e in tanti altri, che non sono sì poca partedel Mondo, ed hanno grandissimo commercio cogli Europei ? E saprei ben volentieri, quai nome vorrebbe dare il Davanzati alle Monete di cuojo, di carta, o d'altre materie figillate, che tanti Principi hanno in più occasioni di strettezze di soldo battute per pagare i Soldati, con promessa di barattarle a suo tempo in migliori, se frattanto, ch'esse ebber corso, nulla loro mancò di ciò, che ad esser vera-Moneta si richiedeva, mercechè per autorità e comando del Principe niuno le riculava per prezzo di qualunque cosa si contrattatie? Io veramente non trovo, che ad alcun altro di rale ripiego rissovvenisse, e lo ponesse in ese-

cazione, prima del famolistimo Domenico Michiel Doge della Serenisima Venera Repubblica, il quale nel 1122, affediando la Città di Tiro in Soria, mancatogli soldo per pagare le sue Milizie, scrivono battesse Monete di cuojo, con le quali foddisfece loro de' ftipendi, con promella di restituire Moneta buona in luogo di quella, fubito che di Venezia fosse giunto soccorso, il che puntualmente fu eseguito; ed egli in tal modo salvò l'Esercito, viole i Nemici, espugnò la Città, e promosse la grandezza, e la gloria della Patria, alla quale ritornò trionfante; onde a memoria del fatto Egli, e i fuoi Posteri aggiunsero i Bisanti, o sia Monete all'antica Impresa di loro nobilissima Prosapia, caricandone le sbarre azzurre, e d'argento, che prima portavano. Federigo Secondo Imperadore ne imitò poscia l'esempio del 1241. in Lombardia, batrendo Monete pure di cuojo, figillate in mezzo con un chiodetto d'Argento; ed in molti assedi più insigni, fra' quali in quello di Vienna, da Solimano affalita l'Anno 1529 fu praticato lo stesso ripiego, sebben con Monetetutte d'Argento; onde con ragione queil' autorità del Principe si può dire la vera, ed unica forma, che dà l'effere alla Moneta, fiafi qualunque la materia, che deve riceverla. . Fu fino da' fuoi principi la Moneta in istima di cofa facra al Mondo; e gli Erari Pubblici, non meno, che le Zecche, custodite, o neº Tempj più venerati, o per lo meno ebbero per sè venerazione; avendo tutte le Nazioni riferbato unicamente all'autorità de' loro Principi, o Senati la facoltà di batter Monete (fe alcune cofe n'eccettuiamo, che in luogo di Moneta interiore, hanno fervito, come i Bazios, ed i femi di Caccao, che sopra dicemmo ) quali pure, se non l'impronto, almeno il valore al certo dalla Pubblica approvazione ricevevano. Nè ho trovato, che in alcun luogo sia stato mai lecito, o sia tuttora a' Privati, di fabbricarsi la Moneta, fuorchè in Moscovia, ove narra Sigilmondo Baron d'Herbesteim, che fu in quei Regni Ambalciadore. per l'Imperadore, che in quello Stato era lecito ad ogni Orefice convertir in Moneta l'Argento, che gli vien dato, facendofi pagare la fua fola fattura, abbenchè ciò non possa egli fare, se non con il solito impropto del Re, e fabbricandole col folito pefo , e bontà , che le. Leggi del Principe comandano, altrimenti ne paga con le vita gle errori ; ciò fegui altorquando que' Popoli erano meno colti, ne abitaffero fra loro altre Nazioni Europee, alle quali è tanto difficile impedire il fabbricarne di falfe; perchè nello fiato prefente ben prefo s'avvederbono i Mofcoviti, quanto importi, che il Principe abbia la fua Zecca di buone, e fevere Leggi munita; e da ottimi, e fedeli Mijnisi governata.

Li Romani, benchè a Principi Tributari, ed a Città confederate variamente permetteifero di battere le loro Monete, nondimeno nel Dominio immediato, anzi in Italia tutta. una loro Zecca avevano: e questa nel Tempio di Giunone in Roma, come cofa Sacra, fotto il governo di tre Senatori principalissimi custodivano , i quali Triumviri Monetali fi chiamavano. Quel gran Re di Taprobana, a cui per fortuna di Mare fu trasportato un Liberto, cioè Annio Plocamo Finanziere de' Dacj del Mar Rosso, a tempo di Claudio Imperadore, da' racconti di questo uomo, che gli narrò la grandezza dell'Impero Romano, non prese motivo di maraviglia, se non quando vide, ed clamino le Monete Romane, e le... trovò tutte d'una bontà, e peso, benchè d'Impronti diversi, e per conseguenza fatti da più d'un Principe, o Magistrato, dal che argomentando la giuffizia di sì grandi Monarchi, mosso però da disiderio d'averne amicizia, mandò a Roma quella folenne Ambasciata. che Plinio (\*) diffusamente racconta al Capi-tolo 22. del 6. Libro .

Carlo Magno in tutto il fuo Imperio nna fola Zecca volle, e questa constitui nel suo proprio Palazzo: tanto importante ttimava... il-ben custodire le Leggi, e gli Ordini delle fue Monete, fulle quali la fede pubblica di tutto l'umano commercio s'appoggia. Anche i Turchi modernamente, sebbene per molte. Città, e in molti Regni battono Monete d'Argento, cioè a dire Afpri, e Pacasi, che l'ono le loro Monete minute, nondimeno non hanno Zecca per batter Oro, fuorchè una fola nel Cairo, ove battono li S. beriffi , o fiano Sultanini, qualche poco inferiori di bontà al Zecchino di Venezia, ma per lo più eguali, o anche migliori degli Ongari d'Allemagna; ed in vero le molte Zecche avessero, interverrebbe loto anche ne' Scheriffi ciò, che accade. negli Afpri, che battuti in più Luoghi fono falfificati, o ridotti a lega peggiore, non efiendo facile convincer qual Baisa gli abbia. battuti, mentre fono tutti collo stesso impronto; laddove a quello del Cairo per effere folo a batter Oro , toccherebbe render conto , fe

si trovassero Sultanini di non intiera bontà . In fomma fono così importanti al ben Pubblico queste cautele, e cosi grandi i pregiudizi, che da' disordini delle Monete ritultano, che i Romani, che a molte prove ne avevano sperimentati i danni, non solo sabbricarono un Tempio alla Dea Moneta, Nume, chefinfero tutelare del pubblico Commercio; ma gradirono talmente la riforma, che fece Mario Gratidiano , uno de' Triumviri delle Monete , il quale inttiruì l'Officina de' Saggiatori , e propose molie Leggi falutifere a queita materia, particolarmente con lo itabilire il valore a' Vittoriati . Moneta Romana allora. molto in ufo, che il Popolo con contento di avergli dirizzato Statue per quafi tutte le vie, gli accendeva davanti le Torcie di Cera, e gli ardeva Incenso, come ad un Dio: ondeebbe a dir Cicerone : (\*\*) Neminem unquam. multitudini propter id unum fuiffe cariorem ; onde non è maraviglia, se tante Monete si trovane iscritte col nome di SACRA MO-NETA AUGG.

Ma a che cercare dagli antichi farti, e cottum gli argonenti a periuadet l'importanza, e la fitma, che delle Monete deve farti, e quanta pubblica attenzione fiafi femper avusu ad impedire, e correggere i difordini di quella? mentre in tutta quest' Opera ne traiparizanno con violenti le raggioni, che nonportà non retlarne periualo chiunque vortà durre la faite di leggerla.

Della properzione della Moneta alle cose vendibili considerata universalmente.

#### CAPITOLO IL

Ulunque volta io confidero la necefità, che aveva del Commercio il Generavere fono da effo riultare, non poffo di mono di non ammirare la Divina fapienza, e bonia, che all'ingegon degli Uomin infute, et za gialtiri, i femi di così feconda invenzione, quali fu quella della Moneta, cui mediante fi e così fartamente diffinla per tutto il globo Terrettre la commicizzione de Popoli infuene, che può quafi diffi effer il Mondot tutto divenuto una fola Città, in oni fi fa perpena Firra d'ogni mecranzia i e dove ogni Uomo, di tuttocio, che la Terra, gil Animalia i e-l'umana nota-

(\*\*) Bodin de Repub. Lib. 6. Cap. 3. Plin. Lib 13. Cap. 9.

stria altrove produce, può, mediante il danaro, stando in jua Caja provvedersi, e godere . Maravigliola invenzione ! Imperciocche effendo le cole tutte nel numero, pelo, e mitura, costituite da chi le creò, fra tutti gli ffromenti, che per misura della quantità, fiafi difereta, o continua, o tiati nel peto, o nel moto, nel tempo della diffanza, nella mole, o in qualunque altro modo contiderata nellecofe . Jone stati trovati , njuno puo dirfi itromento più universale della Moneta, il cui uso fi stende a misurar infino i disiderj, e le pasfioni nostre: onde quel prezzo, che per soddistare ad un appetiro, buono, o reo, ch'egli fia , ci contentiamo di spendere , è appunto la mitura dell'appetito, con che lo bramiamo, mentre ci determiniano in noi stessi , che più di ranto non (penderessimo per ottenerlo ; ed in ciò folo parra ad alcuno diferrofo stromento per pigliar tali mifure la Moneta; mentre non giunge a misurar l'insaziabile ditiderio degli Avari. Ma io a chi perciò manchevole la giudicasse, risponderei, essere proprio delle misure, misurare le cose finite, non le infinite. Ma perchè egli è proprio ancora delle... Militre d'aver si fatta relazione colle cole mifurate, che in certo modo la misurata divien mifura della mifurante; ond'è, che ficcome il moto è misura del tempo, così il tempo sia mifura del moto stesso. Quindi avviene, che non folo fono le Monete misure de' nostri difideri, ma vicendevolmente ancora fono i difideri mitura delle Monete stesse, e del valore : ne tanto rari sarebbero nel Mondo l'Oro, e l'Argento, se minor copia di brame si trovasse negli Uomini a comprare, per soddisfar le quali iono effi necessari .

Quegl' Indiani, che mezzi ignudi, e con pica pompa, e con vitto fempliciflimo vivevano nell' America, con poca Moneta fupplivano a tutte le loro necessità ; se così vivessimo noi, l'Oco, e l'Argento sembrarebbe assai più vile, che non è; e restandone poco in-Moneta, il restante ad altri usi si destinerebbe, come facciamo del Rame, e da qui nafce, che Ariftotile dopo aver pronunziato francamente, che Nummus omnia meticur; e che pecuniæ obediunt omnia; foggiunge poco dopo, ch'era necessario per l'umauo Commercio, ur una re aliqua ponderanda, & astimanda essent omnia, idque revera indigentia est, qua omnia continentur; e ne rende la ragione ben evidente : Etenim si nullo egerent homines , aut non codem modo profecto, aut nu!lun, aut certe non idem pallum conventumque intercederet .

Sed multa abbiogomifaro gli Uomini. fe multa difficarlico, quali contanti fi farbibero I e le non fi contrataffe, a che fervirebbe la Moneta? Sono adunque i difideri degli Uomini mitura del valore delle cofe, alla quale dovendo corrirogondere la Moneta, ne fegue, dovendo corrirogondere la Moneta, ne fegue, valore delle Monete, non meno, che di quello delle cofe; e vicereri le Monete mitraclel bioguo, e del difiderio, non meno, che del valore delle cofe; non altro effendo e chi ben conidera il valore delle cofe, che la filidifiderio noltro, mno feconde i i bioggo.

Nè farà già alcuno, che voglia contro dovere interpretare in questo luogo l'indigenza, ed il bitogno, che dice il Filosofo men. largamente di quanto ferve per abbracciar insieme tutti i disideri di cose contrattabili , e confeguibili per mezzo del foldo, quantunque non tutti necessati fiano, ma la maggior parte voluttuosi. Vero è, che il nome d'Indigenza, pare, che strettamente importi il bifogno delle cole necessarie folamente, onde quel difiderio , che averei io d'un Quadro di Tiziano, non possa dirsi propriamente, ed in istretto fignificato d'Indigenza; ma a chi volesse all'indigenza delle cose nel suddetto Testo così augusti confini constituire, ben difficil cota farebbe non meno falvar il detto del Filosofo, che determinare i confini itelli ... cotali indigenze, indicando fin dove s'estende la pura necessità degli Uomini, e di dove incommeiano i loro difideri tleili ad effere voluttuofi; mentre pur troppo fiamo costumati a dire d'aver bilogno di tutto ciò, che nonl'avendo, defideriamo; e le cofe iteffe ad uno possono dirsi voluttuote, e superflue, che ad un'altro faranno necessarie, ed oneste : anzi chi condanna talora la pompa, ed il luflo, perche forte incomoda qualche famiglia, che non mifura i fuoi difideri con le forze, non vede sempre il danno, che a tanti altri Artefici , e Mercanti ne rifulta dal mancare il Commercio di quelle cose bandite : onde se superflua farà ad un Signor particolare la ipeia di tener tanti Cavalli, e molti Paggi, o di vestir ricamo fontuofo, quella fpela però fi può dir necessaria a quei tanti Artefici, e povere Genti , che di quelle ipele fi mantengono , ed a quei Mercanti, che di quel traffico vivono, e danno il vivere a molri. Diogene trovò superflue tante cole, che volle, che gli baitaffe.

per Palazzo una Botte, e per tazza da bere-

il concavo della mano: ma egli però campava

a spele d'altri, che dal commercio traevano il virto per sè , e per lui ; e se tutti l'avessero imitato, averebbe forse spiacciuto a lui ancora l'andar a cogliersi di sua mano le ghiande . Volle dunque intendere in questo lungo Aristorile, non dell' indigenza delle cose necessarie solamente, ma d'ogni disiderio, che ci move a date stima alle cose, e milurar il loro valore col Soldo ; e queste confiderazioni mi hanno reso facile a sottoscrivere l'opinione di Bernardo Davanzati, che nel luogo fopraccitato, fi sforzò di provat, che tuttele comodità degli Uomini, che fono fra loro in commercio , comprese infieme , tanto vagliono, quanto l'Oro, l'Argenro, ed il Rame coniato, che pure fra laro corte in commercio .

Imperciocchè, e chi non vede, che feuna Città fosse così o da Nemico assediata, o da altra cagione ristretta, che per lungo tempo le fosse il commercio con gli estrani impedito, muterebbero prezzo rutte le cole vendibili, che in effa si rrovassero; e se molto Oro, od Argento ella avesse, e poche comodità, farebbe forza a' fuoi Cittadini il comprare a caro prezzo ciò , che di bisogno essi avessero; e inppotto, che delle cose all' umana vita bifogocvoli fi mantepelle in ella un eguale. quantità, in ogni tempo eguale fi manterrebbe ancora il prezzo di quelle, fin tanto, che la stella quantità di Moneta si mantenesse in commercio. Vero è bensì, che molte cose volurtuole, che a' rempi più telici affai fi stimavano, a poco, o a niun prezzo nell'anguitia. delle cose puramente necessarie ridur si potrebbono : onde mancando si pane negli affedi, lo vediamo comprare a prezzi ben grandi ; e le Pitture, ed altre delizie ben pochi foldi valutarfi. E mi ricordo aver letto di chi in... un affedin (e fu l'affedio di Cafilino, ov' ora è Capua moderna affediata da Annibale) avendo preso un Sorcio per mangiarla , lasciò indurfi dall' avarizia a venderlo 200. Fiorini ad un altro affamato, forle con ilperanza di pigliarne frappoco un' altro per se ; ma egli fi mort ben prima dalla fame , che un'altro trovarne. Non così il Compratore, che conquei 200. Fiorini falvò la vita. Ma in questi cafi ancora ranto vale tutto l'Oro, ed altra-Moneta, che in rali affedi fi trova in corfo di commercio, quanto in tutte le comodità, che in esse si vedono, e quanto seemano di prez-20 le cole meno necessarie : altrettanto crefcono quelle, che qui al viver nottro fono importanti : onde come negli affedi appunto

P. VI.

avvenit fuole, che mancano a poco a poco gli alimenti , rimanendo pure la stessa quantità di Moneta in commercio ; così non è maraviglia, se maggior parzione di essa a quei pochi alimenti per loto prezzo fi deve , perchè maggiore ne diviene il bifogno in proporzione di essa Moneta, che abbiamo. Che se all' incontro giungesse nuovo soccorso de' viveri, onde maggior abbondanza, che prima, fe ne trovaffe, nuovamente a minor prezzo fi ridutrebbe ogni cola, non per altro, se non perchè l'estamazione, che facciamo delle comodità, vien misurata dalla quantità della Moneta, che abbiamo; e sempre vagliono tutte affieme le comodità, che fono in cammercio, quanto tutto l'Oro, e l'altra Moneta, che a questo fine di contrattarle gira il commercio medesimo. Che se da una Città sola passiamo colla confiderazione ad una Provincia, e la supponiamo distinta da ogni altra estranea... comunicazinne sola entro a sè stessa suoi baratti, e suoi contratti esercitare a guila d'liola nell'Oceano a' Naviganti feonolciuta, o in quel modo pure , che per tanti Secoli i Popoli Cinefi hanno negato ogni comunicazione... con loro agli altri Popoli , non è egli benmanifeito, che quanto maggior numero di Moneta correrà in commercio entro il recinto di quella Provincia in proporzione delle cose vendibili, che vi fono, tanto più care quelle faranno, se cara può dirsi una cosa, perciocchè vaglia molto Oro in Paele, ove l'Oro abbondi, e non piuttofto vile debba in quel cafo chiamarfi l'Oro medefimo, di cui tanta... porzione sia stimata quanto no altra cola, che altrove più vile viene considerata?

Così a' Messicani ed altri Popoli dell' America, che d'Oro, e d'Argento abbondavano, ma del Ferro erano affatto privi ( Metallo, cui nnn altro, che l'abbondanza he\_ reso più vile dell' Oro; mentre agli uti umani immediati egli è tanto p.ù acconcio) comperavano di buon grado un' accetta a pelo d'Oro dagli Spagnoli, e si sidevano de' Venditori , come di pazzi , dicendo ; or va tu a tagliar un Arbore, se puoi, con cotesto Oro, come io lo tagliuro con questo Ferro, che m'hai dato; anzi fra gli stessi Spagnoli non potè non fentire l'alterazione grandiffitma ne' prezzi delzi delle cofe, il commercio in quei Paefi, poichè nel Perù , ovo al bondantifimi trovarone i più prezzati Metalli; e dove, comechè nudi andavano gli Abitanti . e non vi nasceva vino, nè v'erano Cavalli, e cent' altre comodità d'Europa vi mancavano, valeva fra loro un pajo di calze 300. Ducati, una Cappa, o Manicilo mille, un buon Cavallo 4, o e mila Ducati, ed i Ghiotti pagavano un boccal di v.n. imo 200, Ducati ; e itimavano rilparmio arinar d'argento, piuttofto, che di ferro le ogne dei Cavalli ; perchè il ferro all'Oto in prezzo fi uguagliava. Così avanti, che Roma delle Spoglie del Mondo tutto arricchita Ipargeffe la limatura d'Oro fotto i piedi degl'Imperadori ai loro passeggi, n'ebbe lungo tempo icarlezza: narrando Plinio, che quando ella fu presa da' Galli, ond'ebbero i Romani a comprar a contante da loro la Pace, non fu pattuita, che mille libbre d'Oro ; e pure aveva ormai Roma 102m. Persone libere, senza la moltitudine delli Schiavi : anzi era tanta la povertà di quei primi Senatori, o vogliamo dire la icariczza dell' Oro, e dell' Argento in Roma in quei tempi , anzi in quei primi , e più felici lecoli, che avendo Scipione dimandata al Senato licenza di ripatriare, perchè ormai la Figlia, che aveva, era nubile, e bifognava penfare alla Dote ; il Senato per non privarii di quel gran Capitano in lipagna, affunse di dotarla , e maritarla egli : Dotis verè modus XL. millia aris fuit , dice Valerio ; il che secondo il Budeo (a) non ascende a più di 400. Scudi . Così fu creduta gran Dote. quella di Tullia Figlia di Cicerone, che portò al Marito X. millia Æris, che tisponde a cento Scudi : e Megalia fu per Antonomafia detta quella femmina dotata, perchè portò quingenta millia Ærir, che sono 5. mila Scudi . Così quando sece non sò qual voto Furio Camillo (b) per ottenere vittoria contro i Nemici, che poscia per lo troppo importare, non s'arrichiava dirlo al Senato, e non arrivava ad outo Talenti d'Oro; pure lo diffe poi , e bisognò , che fi spogliassero de' suoi ornamenti , ed annella le Matrone Romane per farne il camulo, per la generofità delle quali tu concesso dal Senato, che potesse loro farfi dopo morte l'Orazione funebre, che prima folo agli Uomini era folita permetter-fi; confiderazione, che mi rende folpetta l'afferzione di Plinio , che racconta , aver trionfato Tarquinio in veste d'Oro; e veramente in questi primi tempi era così poco dilatato il commercio tra gli Uomini , che quafi ogni Provincia viveva da sè , quati che incognita alle fue confinanti : onde non è maraviglia, fe Roma, e il Lazio erano fearfiffimi d'Oro, e la Toscana ne abbondava,

mentre era sì poco il commercio, e il traffico fra loro, che potevano gli uni radunar Elerciti, e portardi con improvvila guerra addoffo gli altri, innanzi, che della moffa, o de' fatti loro alcun feutore ne aveffero gli oppreffi.

premion on a revient oggi giorno, che ben di lorano fappiano, non folo le mofi degli Educitima agl'itletti Configli, merch la como de la como d

Abbondano d'oglio la Toscana, l'Umbria , l' Abbruzzo in Italia , ne icarfeggia lo stato Veneto, e la Lombardia ; la differenza del prezzo dall' Abbruzzo, e Puglia a Venezia, e Milano è folo tanto, o poco più, quanta è la spesa delle condotte, e delle gabelle con di più un sì moderato guadagno de' Mercanti , che non lascia luogo ad altri di venderlo per meno. Che se oltre a queste spele fosse anco a molro miglior mercato l'oglio in Abbruzzo, di quello egli fia la Venezia , ne porterebbero tanto di più i Mercanti per farci guadagno, ficchè tanto meno reftandone In Abbruzzo, erescerebbe cola il prez-20, e tanto più trovandolene in Venezia, ivi scemerebbe di valore.

Mi ricordo di aver con profitto di chiarezza adoperata più volte discorrendo in questo proposito la similitudine de corpi fluidi , parendomi, che i prezzi delle Merci del Mondo non diversamente fra loro, mediante il commercio, fi livellino, di quello che facciano le acque stagnanti, che per qualunque agitazione , che patificano , in fine fi ipianano in livello infieme; e il Mare stesso non può avere più alte l'onde fue nell' Adriatico , chenel Tirreno , o nel Mar Nero, o nell'Oceano medefimo , fe non quanto le varie fue correnti , o commozioni del fluffo , e rifluffo , e le diverse fituazioni de' suoi seni ne portano lo svario di pochi piedi, fra i più remori Lidi : (c) mercecche le sue acque , non meno delle Merci, hanno fra loro perpetua comunicazione in tutto l'Universo: onde sono necessitate dal proprio peso a livellarsi in pari

<sup>(</sup>a) Bud. de Affe lib. V. Val. Mafs. lib. IV. (b) Plut, in Camilk

diffanza dal centro, a cui tendono. Che fe in alcun luogo fin au Marc coni degli airri diffantos, come il Caripo in Afia, o il Marc di Prime cella Gestiana in America, fe gia di Prime cella Gestiana in America, a come in marcio con gli airri Mari, come in mi do facilmente a credere, non avranno nememo necedità di livellard con elli a come non. Phamo le Mercanzie di quel Frefi, che dal Thamo le Mercanzie di quel Frefi, che dal Afia, cei i Popoli più Mediterrandi dell'Amenaia, e dell'Afirca, a' quali certo nulla rindita. I'abbondanta d'Ore, o di commodità, che in altri Prefi fi trovi i mentre con quelle che in altri Prefi fi trovi i mentre con quelle che in altri Prefi fi trovi i mentre con quelle Traffico.

Che fe a quelli acora an giorno s'aprilife la fratada s' notti commerci , come s'è facto co il Moffico. Il Braffich, e Pertà ; e tanti alpera della tempo finatanti il prezzi dellacole; ma finalmente paffando a soi il di pita, che avefitor di di comodità, che a noi mancaffeto, ed a loro delle softre il medefimo, fi farebbe nouvo livello, e anovo prezzo alle code, proporzianoto monramente non alle commercio, ma a quelle, ed el l'altre gacommercio, ma a quelle, ed all'altre ga-

giunteli insieme .

Di qui è nato, che le grandissime somme d'Oro, e d'Argenro, che sono dall'Indie venute in Ispagna da Carlo V., anzi dal Regno di Ferdinando, ed Isabella in quà, e lo spaccio grande, che hanno avuto fra quelle Nazioni molto tempo, ed hanno ancora in parte le Metci d'Europa , ha fatto , che lecose tutte d'Eutopa sono divenute tanto più rare di prima, e che molto tempo hanno fluttnato nella varietà i prezzi, ed ora sono livellati in modo, che non riesce più d'arricchirsi in sì poco tempo, a chi va a mercantare nell'Indie, come prima succedeva. Giovannt Bodino scriveva del 1568. in un suo trattato delle Monete, che a quel tempo erano già comparfi dall'Indie in lipagna fopra-500. Milioni d'Oro , e 200. Milioni d'Argento; e che ogni anno la Flotta ordinaria compariva ricca di 18. e più Milioni , li quali ipargendofi per tutta l'Europa, per lo bisogno, che hanno gli Spaguoli delle comodità degli altri Paesi ( troppo stetile essendo in... alcune parti la Spagna, troppo sossiegata la. Nazione, che sdegna non meno il lavoro dell' arti, che la Mercatura ) hanno fatto, chenon folo nella Spagna fleffi, ma per tuttaquafi l'Europa, ove fa va fipendendo il loro Oto, ed Argento, fono crecinite di piezzo, non meno le terre, che i frutti d'elle, e l'opere fleffe manuali; mercecchè tutte; infieme s'aguagliano fempre in valore a tutta infieme la Moneta, che in commercio va correndo i onde cra, che tanto più d'Oro abbondi la. Criffianità, che prima non era, più del medefimo ne tocca a cializua sal per fiuo prez-

zo , e valote .

Ricavò in quegli anni il medefimo Bodino da' Libri dell' Entrate regie, che più aveva reso la Francia al suo Re in 53. anni dal 1616. , al 1668. , che non aveva fatto in 200. anni avanti; e notò , che già in ço, anni erano cresciuti si fattamente i prezzi de' Campi , che rre volte tant'Oto in peso si pagavano di prima di quei 50. anni fi comprava o ; anzi aggiunge, che ormai la Contea di Avignone rendeva il doppio d'entrata annna, di quanto fu già venduta in capitale, e che il fimile, o poco meno , facevano tutti gli altri Stati : onde non è maraviglia, se si contano a'nostri tempi l'Entrate regie di Francia a tanti Milioni , che a' tempi di S. Luigi erano così scarse, che rimasto quel Santo Principe prigioniero di Saladino Soldano d'Egitto, ebbe a lasciar pegno a quel Barbaro l'Ostia consacrata , che il Santo Re seco portava , per ritornar in Francia a sollecitare in persona l'aminasfo di 200m. Bifauti d'Oro, ch' era taffato il fuo tifcatto, eppure 200m. Bifanti non erano, che soom. Lire di Tornesi, secondo il calcolo, che ne fa il P. di Sonville riferito dal Bodino nel suo gia mentovaro trattatello delle Monete . Lo iteflo narra Piutarco , chesuccedesse a' tempi di Paolo Emilio in Roma, ove appena ebbe egli portato dalla Macedonia foggiogata, e da' Telori di Perico tuo Re le copiole ricchezze adunare prima in quel Regno, che i prezzi de Campi, e per confeguenza dell'alree cole ascenderono al triplo di prima ; ed a' tempi d' Angusto , narra Sveronio, che egli portò da Epiro si gran eopia. d'Argento, ed Oro, che i Campi crebbero di prezzo, e l'ulure scemarono; il che a' nostri giorni proviano in Italia, ove in particolare la Nazione Genovese gli anni passati. non trovando in che impiegare i molti contanti , che aveva , li dava in altri Paesi ... due, o tre per cento: onde molte Religioni, ed altre Persone ne hanno tolto a censo perpetuo , hanno con effi effinti i Cenfi , cheavevano con altri a 5, 6, 7 per cento , riducendoli a 2, e 3; sebbene non è tanto di ciò cagione l'accrescimento d'Oro, e d'Argento in Italia, quanto la mancanza del trassfico, che scemando ogni di più, fa, che i Mercanti restano col soldo inutile in mano.

Dell'alterazione, che riscuono i prezzi delle cofe dall'abbondanza, o rarità delle medefime, data la ftessa quantità di Montes. nel Mondo.

#### CAPITOLO III.

A Buffarra s' è fatro conofecte nel precedente Gaprino e, come l'abbondanza , o
cardità dell' Oro , o dell' Argento nel Mondo
altera i prezzi delle cofe, onde fara facile da
intendere, come nelle Cirtà di traffico, ovepiò Oro, el Augento corre, che in altre, nia
piò Oro, el Augento corre, che in altre, nia
vi fe ne trovi , che in altre, nia perchè vi è
più corr che pragrio. Relia ora 2 confiderare,
come data la ffeffa quantità d'Oro, e d'Argento el Mondo, o in qualche praticolare.
Cirtà, la rarità, o frequenza delle comodità,
valore.

E febbeue l'argomento pare fia di cosaassa chiara, e notoria, nondimeno non sacà di poco utile all'intelligenza delle cose dadirii, l'aver versato qualche poco sopra di

Io intendo abbondare una cofa, non quando in fatti molta quantità di effa se ne trova, assolutamente parlando, ma quando ve ne ha gran copia, rispetto al bisogno, stima, e disiderio, che ne hanno gli Uomini.

Li Seta à tempi di Aureliano Cefare era con rata, che non valeva ne più ne meno d'altrettanto Oro a pelo: onde Vopifico nella vita di quell' Imperadore nara, ch'egli V-film bobilgritam neque tipi in veiltario fino babuta, negue altis utendam permific. Libra di permi della considerationa della considerationa della consopolio la Meccauta della Seta, fecche inualitro, che il fuo Teforiere poteva vendecla, il quale, feccodo nara Precopio; (a) Unciam frici alti quale fino della conservazione della servizia permi frità dia qualem timbirua babuti fix ameria, Regio vera figlifici colora, quan Holourum coant, quaturo Toviginti, Somplius dedi. Ed ecco, che coda era quel Holourum coant.

(4) Procop. in hift, Anecdota .

hanno altri stimato volesse dir Drappo di pura Seta, Velluro ec ed era per testimonio di Procopio un colore di gran prezzo ; perciò detto color Regio, o Porpora, forle come il nostro color di toco, ponsò, e fimili, che più generalmente si dice tinto in grana. Non erano ancora giunti nell'Imperio Romano i Bacchi da Seta , nè le Piante de Gelfi , che ora per . tutta l'Europa sono si fattamente propagate ; conciolliacche dall'Indie, e da Popoli Sericani nel corso di molti Secoli passarono alla. Persia, e dalla Persia a poco a poco sino noi , e fi fono poscia diffusi sì fattamente , che paffato nel nostro secolo il feme, e la coltura anche in Francia, ed in Ispagna, è già ridotta la Seta al valore poco più d'un. Ducato d'Oro la libbra, ed a minori prezzi ancora è per ridurfi, se tanto potranno loffrire le fatiche, e fudori de pover: Contadini , . che gli nodrifcono , mentre ormai a gran fatica le ne cava tanto, quanto a pagare l'opera. ordinaria loro fi richiede . Così la rarità rende preziofa ogni Mercanzia, come nelle gioje, e ne' metalli steffi tuttodi offerviamo , e l'abbondanza le rende vili. L'Acqua, ch'è un elemento di tanta importanza all'umano vivere, perchè abbonda quafi per tutta la Terra , non. vale cosa alcuna, e con ragione si lamentavano gli Ebrei nella cattività di Babilonia, di doverla comprare ; ed una minestra sola di Efau , fu più cara , che la Primogenitura : mentre argomentava da sè il povero affamato , dicendo a Giacobbe : En morsor ; quid. mibi proderunt Primogenita? (b) La flima, o il concetto, che facciamo delle cofe, a cui va compagno il disiderio di esse, gia dicemmo effer misutato dalla Moneta : onde data la .. stessa quantità di Monete in Commercio , al. mutar la stima, che fanno gli Uomini di una cofa, muta il loro prezzo, diventando più care, le ne cresce il disiderio, più vili, se ne vengono in dilprezzo. Ne v'e poffanza per mutar d'improvvito i prezzi d'alcune cofe del Mondo, quanto la stima, che di esse facciano i Principi . Antonino Caracalla diede granprezzo in tutto l'Imperio Romano all Ambra gialla , coi dilettarfe di portarne fra' fuoi ornamenti , per effer ella del color de' cappella della fua Amica : Qui quid Principes faciunt pracipere videntur diceva Quintiliano (c). Adriano VI. di nazione Fizmminga fi compiaceva più , che d'altro Perce del Merluzzo falato , detto Storbfis , ed a fua imitazione tutta la Corte di Roma, poi tutta la Città

(1) Gen. XXV. v. 31. (c) Quintil. Dod. 4.

se mangiava, e diventò caro più d'altro Pefce quell'anno, perchè a proporzione di tanti, che ne volevano, n'era poca quantità ve-

nuta in Italia . Ma che? non vediamo noi tutto giotno al mutar delle mode di Francia crescere, c. fcemare il prezzo or le Perle, or i Diamanti, ora le Turchese, ed altre gioje? e per qual cagione mai ? se non perche introdorra anova moda, molti fono, che di questa specie, pochi che di quell'altra vogliano provvedersi : onde elle diventano, riguardo al bilogno, or poche, or molte. A nostri giorni erano le. Gioje Opache in molta stima, per la rarità, e talvolta averebbe un' Opala valuto a pari dello Smeraldo, se un po' maggiore del comune stata fosse. La sagace industria d'alcuni Muranefi , che di far Cristallo , che imitasse la candidezza di quello di Monte, s'ingegnavano con varie prove ; rrovò a caso il modo di fare una pafta, che ranto all'Opale fi raffomigliaffe, che lavorate ad nío di gioje, ingannavano (ul principio gli stessi Orefici : onde abbenche confapnte false si vendevano a gran prezzo : ma come che Verro egli fosse, nè molto più dell'ordinario costasse a chi lefabbricava, la grandezza del guadagno invitò a farne quantità, la quantità non trovando esito pronto a quei prezzi rigorosi, costrinse. gli Arrefici ad abbaffare il prezzo : e fuccessivamente lavorandone sempre più , e passando in più mani il Secreto, restò scemato in pochi anni si fattamente il prezzo, che di prefenre non vi trovano i Muranefi maggior vantaggio, che nella composizione degli altri imalti, onde non ragguagliano la dugentefima parte del danaro, che furono vendute le prime ; e le Opale vere, ancor che gioje, hanno perduto di stima per la somiglianza troppo grande, che hanno con le falle. Ogni nuova . invenzione in tanto folo porta feco gran guadagno, e trova prezzo grande nella stima degli Uomini , in quanto la rarità la rende più desiderabile . Non fono 25. 2nni , che si credeva non trovarsi nel Mondo Medaglie di rame dell'Imperadore Ottone . Le prime , che si scoprissero, furono comprate sin a dugento Scudi d'Oro; ed erano poco ben conservate, e di trifta condizione. La grandezza del prezzo ha eccitato l'industria di molti , che hanno fin paffato il Mare per andare in Egitto, in Soria , ed in altri Luoghi , ove di quette. rarità si sa minor conto, e se ne hanno raccolre tante, che le più perfette, e meglio con-

fervate di quelto Imperadore non vagliono un

P. VI

tetzo di quello, che valessero le prime: ed ogni dì valerebbero meno, fe la dilettazione. di quelta nobile suppellettile non si fosse diffula in ranti , particolarmente Principi , e Siguori grandi, che ne fanno numerole, e preziose raccolte. Dunque siccome di quelle cose, delle quali una stessa quantità per lo più si conserva nel Mondo, come le Terre, gli Edifizi, e cent' altre, il prezzo si cangia, secondo che nel Mondo, maggiore quantità di Moneta spendibile si rrova in Commercie. così dato, che fi confervi la stessa quantità di Moneta in Commercio, vagliono le cose più, e meno, fecondo la loro rarità, ed il difiderio , che ne hanno gli Uomini ; dal che tanto più resta manisesto, che la Moneta, ed i difideri si misurano teciprocamente insieme . ed ambidue fono mifura univerfale di tutte lecofe contrartabili, conforme all'opinione d'Aristotele , che di sopra citammo . Nè qui altro mi resta a soggiungere, che levare alcun picciolo scrupolo a chi forse dir mi volesse, che fono i difideri degli Uomini di gran lunga... più numerofi di quello sia la quantità delle Monete, che corre in Commercio; e che farebbe troppo felice il Mondo, fe non si estendeffero le umane brame più la della possibilità della Moneta.

Ma io rispondo, e dimando a costoro, se essi hanno mai riposto in Granajo punto di quel grano, che seminato in terra, non ebbe la fortuna di far radici, nascere, crescere, e matnrare? e chi vuol mettere in conto i difideri umani delle genti stolre, connumerandoli a quelli, che conleguiscono il suo fine ? La. Moneta mifura l'intenzione di quei difideri . che confeguilcono il fuo fine , non milura i fogni degl'imprudenti, che vaneggiano trale itolre cupidiggie loro. Turtociò, che fi compra, in qualche modo fi difidera, o fiaper confeguire per fuo mezzo un bene veto, o un apparente; o sia per issuggire un male, o pet ubbidire ad una forzara necessità, tutto è disiderare, turro è aver bilogno, in senso di Filosofo, e l'intensione di questo disiderio, e di questo bisogno, con che facciamo di qualunque cola l'acquitto , dalla Moneta vien mifurata . L'altre cole, che difideriamo in vano , fiafi per impotenza nostra , o per natura loro, che confeguire non le possiamo, noncadono lotro l'indigenza detta da Aristotele... nel Testo, che sopracitammo, ma sotto il titolo di vane capidità , che non fono ad alcana mifura foggette . Multa petentibus defunt multa . Bene eft , cui Daus obsulit parca , quod fatis oft manu . E 10 Dell'

Dell'Oro, ed Argento, e delle Antiche, e Moderne proporzioni di valuta fra loro.

#### CAPITOLO IV.

PER quanto fianfi trovate cento invenzioni di far Monete, ed abbiano in più Regni il corfo varie cose sotto questo nome, il che abbondantemente abbiamo dimostrato nel Capitolo I., nulla di meno la più universale materia di esse in tutto il Mondo è l'Oro, e l' Argento . E' nondimeno quistione affai problematica, se la valuta di questi due Metalli sia sempre la proporzione della quantità, che se ne trova nel Mondo; cioè a dire, se l'essere stimato l'Oro, per esempio quattordici volte più dell' Argento, fia fegno, che nel Mondo si trova maggior quantità effettiva... d'Argento, che d'Oro in commercio; o pure se la stima, che facciamo maggiore dell' Oro, in altre sue condizioni, o prerogative sia fondata. E per vero dire, noi non siamo sempre foliti prezzar le cose per la fola rarità, quando con questa non sian congiunte altre condizioni, che ce le rendono comendabili, e certamente nelle Gioje, o ne' Metalli, almeno due ragioni troviamo per apprezzarle; una fi è quella stima, che facciamo di loro per la bellezza, o per altre loro condizioni, che ci dilettano, e ci fono utili ; l'altra è la poca quantità, o molta, che se ne trova in ordine al bifogno , o difiderio nostro .

Io non vedo per l'Italia nostra, nè fuori di essa nelle Provincie confinanti tanta copia di Rubini, quanta a' tempi d'oggi se ne vede di Diamanti ; e pure val più il Diamante del Rubino, data parità di grandezza, nettezza, e lavoro. Dunque non è la fola rarità, chefa valere il Diamante. Lo stesso può essere dell'Oro; in oggi corre tal prezzo di questo metallo per l'Italia, che comunemente una marca d'Oro si paga con marche quattordici, oncie 6. di Argento in circa; ed io non. per tanto m'arrischio già a proferire questa conseguenza, dunque è segno, che per ogni marche 14. 2 d' Argento in Italia, se ne trova una sola d'Oro in circa, nè oserei assermare, che qualora si trovasse nel Mondo egual quantità dell'uno, che dell'altro metal. lo, dovessero valere anco del pari ; e se vi fosse tanto più d'Oro, che d'Argento, quanto

oggidi v'è più Argento, che Oro, dovesse... l'Argento valere il prezzo, che in oggi vale l'Oro, e l'Oro non valesse, se non quanto val oggi l'Argento. Lodafi l'Oro per la finezza maggiore, cui mediante il fuoco nonfceina, e per longhezza di tempo non irruginisce, per lo colore fimigliante, dice Plinio, a quello delle Stelle; benchè io creda per quefta parte con Plinio, che farebbe non men lodato il bianco, fe all'Oro toccava d'effer bianco, e non all' Argento, ficcome Iodiamo il bianco de' Diamanti, non perchè più vaghi siano de' Rubini, o Smeraldi, ma perchè lono più rari, e più stimati. Per altro si loda eziamdio l'Oro per lo peso, ch'è il maggiore in parità di mole, che abbia alcun atro composto, nonostante, che Plinio stesso, solito a scrivere le cose conforme le udiva dire fenza informarsi, o fare esperienza di nulla, afferisca, che sia più grave dell'Oro, il Piombo, e pure consta chiaramente ( mi sia lecito far questa breve digressione ) che d'una mole di Piombo, una d' Argento vivo, ed una d' Oro, che fiano eguali in grandezza, la più leggiera è il Piombo, e pelano, secondo Baccone (\*) l'Oro 100., l'Argento vivo 75. , il Piombo 60. Ma secondo Marin Ghetaldo (\*\*) , l'Oro 100 , l'Argento vivo 71.

#### 3., ed il Piombo 60. 10

Lascio qui di portar alcune mie esperienze sopra di ciò, che io stimo bene più esatte, ma le pubblicherò in altro luogo più proprio. bastandomi, che qui resti chiaro quanto s'è ingannato Plinio, dicendo, che l'Oro nec pondere , aut facilitate materia pralatum eft cateris metallis, cum cedat per utrumque plumbo. Onde io per me non to come nel paragonarlo all' Argento si possa altro vantaggio ragionevolmente assegnar all'Oro, fuori dell' elenzione dalla rugine, a cui foggiace l' Argento anco più puro, vedendofi molte Medaglie antiche d'Argento, che ne hanno fentito il dente; il che in quelle d'Oro non s'offerva. Ma se pure queste prerogative hanno dato all' Oro qualche vantaggio sopra l' Argento, non perciò resta, che anche l'abbondanza dell'uno, rispetto all'altro, non abbia molto contribuito, perchè in fatti dovunque è più abbondante, ivi fi vede, che gli è anco meno prezzato, e per meno quantità d'Argento fi baratta .

So d'aver letto una volta ( ma non mi fovviene dove ; e per diligenza fattane non lo tro-

(\*\*) Mar. Gliet. Archimed Propos. 17.

trovo più ) che in uno de' Regni Mediterranei dell' Africa , è si grande la copia dell' Oro , la scarsezza dell' Argento , che l' Argento

val più dell' Oro .

Meis, Marco Polo (\*) nelle fue relazioni dice , che nel Regno di Coraian nell'Indie , a' fuoi giorni, fi davano 8. faggi d'Argento per uno d'Oro perfetto; e nel Corazan Provincia, ch' ora appartiene al Mogol, e che-di molte miniete è abbondante, davano per una fola d'Oro , 6. d'Argento ; anzi ne' Regni di Mian , con 5 d' Argento s'aveva nna... d'Oro; onde nasceva, che venivano di lontani Pacfi Mercanti con Argento da barattare in Oro, per lo guadagno, che vi facevano, portandolo al loro Paele. In Bengala nell'Indie Orientali (\*\*) l'Oro vale un festo più, che in Malaga, perchè in Bengala v'ha più abbondanza d' Oro da' Regni più interiori dell'India fuoi vicini, che d'Argento; e a' giorni noftri vediamo per tutto andarfi mntando la valuta dell'Oro, a proporzione dell' Argento, conformo dall'Indie, e da altreparti viene apportato più dell' uno , che dell' altro proporzionatamente ; il che mi fa stupire, come Bodino Scrittote intelligente, efortile, fi sia impegnaro a sostenere, che per 2000. Anni avanti di lui , ed al fuo tempo ancora fosse quasi sempre, ed universalmente la proporzione dell'Oro all'Argento nel valore, come da 12. ad uno. Erodoto veramente scrive, che ne suoi giorni si davano 13. d'Argento per una d'Oto; e Villebrordo Snellio nel suo libretto de re munmaria raccoglie da più Autori , che quando i Romani batterono la prima volta Monete d'Oro, leragguagliarono a 10. per uno, mettendo in arbitrio degli Etoli stessi il pagare in Oro, o in Argento il Tributo, purchè per ogni libbra d'Oro si valntassero dieci libbre d'Argento .

Lo fleflo fin a' tempi di Strabone, e prima a' tempi di Menandro Potta. A' tempi di Plinio, iccondo, che il Budco nel terzo libro de Affe ne icava, cottrea l'analogia dell'Oro all' Argento come di 15, ad uno, imperocchè uno ferupolo d'Oro valeva ao, feltera); e però una d'aramma, o denario, ne valeva 60., ed all'incontro una dramma d'Argento in praper del la companio del proposito del l'accordo del proposito del l'accordo del proposito del l'accordo del l'acco

guagliata la libbra d'Argento per s. foldi d'Oto . Jubemus , dice quella Legge , at pro Argenti funma, quam quis thefauris nostris fuerit illaturus , inferendi Auri accipiat facultatem, itaut pro singulis libris Argenti quinque solidos inferet ; e perchè la libbra pelava 72. foldi per la l. g. c. de Susceptoribus l. x. chiaro confta, che s. foldi d'Oro valevano 72. d'Argento, che è lo stesso, che uno d'Oro per 14 d'Argento, ed è quafi la proporzione moderna . Plinio però la trovava del fuo tempo come 13. ad nno; e dell' Anno 1512, narra lo Snellio fuddetto , che fosse ella nuovamente. di 12. ad uno: ma a fuo tempo, che fu 100. dopo, la trovò egli come 40. a 3, o sia come 13 - ad uno; e pure nel corso di quel Secolo fa di mestieri , ch'ella fosse nuovamente diminuita, mentre nell'Ordinazione di Ferdinando I. Imperadore, fatta l'Anno 1559. nella Dieta d'Augusta sopra tutte le Monete dell'Imperio, e loro bonrà, e valnra così d'Oro, come d'Argento, io trovo, che li Ducati d'Oro. detti Ongari, di bontà di Carati 23 -, e di pelo a 67. Ducati la Marca di Colonia , valevano in Allemagna Carantani 104. l'nno, che fono Carantani 6988. la Marca d'Ongari ; eperciò una Marca d'Oro fino di 24. Carati valeva Carantani 7167. Nella medefima Ordinazione è costitutto il prezzo all'Argento fino di 12. oncie Fiorini 10 - , che fono Carantani 612.; onde l'Oro valeva più dell'Argento 11. volte, o 70, il che sebbene s'approssima al prezzo, che voleva stabilire il Bodino di 12. d'Argento per una d'Oro, pure moitra, che dal 1512, in quà ella era anzi fcemata... Che se Giulio Polluce calcola, che in Grecia a rempo, che quelle Repubbliche fiorivano, un' oncia d' Oro valeva una libbra d'Argento; ciò non offante dalla grande varietà, che indiversi tempi a'è veduto in questa proporzione, non può negarfi mal fondata la maffima, non folo del Bodino , che , come diffi , hapretelo effere stata quali fempre per 2000. Anni avanti lui quella di 12. ad uno; e dover in avvenire conservarsi tale, ma di Girolamo

1

,

1

Scaruffi ancora, che nel iuo Alitimonfo pretele

d'infegnar il modo di mantener per ruito la... Moneta agli stessi prezzi per sempre; ma sup-

po-

poneva, che nel Mondo non v'avesse difficoltà a queito 12. d'Argento per una d'Oro per iempre . e non offervava , che se dall' Indie , o dall'altre Miniere cominciaffe a venir molta più copia d'Oro, che prima, e molto minor copia d'Argento, comincierebbe a barattarfi l'Argento coll'Oro a nuova proporzione, riducendosi ad 11, a 10, ed anche meno per uno: effendo che non ittà in podeftà de' Principi il regolar sì fattamente le volontà dei Sudditi in questa materia, che non siano trasgredire le lue Leggi subito fatte, ogni volta che queste esorbitano fuori delle naturali proporzioni . Provi un Principe a voler , che fi barattino per due Scudi soli le Doppie, e vedra je tuori di quei pochi, che non avranno altro , con che comprar il pane , gli altri non le aiconderanno fubito; e se chi averà bisogno di Doppie non le ne anderà a comprar di nafcofto anche per tre, che suol essere il loro prezzo corrente, da chi le averà. Non è dunque vero , che fosse per lo passaro , nè che sia fempre per effere in avvenire la stessa proporzione di 12 ad nno fra l'Oro, e l'Argento, effendo molto lontani da quello quafi fempre, che voleva il Bodino, gli elempi addotti, el'odierna esperienza, che in 100, anni dal meno di 12. ella è paffata quafi a 15. per uno . Certamente in oggi la proporzione più comu-

ne è di 14 4, o pure 3 per uno, come fi mostrera più avanti , nè altro ha prodotto quest' alterazione, se non la quantità dell'Argento venuto dall' America, che l'ha fin' ora versato in Europa in tanta copia dalle inesanfte Miniere del Potosì, e d'altri Luoghi, che di continuo fi vanno sviscerando, in proporzione delle quali, benchè molto Oro ancoradi quelle parri ne fia vennto, egli è però affai meno di quello averebbe dovuto, per mantenersi nella proporzione di 12 per uno . Anzi se lo stesso Bodino avesse osservata la proporzione, che da' suoi detti risulta, quando riserifce, come dicemmo fopra, che dall' America fino al fuo tempo erano ormai venuti 100. milioni d'Oro, e più di 200. milioni d'Argento, averebbe trovato la proporzione affai maggiore di 12. ad uno, effendo che uno Scudo d'Oro non è , che l'ottavo d'un oncia , o fia... d'una pezza da otto; onde 100 milioni d'Oro, fono 1200000. oncie; ed uno Scudo d'Argento coronato di quei tempi, che oggi Filippo, o Pezza da Otto fi chiama, è profimamente un' oucia : onde 200, milioni fono per lo meno altrettante oncie, e per confeguenza

era venuto almeno 16 volte più Argento, che Oro. Che se ciò nonostante non per anche. valeva più di 19. ad uno, forse ciò fu , perchè gran parte di quell' Argento a principio s'impiegò suori di Moneta in vasi, ed utensigli de' Grandi . Poteva però credere , che ... poco a poco restarebbe più vile l'Argento in proporzione dell'Oro, il che pate succedeffe anche nella Giudea al tempo di Salomone, quando le Flotte, che quel Re per lo Mar Roffo mandava ogni tre anni all'Indie d'Ophir, e di Tarlis, avevano portata incredibile copia d'Oro, e d'Argento, che racconta il Sacto Telto, che tanta erat abundantia Argenti in Frusalem, quanta & lapidum; e poco sopra diffe , che non erat nec alicujus pretii putabatur Argentum in diebus Salomonis , quia Classis Regis per Mare cum Classe Hiram semel per tres annes ibat in Tarfis deferens inde Aurum . & Argentum, & Dentes Elephanterum. & Simias . (Ill. Reg. X. v. 21. 22.)

Ora fe non fosse ormai lecito, com'è, di paffare per favole certe Storie di Plinio, che hanno il sembiante di racconti di Vecchiarelle , io mi riderei liene da fenno , della fconfigliara rifoluzione di Tiberio, a cui, dice questo Autore, che effendo stato portato na Vaso di vetro di così fatta natura, che non meno dei Rame, e dell' Oro potevasi tirare a martello : onde caduto in terra fenza romperfi . il buon Maestro a vista dell'Imperadore conun martellino ne racconciò l'ammaccatura... della percossa, timoroso il Monarca, che pubblicata l'invenzione non scemasse di pregio . l'Oro, ne fece tantolto morire inginframente l'Autore.

Se il vetro ordinario e non trattabile a martello, era vile rifpetto all' Oro, vi farebbe egli per avventura, chi mi fapeffe dire il perchè è cerro, che s'egli è bene men duro, e meno lucido alquanto del Diamante, nulladimeno il poteriene far vafi da bere, e prevalerlene per tanti altri ufi nobili , è una prerogativa ben degna di contrapporfi a quella del Diamante. Ma fossero pure in tanta copia nel Mondo i Diamanti , come ci è il vetto, e li vedretlimo più viti affai del vetro; attefochè data la parità dell'abbondanza, più stimabile farebbe quello di effi, che di maggior ufo fosse, e s'imputarebbe a vizio, ed impertezione del Dianiante la sua immenia durezza . Dunque la rarità è quella circostanza, cherende più , e meno preziole le cole , che per altre condizioni fono da defiderarfi ; e fe così è, perchè dunque privare il Mondo di una sì comoda invenzione del vetro trattabile a martello, con che potevano valersi di Vasi tanto più mondi, che non sono i Metalli, quanto che trasparenti, e lucidi, senza timore, che per ogni leggiera percossa andassero irremediabilmente in pezzi? Perchè rimunerarne sì ingratamente l'Inventore colla morte? Chemanca al Mondo forse quell' erba , di cui si fanno le ceneri, dette di Soda, per fare il vetro, se oltre la Spagna, e le rive dell' Afia, e l'Africa bagnate dal Mediterraneo, anche l'Italia in più luoghi le produce ? Mancano forse i sassi ne' Fiumi, che a compirne la mifura si richiedono? e se v'ha copia sì grande di tali ingredienti, che ragione v'era egli di temere, che l'Oro perdesse il prezzo? Consta dunque chiaro, che quantunque

qualch' altra prerogativa dell'Oro fopra l'Argento può aver parte nella fua estimazione a paragone di quello; la principalissima cagione però della proporzione, con che si valutano, dalla maggior, o minor copia dipende.

A' giórni noftri in Italia la Piazza di Genova, che per effer la feala della maggior copia degli Ori, ed Argenti, che vengono dalla Spagna, o dall'Indie, con ragione fi deve confiderare come norma delle altre, fabbrica le fue Doppie di peso dan. 6. gr. 2. 2 a bontà di dan. 21. gr. 18., e le spende lir. 23. 12. sua moneta; onde ott' oncie, o sia una Marca di tal' Oro vale lir. 741. 218, e la Marca d'Oro fino vale lir. 818. 1278, ed all'incontro ella fabbrica i sinoi Sondi. datal Garaciana.

ro fino vale lir. 818. 1178, ed all'incontro ella fabbrica i fuoi Scudi, detti Genovine, di peso dan. 35. in bontà di dan. 11. gr. 12., e lefpende per lir. 9. 10. sua moneta; onde una. Marca di Genovine vale lir. 52. 15. e la Marca d'Argento fino vale lir. 54. 60, onde vi

vogliono Marche 15. 30305 di Argento fino per far la valuta d'una Marca d'Oro.

Milano, ch'è l'altra Piazza, che conla gran copia d'Oro, e d'Argento, che viene dalla Spaga, e dall'Indie, batte la fua Doppia in bontà di dan. 21. gr. 21., e peso di dan. 2. gr. 10., e la spende lir. 25. 5.; onde P. VI.

(\*) Il chiariffimo Autore di quest' Opera aveva lafeiato il suo MSto vuoto asfatto di questi Calcoli per Genova, e Milano; per non lafciare, però il Leggitore senza la necessaria cognizione di materia tanto rilevante, abbiamo priegati ad empire queste lacune li Signori una Marca di tali Doppie tiene oncie 8., vale lir. 895.  $\frac{1}{65}$ , ma una Marca d'Oro fino
vale lir. 981.  $\frac{10017}{11375}$  moneta di Milano.

All' incontro batte il Filippo d'Argento in bontà d'oncie 11. dan. 10., e pefo di dan. 22. gr. 18., e lo spende lir. 7. 10., onde una Marca di tali Filippi vale lir. 61. 27., e contiene d'Argento fino oncie 7. dan. 14. gr. 16., ma una Marca d'Argento fino vale lir. 66. 66.8 dunque vi vogliono in Milano Marche d'Argento 14. 1812 per far la valuta di una Marca d'Oro. (\*\*)

Di quella di Napoli non fo il calcolo al prefente, perchè a questi tempi sono in così grandi disordini le Monete in quel Regno, che non ponno dar regola ad altri, e la cercano tuttavia con ansietà per loro.

Del vero prezzo dell'Oro, e dell'Argento, e come ogn'uno d'essi è prezzo dell'altro.

#### CAPITOLO V.

PAre affai evidente da quanto nel Capitolo precedente si è discorso, ch'essendo la varia abbondanza, o caristia d'Oro rispetto all' Argento, causa della proporzione, con.. che uno si baratta all'altro, dunque l'uno dell'altro necessariamente dire si debba prezzo, e misura; e maggiormente che essendo queste le due materie, che più universalmente in tutto il Mondo sono in uso di Moneta, che vuol dire, sono la misura del valore delle altre cose; nulladimeno essendo, che que-sto nome di valor intrinseco de' Metalli è preso spesse volte da alcuni per certo fantasma, che non capilcono, fembra difficile capire come possono questi Metalli , uno esser mifura dell'altro vicendevolmente, di modo che non piuttosto abbia da essere qualche cosa nel Mondo, che sia misura comune d'ambidue.

Imperocchè se io dimando, quanto vale una libbra d'Oro, e mi venga risposto 14. libbre e tre quarti d'Argento; ed io di nuo-

> Zanatta, e Lunati Ragionieri Generali della Regia Camera della Lombardia Auftriaca, li quali con la loro gentilezza, e perizia fi prefero quefta pena di darci, fecondo lo fiato presente, tale notizia.



vo chiegga; dunque, quanto vale una libbra d' Argento , pare sia improprietà il dire , ch' ella vale 4 d'una libbra d'Oro, e molto più proprio fembrerebbe l'aver un'altra comune milura del prezzo d'ambidue, alla quale fi riterisfero . Ma io domando : se ciò sosse , queita tal cosa, che fosse misura della valuta deil' Oro, e dell' Argento, da che averebbe ella il valore ? e quetto fuo valore farebbeegli certo, fisso, e stabile, o incerto, e mutabile ? se incerto, e mutabile, dunque v'averà bisogno d'una quatra cosa certa, e stabile , che mifuri il valore di tutte le tre , e così in infinito. Ma fe farà cofa, ch'abbia valor certo, e stabile, due cose dimando: In primo luogo: dov'è queita cosa, che abbia un certo, fisso, ed immurabil valore ? lo non la trovo nel Mondo, secondo questo modo d'intendere . La seconda è : in che consiste questo valore di questa terza colà, che sia una valuta così immutabile, che possa esser regola del valore di tutte le altre ? lo per me affegnerò bensì una cola, che serve di regola a tutte le valute, e l'ho accennata di fopra : ma niuna più di lei è inflabile, ed a più varietà è soggetta ; ed è l'umano disiderio . Si tronchino una parte dei difideri mondani, iubito l'Oro, e l'Argento farà di meno valore : perchè non effendo più prezzabili le cofe . che non sono più disiderate, resta la stessa quantità d'Oro nel Mondo, ch'era prima : e le cose contrattabili , o disiderate sono in minot quantità , e si da maggior quantità d'Oro per este. Così l'abbondanza d'Oro in Roma, dopo la guerra Macedonica, fece crescere di prezzo i Campi, e lo stesso ha fatto in Europa tutta, dopo scoperta l'America, da cui tanti centinaja di milioni si sono travasati nella Criftianità .

Ma i difideri umani quanto fono mutabili ! ogni moda nuova fa parere più bello ciò . che di nuovo è posto in uso, e lo fa valer più, e fa valer meno ciò, che prima era in... uso, ed in prezzo. La guerra sa valer più l'Arme, e i Cavalli, e gli abiti di Dante. La pace innalza il prezzo a' pennacchi . a' ricami, ed alle delizie: e l'affuefazione univerfale aggiunge, o stima, o disprezzo alle coie ; in modo che si racconra , che per l'Abiro di duolo porrato a Patigi più d'un' anno per la morte di Enrico Secondo, non erano scorsi pochi mesi, che gli Abiti di seta erano sprezzati , quasi che fosse un nomo di poco conto colui , che non avesse l'abito di duolo

ad uso della Corte; e chi voleva esser creduto di condizione diffinta dalla Plebe, vestiva lana di duolo , e non feta . Or come sta dunque , che quetto valore delle cole , e de' metalli , con cui le conspriamo , debba efferecosì incerto, ed incoftante? Io non posso ipiegarmi abbastanza su questo passo, se non adduco avanti la foluzione , un'altro fimileinconveniente nel Mondo . Il rempo è mifura del durar delle cose, e del moto loro, e il moto è mifura del tempo. Se voglio mifurare il tempo, io mi servo d'un'Orologio, o d'Aequa, come furono i primi, o da Polvere . o da Ruote . o da Sole . in fomma di qualche stromento, che si muova egualmente, quanto è possibile ; dal moto di cui dico: sono già scorse tante ore , e tanti minuti pasfati fono .

Viceversa, se voglio misurar il moto d'una cosa, mi servo del rempo, e dico; la Nave aver camminati tanti miglia, perchè si ha mosso col tal vento, o con la tale velocirà , in tante ore , in tanti minuti . Quel Corriero ha camminato tanto più veloce di quell' altro, perchè in tante ore ha fatto più miglia; e se io non supponessi il moto eguale, non avrei la mifura del tempo. Ora perchè ambidue sono incerri, nè posso accertarmi delle ore, che fiano eguali, nè del moto, che fia sempre dello stesso tenore; dove sara quella terza cosa , che misuri il tempo , e il moto, ed abbia in se tale certezza di misura, che non possiamo di lei dubitare ? Mi dicono alcani, questa misura comune essere il moto de' Cieli , anzi non effere il tempo stesso che il moto pute de' Cieli : fia come a loro piace... per ora, perchè sino a ricevere il moto del Cielo per mifura la meno ineguale del tempo, io mi ci ridurrò forse ; ma che il rempo non fia altro, che questo moto de' Cieli, ficchè cessando i Cieli di moversi , cessarebbe d'esser il tempo, non ho ordigni nel mio cervello per capirlo, e non so come non possano durar le cole, quando anche non si movessero i Cieli, mentre io rrovo, che per allungare il giorno più del folito, Iddio fermo i Cieli a' prieghi di Giosuè . Sa pure per ora comevogliono, io dimando ancora, ie questo moto de' Cieli è uguale, o ineguale ? Mi risponde l'Astronomia, che i giorni sono fra loro disinguali, eziamdio i naturali, sicchè le 24. ore d'oggi , che fiamo a 14. Luglio , fono più brevi delle 24, ore di qualfivoglia giorne di Dicembre, eziamdio, che si contino di niezzo in mezzo di , perchè il moto diurno del Sole non è eguale da un giorno all'altro , nè da una stagione all'altra; altri mi iuggeriscono , che il moto del primo mobile è intutto, e per tutto eguale, ed io farò loro fervizio fe l'ammetto, perchè fe lo negaffi, non averebbono altra prova per chiarirmene, che l'aver sin quà tutti così supposto; poichè per altro non abbiamo al Mondo mifura così certa, che basti, per verificare le misure del

moto, e del tempo.

Dunque tutto sta nell'incertezza? e non possiamo noi sapere accertata milura di queste cole così importanti? lo rispondo di no: ese cercheremo le misure d'altre cose , come fono le lunghezze de piedi , braccia , paffi , miglia, ed altri, troveremo le stesse difficolta; se ne' pesi, pure lo stesso incontreremo : ma dunque che fi ha da stabilire ? I Filosofi c'infegneranno, che le relazioni richiedono per necessità due termini , uno de' quali mancando, manca la stessa relazione, come quella di Padre, e Figlio, morendo il Figlio, l'uomo non si dice più Padre, perchè è man-cato quel termine, a cui riferivati la Paternità. Così ogni quantità in quanto è mifurata si dice maggiore, o minore, tanta, o tanta fecondo il termine, a cui fi riferifce, che è quello, con cui vien misurata; e se quellaaffatto manca, anche la quantità cella d'aver quella relazione di maggiore , o minore , o di tale, o tanta quantità. E se quella tal mifura , invece di mancare , riceve alterazione, s'altera istessamente la relazione di quel primo termine; onde quel Panno, che milu-rato in Roma fu cento canne, in Venezia diventa 200. braccia, perchè s'ha alterato, o mutato il termine, a cui la prima volta fi riferiva, ch'era la canna Romana, succedendo in fua vece il braccio Veneziano : anzi la canna stessa Romana, a poco a poco alterandofi la fua mifura , col tempo alterà incenfibilmente la relazione, che prima correva... tra essa, e le cose misurate; e però il piè Romano moderno non corrisponde più all'antico stabilito da Vespasiano, a quello de Secoli aprecedenti . Così il valore delle Monete , particolarmente dell' Oro , e dell' Argento , è una relazione , che hanno infieme questi due metalli in ordine alla quantità, chedi loro si trova in mano agli Uomini , destinata al Commercio, ed alla stima, che essi ne fanno nel farne baratto da uno con l'altro, o d'ambi loro colle cose disiderate da loro .

Or come questi due metalli, ormai da quafi tutte le Nazioni del Mondo sono desti-

nati a quest' uffizio, il valore, che chiamiamo delle Monete, non è altro, che quella... relazione, che ha uno d'effi all'altro in ordine alla stima, che ne fanno gli Uomini, e quando vogliamo dire il valore d'una libbra d' Oro , non abbiamo più certa milura per ilpiegarlo, quanto riferendo all' Argento, ma ie ci accade avere a dinotare il valore dell' Argento, subito con l'altro suo più comme relato lo fignifichiamo dicendo, che una lib-

bra d' Argento vale 4 d'una libbra d'Oro;

o vogliamo grani 468. 3 d'Oro . Vero è, che potendo il valore dell'uno , e l'altro metallo equipararsi anche ad altre cose, del valore delle quali egli è misura , come Diomede , e Glauco , i quali , come dicemmo , barattarono l'armature, valntando quella d'uno, ch'era più ordinaria, 9, Buoi, e l'altra, ch' era d'Oro, dice Omero, che valeva 100. Buoi . In questo caso il numero de' Buoi ebbe luogo di Moneta in quel contratto, come quello, che fu misura del comune valor delle cose contrattate ; e nello stesso modo si potrebbe d'ogn'altra cofa il valore esprimere... con ogn'altra cofa .

Ma per meglio ancora intendere ciò, che vnol dire questa parola valore, prezzo, valuta ec. figuriamoci, non trovarsi al Mondo altro metallo , o materia a proposito per que- . sto ustizio , fuorchè l'Argento . Come mai diremo effer caro, o a buon prezzo l'Argento, fe non in paragone delle cofe, in cui fi baratta, per modo, che quando farà abbondanza di cose contrattabili , e scarsezza d' Argento, ogn'uno, che averà Merci, proccurera venderle, per avete con che comprarne. dell'altre per suo bisogno; e non potendo per due paja di Buoi aver molto Argento li darà per poco; e diremo l'Argento esser caro . All'incontro, se maggior copia d'Argento del fuo folito fi trovalle nel Mondo , chi ne avesse, non guarderebbe sì al sottile, come prima , per provvedersi di sue necessità ; e... direbbefi effer a buon prezzo !'Argento, mentre con un pajo di Buoi se ne ha più , cheprima non fi trovava con due paja : Esperienza, che ogni giorno vediamo ne' Mercanti, e nelle Fiere, e nelle Piazze di Mercanzie più ricche; ove da una settimana all'altra... , ginsta l'abbondanza, e la scarsezza di danaro da diiporre, o fi alza, o s'abbassa il cambio,

ed i prezzi delle cofe . Nè qui parrebbe sì difficile la quistione. per

per ricercare, qual fia la vera effenza delle. Monete, perche non effendoci altra Moneta, che l'Argento, l'Argento valerebbe cose, e le cole valerebbero Argeuto; uno sarebbe mifura dell' altro : onde altro non vi farebbe da discorrere, se non forte da' Metafisici, co' quali qui non ragiono. Ora egli è per acci-dente, che l'Oro, ed il Rame, anch'essi concorrano all' officio dell' Argento, fervendo di Moneta; ed in quel modo, che a misurare una distanza, posso valermi del braccio da Seta , del piede , de' passi , canne , e di tant'altre milure fra loro discordi ; così a misurate il valore delle cofe, o la ftima, che ne fanno i nostri disideri, avviene di valersi ora dell' Oro, or dell' Argento, ora del Rame, o d'altra materia , che l'uto , e l'autorità del Principe autorizzano per moneta , E secome levarie misure de' piedi , passi , braccia ec. hanno anco ira loro stesse una proporzione, con che la loro quantità le altera; e diciamo 5. piedi far un passo ec. , così fra l'Oro, e l'Argento corre quella proporzione, che la loro quantità, e la comune estimazione ha posto

in uío, e diciamo 14. oncie 3 d'Argento valere quanto una d'Oro, od una d'Oto valer quanto 14. 3 d'Argento, perchè tutte le cofe,

che posso comprare con 14. oncie, e 1 d'Argento, le posso avere altresì con una d'Oro; e
se voglio cambiare quella d'Oro in Argento, trovo chi me ne dà 14. 1. Ora in una
fola cosi pare, che zoppicchino queste finalittudini, e 1 è, che le proporzioni de piedi, e
braccia en conso in tra loro, che infensibilmente nel corso di moti Secoli : e quelle
dell' Oro ill' Argent dell' oro con l'argent per la condell' Oro ill' Argent per la conso dell' con con l'argent per la condell' Oro ill' Argent per la concon transportation dell' con control per la condell' Oro ill' Argent per la condell' Oro ill' Arg

nimente nel corio di molti Secoli; e quelle dell' Ora ill'Argento, qualche volta in meno di un Secolo fi tanno fenfibili, come dal 1978. in qua, che per refiimonio del Bodino, e. dell' ordinazioni di molte Zecche di quel condinazioni di molte Zecche di quel entre dell' ora ill'Argento, come tra. ad 1., cei è paffita dal 121. ad 1., al 14. 1 ad un., cei è paffita dal 121. ad 1., al 14. 1 ad un.

Ma la ragione 6 è, perchè le mifure de' piedie ce dipendono dalla determinazione de' Principi, che in quel Paefe le manera formatio più e le fiele, e di la valore de Mercalio pende dalla quantità, che ne hanno tutti Nazioni in Commercio, la quale per natura, c fenza il volere di alcuno, varia, quando a un modo, e quando ad un altro. Varie cagioni, che ponne alterare la preporzuone della valuta dell' Oro a quella dell' Argemo.

#### CAPITOLO VI

SE l'Oro, e l'Argento non foffe ad altri usi adoperato, che a fabbricar Monete, staffero queste sempre in Commercio, io non vedo quati alcuna ragione, per cui dovesse alterarfi la proporzione del loro valore fuor di quella della quantità, che ne viene dalle Miniere, la quale talora fi varia. Ma perchè fono eglino impiegati a tanti altri lavori, egli è forza, che vada variandosi la valuta loro, non conforme la quantità loro, che dalle vifcere de' Monti fe ne estrae alla luce , ma fecondo la quantità, che da' lussi mondani n'avanza. Certa cosa è però, che il primo impulso alla mutazion del valore, lo da l'abbondanza d'uno più , che dell'altro metallo , eche se un' anno non comparirà in Italia dalla Spagna, o da altre Provincie altro, che Argento, e non Oro, restera più caro l'Oro; per un oncia del quale fi daranno più oncie d'Argento, che prima non fi davano; e fecapitaffe folo Oro, e non Argento, con un oncia d'Oro si comprerebbe minor quantità d'Argento, che prima; ma anche il vario confumo , che fi fa de' medefimi meralli , influifce non poco a questa proporzione . Il numero de' Vasellami d'Argento, che è per le Credenze, e per le Tavole non più de' Principl folo, ma de' Cavalieri ordinari, e fino de' Mercanti fi fa : quello , che per fervizio delle Chiese fuor d'ogni proporzione d'antico cofluine , febbene lodevolmente , fi adopra: quello, che per pizzi, riccami, ed altre manifatture si malmetie, raccolto tutto insieme in Moneta, cangierebbe ben tofto la proporzione. Ma dall'altro canto l'Oro, che dal lusso moderno si consuma, non solo in Gioje, Catene , ed Annella , ma per dorature , così de' più vili metalli , come del legno stesso , che in varie guise intagliato, adorna i nostri Soffirti , le nostre Pitture , e sino le Carrozze , che ogni Persona di ben comuni facoltà , al di fotto ancor de' Mercanti, vuol niente di meno pompose , di quel , che fossero gli antichi Carri Trionfali , questo pure da tutta la massa dell'Oro, che è nel Mondo, nè detrae non picciola parte .

La prima volta, che i Romani indorassero i Sossitti (e furono que' del Campidoglio)

fu dopo aver distrutta Cartagine : ma dopo il · Campidoglio paísò alle Camere dei Grandi . e dei Celari il luffo : onde si narrano inaudite cose del gran Palazzo di Nerone, e d'altri stoggi del fatto Romano. Anche i naufragi pur troppo frequenti portano dell'uno, e dell' altro i tributi al Mare, e ponno or dell'uno, or dell'altro alterar anch'effi la proporzione. Ma d'ogni luffo, d'ogni ftrapazzo, che fi faccia dell' Oro, molto maggiore è il confunio. che ne fanno, con ulo fempre deteffabile. quegli Avari non folo, che fottratto dal pubblico Commercio, lo condannano in vita alle carceri de' loro Forzieri : ma quelli ancore... che occultandolo di nuovo fotto terra a maffe ben grandi, ingiuriano la natura, e Dio, che l'ha creato, e ci ha dato l'ingegno, e gi' indizj per difforterrarlo di dove naice, e valerfene agli ufi nottri .

Sono pochi nulladimeno i Crifficai, che d'on ni vile, e fondico farcilegio fiano colpevoll in propozione delle altre Nazioni, e de' Tucchi prizcolormente, e di lottani Mogori, racci prizcolormente, e di caliani Mogori, per gran fortuna i figliuoli loro credi delle incolia loro, tutto cadendo per loro morte al Regio Filco, nafcondono fotierra immenfi tefori, con propolito di manifetalti a Figlio, raccional con di controlo delle con controlo di morti delle con controlo di morti di di movo incatali con la terra, da cui fiuro o generati.

'E quefto è il fine, anzi la isorte, che fi 'D'on, il quale conectio nelle vifecte della, tera più profonde, elfrattone con taglio cefacto dille marre, e da juccont de Mineraliti, educato nel finco, e fatto adutto nelle Zecche, dopo aver viffitto, bio si quanti Secoli, ne' commerci mondani, ed avet girato in più viggi la metà del Mondo, colipende di mille deltra, e radimenta, ne quali findi consecutato della della della della della colcure catercii de' Cafinà de' Monarchi Orientali oppur a reitar afficgato nelle più capevoragimi dell'Oceano, e a defir tepoto di nuovo forterra, da chi per troppo zelo di confervato , o leva del Mondo.

Ed in vero, io non laprei come meglio rilpondere alla domanda di coloco, a quali pare si gran paradoffo il vedere quanta gran, maffa d'Oro ogn' anno dalle Miniere di tutti i Paefi s'eftrie, e come in niun loggo apparifec, ch'egli crica, et abbond in quella pro-povizione, ch'egli doverebbe, ma iempre la, tieffi, e, più hotto minor quantità par , che. fen et rovi . Le Sète , che (non oltante che P. VI.

tante se ne lavorino in Europa) vengono sì copiose dalla Persia, dalle Indie, dal Mogore, e fino dalla Cina stessa in Europa; le Spezierie tutte, che dalle Iudie Orientali ci fono condotte ; tante altre Droghe , tante altre-Merci, che ogni anno ne portano i Valcelli Portoghefi, Inglefi, ed Ollandefi, le gioje più preziole , Diamanti , Perle , Zaffiri , ed altre . che da quei Regni stelli a noi fono portate . con che altro si comprano, che col Contante? Niuno quali di quei vastissimi Imperi compra Merci d'Europa , se non con altre sne Merci, ficchè in molto maggior quantità ne cola d'Europa in quelle parti , che non quello , che di là ne sia trasportato; eppure vi sono Regnl, che ne hanno abbondantifiime Miniere .

In Turchia tteffa , che pur troppo è la plù vicina a noi, non cotre quafi altra Mone-ta, che Reali di Spagna, Zecchini Veneii, ed Ongari d'Allemagna; ed all'incontro, ancorchè sia vero, che i Reali di Spagna sono tempre in giro di Mercanzia, e Commercio, onde ne ritornano spesse volte somme grandi in Crittianità . sono rarissimi i Sulcanini . Chi mi fa vedere un' Aftro d'Argento, se non è per fortuna in mano di chi per fola curiofita lo conferva? Segno ben manifesto, che le nostre Monete, i nostri Ori, ed Argenti colano tutti in quelle parti fenza far più ritorno : onde se non soffe il cottume barbaro di quei Tiranni, d'appropriare a sè stessi i beni di cialcuno, che mnore, privandone i Figli del Defonto, dal che naice poi il restarne sepolta sì gran quantità d'Oro lotterra di quei R cchi, che lo nalcondono, farebbe fra loro così abbondante l'Oro, come fra noi il Ferro. Anzi vi iono Regni neli' Afia cola verio la Tartaria, ove i Ricchi non per lafciarlo a Figli, ma per ulo proprio nell'altro Mondo, ovecredono ciecamente poteriene valere, ne leppellifcono, quanto ne poifono adunare. Oracialcuna di quette caute, che in qualunque maniera riceva alterazione, può alterare I prezzi di questi metalli , e sar che l'Oro ora per più , ora per meno si baratti ; e sorie niun'altra ragione addur si può , dell'esser divenuto più caro l'Oro dell' Argento dal tempo, che scrive il Bodino, ch'egli valeva dodici d'Argento al tempo nottro, che 'ne vale quali 15. se non che il Commercio di Levante, che avanti Franceico I. era quali lolo in mano de' Veneziani, e Genoveli, apertoli a' Franceli, e Spagnuoli anenra , per mezzo degli Ebrei , scacciati di Spagna, e ricovrati in Turchia, che hanno cominciato di là a venir ne' Porti

di Crittianità a mercantare, la portato via fempre più d'Oro, che d'Argento, mentre tebbene l'Argento ci va, retta perio cil ingiro di Mercanzia; ma l'Oro eaduto che fià nua volta nelle mani de Grandi, e nel Caina del Gran Signore, mai più tivede il Sole, , non che la Patria.

Delle Monere di Rame, e delle altre d'Argonto di baffa lega, e loro proporzione, con quelle d'Oro, e d'Argonto.

#### CAPITOLO VII.

OLtre le Monete d'Oro, e d'Argento fino, fi coftumano altre minori di baffa lega, cioè di Rame, e d'Argento mischiato in varia proporzione, e talune di Rame ichietto, l'ufo delle quali è principalmente per le spele minnte della Plebe, effendo, che molte cole fono, che vagliono meno di quanto vale il più picciolo pezzo d'Argento, che comodamente possa usars. Giovanni Bodino racconta, che in Lorena furono gia fatre monete d'Argento fino , chiamate Angenini , così picciole , che d'una Marca se ne contavano 8000, pezzi. lo dubito più rosto error di stampa, o di calcolo in questo racconto, che laiciarmi perfuadere . monere così picciole , che pefino meno d'un grano l'una, quando non fo, se di sei grami , od otto non fossero anche troppo pieciole . Gli Afers de' Turchi , che fono ninurissime monete d'Argento, di bontà di undici

oncie, e - per libbra, pelano 12 grani l'uno; e dicono molti, che infatti per la picciolezza riefcono incomode, e chi volesse introdurne. di fimili in Cristianità , non sarebbono al certo molro gradite da' Poveri, per la facilità di perderle, e d'ingannarsi nel numerarle, Noi vediamo quanta fia la picciolezza de' quatti di Paolo nello Staro Ecelefiastico, e nella Tofcana, febbene poca quantità tutt' ora fene yeda; eppure pelano più di due Afpri l'uno, e fono stimati per la picciolezza incomodi anch'esti , non meno, che i piccioli Soldi d'Argento Veneziani; e li Pffningh d'Austria, e d'altre parti d'Allemagna, benche non fiano d'Argento così fino, ma di lega affai inferiore , fono però di poco minor grandezza degli Afpri, onde fono anche poco graditi dalla Piebe per la facilità di linarrirli , Ora. l'Alpro Turco ragguagliato alle nostre Mono-

te , valeva già quanto un Bajocco di Roma. e due Solds Veneziani ia circa, perche 80. A1pri valevano una Pezza da otto di Spagne ma dopo che li Baisa delle Provincie lo tanc da Cuttantinopoli hanno cominciato a farnebattere di lega baffa , accordandofi con Partitanti Ebrei per cavarne profitto privato per se, hanno cominciato a correre figo a 120. Atpri per una Pezza da 8., che fono 4. Quattrini di Bologna, o fia un Soldo e - di Venezia per Aipro. Queste sì picciole Monere d'Argento nou fono però di così picciola valuta , che baili per la povera Piebe, ed alle sue minute lpeie, perchè noi vediamo quanto frequente fia nello Stato Veneto l'ulo de' Bezzi . de' quali quattro farebbero a fatica un Afpre di buon, Argento; onde un povero Uomo, con un Afpro diviso in quattro parti, comptarebbe quartro eofe diverie per fuo ulo, e per non avere se non Aspri intieri , non ne compra, che una , o ipende quattro Afpri per averne quattro; e nella Lombardia i Sefini di Milano, e de' Duchi, in Roma, Bologna, e Toscana il Quatttino, e in somma per rutta... la Grutianita , la Moneta minuta , che forfe per esfere fatta di metallo basso, e vile (detta da' Francesi , Spagnuoli , e da molte altre Nazioni Vigitone, e che fi divide in pezzi di valuta molto misore dell' Afpro d'Argento) è eosì necessaria, che sebbene in Turchia, ove non è in ufo, se la passano i Poveri con pazienza, non ispendendo meno d'un Aspro in. eofa , che sia ; non sarebbe però si facile al privarne queiti altri Popoli, che di già nell' uso d'essa son nati, ed invecchiati; e li misetabili, che vivono di linofina, molte volte. ne reiterebbero privi , perciiè eclui , al quale non è grave donare un Bezzo, un Soldo, non potendo donar meno d'una mopera d'Argento di quattto Bezzi, tralafciarebbe di darla. La Regina Elifabetta d'Inghilterra volle una volta levare il Viglione a' fuoi Popoli , riducendo il Commercio in monete d'Oro, ed Argento; ma il suo Popolo si rissenti così fieramente dell'incomodo, (\*) non avendo Monetedi quel minimo valore, di che aveva bifogno, che a forza di popolari commozioni , fu neceffitata a rimetterla . Or fiecome di quellaforte di Monete non si trova quesi Nazione, che abbia offervato, ed offervi con clatta la propo zione dell'intrinieca bontà alle Moncta inaggiori, che possa dirsi contener elleno quel tanto di valore di metallo, quanto iono dal

Principe valutate, è quistione ben importante, ed infeme non affatto decis fin' ora, ic liamecessia in queste ancora la proporzione suddetta. Ogni Moneta ha, come si dira più estiaro in avanti, due sorti di valuta, interna, ed esterna.

L'interna s'appoggia alla quantità del metallo fino, che comtene il peto di tutto il prezzo ragguagliato alla quautità, e pelo dell'altro metallo inferiore, e maggiore inaquello di unolta lega. L'efterna poi fi appoggia all'autorità del Principe, che comanda, che dell' altroputa, e non fa riculata.

v

t

17

¢

ţ.

Ç

ċ

4

ti

è

٠

2

20

10

ŀ

2

2

10

ĸ.

L

é

Se uno Stato non avesse punto di Commercio con gli altri , e vivesse delle sole comodità, che produce il luo terreno, comeha fatto ranto tempo la Cina, ed alcuni altri Popoli , potrebbe il Principe valutar le fue Monete quanto a lui piacesse, e tossero di che mareria li voleflero . Onde quei Tartati del Catai , che Marco Polo , e dopo lui tant'altri ancor moderni, raccontano aver in nie Monere di Carta figillata dal loro Re, ed altri Ministri , non ne senrono incomodo alcuno , mentre comunemente fra loro lono accettate . E febbene in que pochi contratti, che fanno con genre citranea, fono forzati a valerfi di Monete d'Oto, e d'Argento, di che nonhanno per tali occorrenze careftia ; fra di lero però fi valutano quelle di Carta, al pari di quelle d'ogni merallo, conforme le valuta il Re ; nè vi e quafi differenza dall'ulo di effe all'uso delle Polize de' Mercanti , con lequali girano i pagamenti tra loro, fenza conrare, il più delle volte, Monete in gran numero, servendo in lungo di quelle il credito di quel Mercante, che s'ha formato debitore colla lua fottolcrizione; o pute le partite di Bancogiro in quelle Città , ove fi coltuma . Pereiò quel Principe, i Sudditi del quale non. contrattaffeto con gli Esteti , potrebbe dar valore alle sue Monete, conforme a lui piacesse, senza far pregiudizio a' Sudditi ; e potrebbe dire d'avet la vera Alchimia, e la vera Pietra Filosofale, mentre la sua sottoscrizione valerebbe tanto, quanto a lui pareffe di valutarla . Li Spartani allorchè Licutgo vietò loro ogni Moneta, fuorche di Ferto, ie la passatono qualche centinaja d'Anni con quella , tutto che pesante , ed incomoda , nonostante che per compratti una berretta lor bifograffe condur seco un Facchino carico di quella Moneta per pagarla. Ma le guerre efterne avevano bifogno d' Oro , e d' Argento , perchè in Terre aliene, ove gli altri Popoli non fi contentavano di vivere alla Spartanza, gli ftefii Spartani avevano bel moltrare Moneta di Fetto, che fe altra non avevano, non averebbono a' bilogni del vivere poturo provvedere.

Se dunque un Principe vuole, che le proprie Monete d'Argento , e d'Oro fiano accetrate da' Popoli Stranieri, ficche possano i Sudditi aver Commercio con esti, non può egli valutarle, se non giusta l'interna bonta, evalore, altrimenti gli altri Principi non vorranno già ricevere allo stesso prezzo l'Argento fino, e quello di baffa lega; nè i Mercanti fotestieri vorranno ricevere Moneta , che ... fpenderla nunvamente in altri luoghi porri discapiro. E questa è la ragione, che impone necessità quasi precisa a tutti i Principi , di valutar le loro Monete giusta l'intrinseca va-Inta, e bontà loro, senza vantaggio della... proptia borsa in altro, che in quel poco di Signoraggio, che oltre la spesa di Zecca, scarsamente si pigliano; nel che fra loro passa per consuetudine certa convenienza, o ne solerano i Popoli il poco danno, che dal trafporto di quelle Monere ne' Stati alieni ne vien loro ; anzi perchè fi ragguagliano le Mnnere... forestiere, per lo più, non al metallo non coniato, ma al valore dell'altre coniate, viene quel poco di avanzo a reftare, anche quafi ienza confiderazione. Per due ragionl però può egli fare qual-

che maggiore provecchio fulle Monete baile, e minute, che su quelle d'Argento, e d'Oro. Una fi è , perchè queste non fi adoprano d'ordinario , se non ne Contratti piccioli , e nelle minute spese da' suoi Popoll, che fra loro le riceveranno fempte a quel prezzo, ch' egli vorrà loro imporre co' luoi Editti . L' altra... fi è, perchè qualunque fiafi la bontà loro, queste picciole Monere di bassa lega , sono quafi da' Principi confinanti bandite, e rifiurate, non folo perchè forse non contengono il valore , per cui fi l'pendono , ma perchè gli altri Principl anch'effi vogliono godere lo stesso vantaggio nello Stato loro di battere il Viglione, o sia Moneta minuta per uso delle loro Plebi con loro profitto; e perciò proibifcono Il Viglione foreitiere : onde o buono , o catrivo , che fia il Viglione , I contratti de' fuol Sudditi con gli estranei non fi pareggiano per lo più con altra Moneta, che con quella d'Oto, e d'Argento. Ma in questo guadagno fa ben di bifogno al Principe di mifurar giustamente l'occorrenze del suo Popolo, enon bartere le Monete baffe più di quello, che possano mantenersi in gito fra la Plebe per le

fue minute occorrenze, altrimenti ogni eccelfo , in che egli incorra , ridonda in dinno così del Popolo, che del Principe stello; perche ficcome la careftia delle Monete minute. rende incomodo a tutta la Mercatura o per la difficoltà di barattar Monete d'Oro, e d'Argeuto per far certe minure spele, o per aggiuthat altri pagamenti maggiori . ne' quali carrano spezzamenti i così la troppa abbondanza. delle Monete baffe tende scariezza di quelle d'Oro, e d'Argento, e li Mercanti minori, che vendono cole a minuto , non raccogliendo da' Compratori, che di tali minute Monete . per far polcia pagamenti all' ingroffo ad altri Mercanti , e molro più per mandate fuori di Staro , hanno bifogno di Monere niegg'ori ; e per averne a baratto di quelle minute , le pagano più di quanto è stabiliro , che valer debbano; onde creice il prezzo di quelle , e ne seguono gl'inconvenienti , che porta feco l'alzamento delle Monere , de' quali a

ieco i alzamento dene mon

lungo fi parlera più avanti . Secondo queste ragioni , pare assai chia-10 , non esser necessario , che la Moneta minuta fia batruta dal Principe a quella intrinfeca bontà , che all'intrinfeca valurazione corriiponda, purchè non ne batta più di quello. che hasta per l'uso del suo Popolo , e pinttoito icariamente, che con eccesso; onde l'aurorità d'ello Principe, che in tutte le altre Monete è ristretta ne' limiti della proporzione fra l'Oto, e l'Argento, senza la quale in vece di tar guadagno per sè, ne acquitta danno, e per sè, e per i suol Sudditi . In questa specie però di Monete baffe, pare che abbia campo di dilatarfi, facendo valere le picciole Monete, ancorchè di Rame schietto sossero, come se contenessero qualche porzione d'Argento, e cavandone non ifprezzabile profirto, giusta la quantità de' Popoli , che egli 1egge , e de' Commerci, ch'egli ha : ma non puo egli fenza suo pregiudizio, e de' Popoli, spargerne fra loro più di quella , che può porrar il loro corrente bisogno . Anche il Bancogiro , che in molte Citra Mercaprili a'è inrrodotto , eche serve a comodo de' Mercanti, i quali in vece di contar Moneta a' lor Creditori , allegnano con una partira fu quei Libri , tanto del credito, che hanno quivi ; ficche fi vanno del continuo girando quelle Partite fenza dar mano al danaro, ch'è stato quivi da' medesimi a quelto fine depositato, ha cerra prefissa... quantirà di Contante, che sta quivi, si può dir morto, mentre corre folo per le punte. delle penne di quei Giovani di Banco, che gl-

rano le Partire : onde il Principe può fuben trare depotitirio di quella fomina, e valerfene a' fuoi ufi . Ma 10 fo una Cuta d'Italia , il Principa della quale dopo averne preio torle 800m. Sauda, Jenza che il Banco ne fentifte incomodo, quando per altro bilogno ne levò altri 400m, , cagionò , che il Banco, non potendo a chi chiedeva il Contante fomministrarlo, cominció a discreditars, e li Mercanri , che avevano Crediti in Banco , nontrovarono con che contrattare, fenza lasciare un tanto per cento per la difficoltà di rilcuotere : onde nalcendone manifeiti pregindizi al Commercio, lu forza, che il Principe rimetteffe il di più , che aveva preso della prima... fomma, perchè quella Cirrà non girava in Commercio de' Mercanti più di quella fomma di 800m. Scudi , Lo stesso avviene della Moneta baffa . Se il Principe ne va battendo fol quanto bafta all'ujo del juo Popolo , può batterla di quell'intrinieca bontà, ch'egli vuole, perchè queite Monete non servono, che nello Stato suo, fuori del quale non si accerta che Oro, ed Argento; ma le ne battesse più del bifogno, a guifa di vafo pieno, che latcia... trabboccare il foverchio a danno di chi lo versa, cagiona a se, ed a' suoi Stati pregiudizio maggiore del profitto, che vorrebbe cavarne. Non è però anche tanto lunga, anzi larga , in quelta parte la liberia del Principe. imperocche la malizia degli Uomini, anchein questa parre, ne ha loro così tittrerto il potere, che nemujeno nelle Monete più vili poffono far guadagno molto considerabile , sotto peni di vederlo convertito in perdita molto maggiore, non meno propria, che de Sud-diri. Ciù non proviene che da Fallatori, genere di Uomini il peggiore, che viva a danno del ben Pubblico, perche i Sicari stessi, e gli Affaffini (ono a poco numero di persone funeiti, e fono facili a Icoprirfi, e ad effere caftigati . Ma li Falfatori adallinano tutto il Popolo, od una Nazione ad un reatro, con se nascoite maniere, che per lo più canininano, e praricano tutto di per le Piazze non conosciuti per rali , e perciò non puniri .

Doude nafee , che nonothaure il pericolo della vita, e dell'onner, di cui loso itemificibilmente priviti qualura fono feoperti, ad ogni modo fempre, se e fono e feopre na faramos, finchi tarà nel Mondo Intereffe. E tanto più percibà a collotro non mancano mai altre Perione , rise abullandoi delle proprie, fortune , el autorità , prefitano loro occulti farere : e pratezione, non avendo mai avuto.

questo privilegio il Sangne Nobile , tuttochè tempre degno di rispetto, e venerazione, di non produrre a guita di frumento, qualche spica di pessimo loglio. Ogni volta adunque, che un Principe batte Moneta inseriore , o di Raine schietto, o di poca lega, e la sa valere più dell'intrinleco luo valore, in modo, che fia grande il guadagno, che se ne può fare, egli fi sottopone al pericolo, che ne sia battuta della stessa sorte da' Falsari, anche senza alterarne la bonta, e ne sia riempito a poco a poco il fuo Stato ; dal che nafce poi la penuria d'altre Monete d'Argento , e d'Oro , e l'alzamento di quelle , con tutti i danni, che ne vanno in confeguenza; e non è sì facile lo scoprire la falsità di tali Monete, ogni volta che siano farte della bontà di quelle del Principe , perchè quanto a' Conj , ficcome nella Zecca fi mutano spesso, perchè si consumano, ed il Maeitro ne rifa un'altro, imitando intutto, e per tutto il primo senza differenza sensibile; così nelle Zecche nascoste hanno pur troppo gente, che li sa altrettanto imitare, onde il Popolo non può distinguere i veri dai falfi ; e se coloro , che già dieci , o dodici anni sono, sparsero tanti Seldoni falsi per lo Stato Veneto, non avessero anco nel peso, e nell' intrinfeca bonta voluto far guadagno, farebbe flato molto difficile il rimediar al male, che introducevano; ma la sottigliezza; ed il colore ben presto furono presi in pratica da" Popoli per diftinguerli, e rifiutarli, onde ne palsò di poi quantità in Ferrara, ed in Bologna, ove gli ho veduti io lungo rempo aver corso per un Quattrino l'uno, che non era il terzo del Soldo, che nello Stato Veneto avevano tentato d'imitare.

Così certe Monete Bolognesi, dette Morajole, che valevano due Bolognini l'una, furono imitate ora fono 16. Anni in circa , in modo però, che sebbene a chi non sapeva leggere parevano le tleffe, dalle lettere però d'intorno fi conofceva effer diverse, ed aver il nome d'altra legittima Zecca. E prima, che fe ne icoprisse la fraude , n'erano introdotte. Ria molte frammischiate colle buone : ma la. tottigliezza, ed il colore, che maffimamente nel confumarii acquistavano , le palesò benpresto; onde forono bandite, e riculare dal Popolo, prima, che il male crescesse. Chiaro ita dunque, che nemmeno nelle Monete inferiori possono i Principi sottrarsi molto dalla... proporzione dell' intrinfeca valuta per cavarne profitto per sè , senza pericolo d'addossare a... se , ed a' Sudditi danno non isprezzabile . P. VI.

Ma qui succede però un' altra contiderazione a favor loro, ed è, che l'interesse de' Falfarj non va colle misure delle Zecche Reali ; e quando il Falfarore non ha guadagno grande, non gnadagna nulla, perchè lono tanro maggiori le lue Ipele . Quel conio , che ad un Principe non costa un quarto di Pezza da otro, ad un Falfario cofta ipeffe volte quat. tro, e sei Doppie; perchè chi serve alla Zec. ca Pubblica non azzarda la vita, e riceve quel folo prezzo, ch'è proporzionato alla fatica : ma se un Artefice ha da fabbricar conj di nafcosto con pericolo di tutto l'effer suo , non fi lascia persuadere, che a forza di molto Oro; ed so ho veduto alcuni Polzoni maestri, trovati in Casa di un Falsario, che in Procesfo fi rilevò effere stati pagati dieci Doppie. l'uno, e non valevano una fra tutti, se fossero

stati fattl nella Zecca del Principe .

Così gli Operari, o fieno mantenuti dal Fallario, o fia, ch' egli operi di fua mano, che però tutto non può fate da sè, costano di gran lunga più, che al Principe, onde nasce poi, ch'egli pon tresca volentieri a lavorar Monete di poco valore, perchè non meno fattura va a fare un Soldo, che a fare un Zecchino; e perciò quando il Principe sa che vi fia gran guadagno a falfare il fuo Viglione. può star sicuro della loro iniquità, e goderfi. quel moderato utile, che da limitata quantità di quello gli può provenire, nè in ciò ha. meno aggravio di coscienza, mentre al luo Suddito non ne nasce dentro a questi temperamenti detrimento veruno. Perciò ha sempre prodotto ottimi effetti, e nellun danno la Moneta bassa di Bologna, che sebbene tutta di Rame , è petò groffa , e pefante , onde non. ci trovano buon coato i Falfarj a Javorarne ; e la fua groffezza fa, che quando ella foffeancor accertata in Romagna, ed altri Luogbi, non è però se non serciamente, e tolo per accidente alportata tuori; onde poca fomnia battuta serve lungo tempo agli usi del Popolo ; e se non admettessero per abuso talora Viglione forettiero, che la qualche fomiglianza col loro , mai non inccederebbe difordine alcurlo per queita parte. Per lo contrario la... troppa copia, che ne battono i Principi di Lombardia , e il rroppo guadagno , che hanno permesso nel pelo, e nella lega a Partiranti Ebrei particolarmente, che con ifpeciosi progetti hanno preso in affitto le loro Zecche... ha mantenuto, e mantiene i disordini, chefono palefi nelle loro Monete buone, alterandosene di Mese in Mese la valuta, Ma di ciò

30

diremo più avanti a suo luogo. Che se il Principe ricula di far alcun gnadagno nelle. Monete minnre, e le batte di ral lega, e bontà intrinfeca , che corrilponda all' eiterna va-Intazione, che vuol dargli, trattone le farture , non vorrei , che pareffe un paradoffo ad alcuni, se io dirò, che può nascere da ciò un giorno qualche sconcerto nelle Monere mag-giori . Ma la prova è sì facile , che non voglio tacerla. Succede molte volte, che le Monete minute, quando sono alla bonta proporzionata col prezzo, fono introdotte ancora... ne' Paefi Forestieri, nel qual caso il Principe, che l'ha battute, è forzato batterne ngovamente per supplire a' bisogni del suo Stato, ed in questo modo ne va mandando lungo tempo fnori di sua Zecca groffa quantità; che se gli altri Principi, nelli Stati de' quali si sono introdorte per qualche altre loro fine , ie: bandiscono , tornano tutte nello Stato del primo, che le fece battere. Quivi fatte copiole, cominciano quei Mercanri particolarmente, che vendono a minuto, a non ricevere quafi mai altro, che Viglione; e perchè vien loro bisogno di Monete d'Oro, e d'Argenro per mandar fuori , e ne trovano fcarfezza, sì perchè gli Estranei nel rimandare quelle Monete baffe hanno, febben con pagar qualche agio, asportato via le Monete migliori , aì perchè canti più ricchi , veduto il disordine dell' abbondanza del Viglione, a bello studio fanno cariffia degli Ori , ed Argenti per cavarne. profitto; onde chi ne ha bisogno, dà loro a baratto maggior quantità di Viglione; e quindi nasce alzamento delle Monete migliori : nè altro rimedio resta in quel caso, se non cheil Principe, che la batte, la ritiri nuovamente a sè, dando in suo cambio Monete maggiori , e titenendola per darla nuovamente. fuori a poco a poco, secondo che porta l'occorrenza, per mantenere sempre ne' suoi Popoli quella quantità di effe, che fa bilogno, e fenza eccesso .

Reila dunque manifeño tanto da' precedent; che dal prefene Capitolo, che illia-Monete d'Uro, e d'Angento, come quelle... so come quelle... so la come de la come de la come Stato, o da su Regno nell'Altro, non può il Principe partire da quelle proporzioni , chefono nnivefalianete utier degli altri anora; e c che nel Vigime, o Monete bife, non può eggi eccedere in quantirià, di cai la bidiogno lo gli eccedere in quantirià, di cai la bidiogno lo fla midra può d'un'onello guadagno provecchiafi , fenza d'anno de Sudditi; ocode pare, che possi dirs, che all'Oro, ed Argento Ma la valnta il jus delle Genti, o si il comunconsenso delle Nizzioni, del quale non ha potere un Principe parmosiare; ima alla Monera minuta dà prezzo il Principe, che può a'unoi Popoli importe a suo arbitrio la Legger madeve importa rale, che non pregindichi a' medestini a più a si ficilio.

Del valore delle Monete paragonate alle Lire, e Scudi di ciascun Pacse, che sono per lo più immaginarie.

### CAPITOLO VIII.

Sono adunque i dne più ricchi metalli la... li c e fe il Rame, o la Moneta minura, e di lega inferiore ha corfo in Commercio , nonferve , che come fanno l'oncie , le dramme , e i grani nel peiar le Mercanzie a pesi grossi, imperocchè s'espongono le quantità di esse . prima a pefi maggiori di libbre , pefi , rotoli ec. , e tolo le minuzie di più spiegano con l'oncie, e le dramme; che però il vero prezzo , e valore d'una cota non in altro confifte , secondo le precedenti Dottrine , che nell' egualità di stima, che fanno gli Uomini di quella tal cofa, e di un ranto Oro, o in fua vece proporzionatamente d'un tanto Argento; ed all' ora fi dice prezzo giulto, quando comunemente gli Uomini quel tanto Oro, ed Argento darebbono in quel Paele per quelle... tal cola , le facesse loro di bilogno ; e reita chiaro ancora ciò, che vuol dire valore, prezzo caro, e buon mercato ec Conciotliache quette voci altro non fuonano, che la mifura della ftima, che di quelle cole, fianfi Monere, o Merci fanno eumunemente gli Uomini in quel Paele. E perche la misura di quette. stima dicemmo effer la Moneta, e fra le Monete l'Oro, e l'Argento, iono i metalli, che camminano nella itima degli Uomini più proporzionatamente, e lono quelli, che, abbiano qual impronto fi voglia, foro per tutto il Mondo più universalmente accettati ; perciò quando fi parla di Merci e il loro valore e prezzo ec. non può più guiltamente elprimerfi , che in rant' Oro , e in tanto Argento . Ma quando fi parla di Monete, le sono d'Oro, s'esprime il loro valore in Argento, se d'Argento, s'esprime in Oro, perchè sono misura propria uno dell'altro . Onde se io dunando, quanto vale in Spagna la Doppia, e mi fia rif-

15

posto, per esempio, che vale 750. Maravedi; ch'è Moneta picciola di Rame, usata in Spagna, io non imparo niente, perchè in quelli Maravedi, non si trova valor vero, ed intrinieco del metallo, o sia mitura universale della stima, in che gli Uomini li prezzano, perchè fuori di Spagna non li pigliarebbono, che a... pelo di Rame vecchio, con perdita grande : ma se dicono, che la Doppia vale 30. Reali d' Argento, all' ora imparo, perchè sono Monete d' Argento, ed hanno corio per tutto il Mondo, ed è nota la loro bontà, peso, evalore. Molto peggio di far questo paragone colle Monete inferiori, si farà con cert' altra Moneta, che il più delle volte è folo immaginaria, e chiamafi Lira, o Scudo del tal Paese, perchè all'ora vi s'incontreranno grandiffime difficoltà, ed oscurità, che renderanno confusione non ordinaria a chi ha necessità di maneggiar queste materie : onde sa di mestieri di queste ancora trattare, e per chiarezza ripigliarne un poco più di lontano il discorso.

Questo nome di Lira non è, che un'ombra, o immagine restata dall'antica Liòra, o Alf: Romano, che da Servio Tullo su battura a principio di Rame, di peso di una libbra, che sebbene poscia era subdivisi in Monete minori, dette Simbelli, Trienti, Quadranti, Sestanti, Oncie, Sestoli ec. conforme la qualità del loro peso, ve n'erano però anco delle maggiori, che pesavano due libbre l'una,

dette Dupondj ec.

Correva in que' tempi questa bella usanza, di far Monete incomode da portare, forte ad imitazione di quelle di Licurgo, di cui parlammo; nè manca, chi dice, che Servio Tullo battesse anch'egli Moneta di Ferro, oltre quelle di Rame. Polluce de' Bizantini lo stesso narra; nè dee maravigliarsi alcuno, se la Moneta acquistò anche il nome di Stipe dal verbo ftipare, che vuol dire accarattare, o comporce in massa, perchè chi molte ne aveva, non le riponeva in Scrigni, ma ne faceva cataste in stanze a posta; e perciò la paga de' Soldati fu poscia detta Stipendium , chepassito nella nostra lingua, ha poi servito per ogni forte di provvigione annua, o meniuale, che si da per qualsivoglia impiego; e siccome dal Rame ebbe il nome d'Erario l'antica Tesoreria Romana, così le pene costituite dalle Leggi a certi misfatti , si esprimevano in libbre di Rame grave, come Livio nel V. della prima Deca narra d'Aulo Virginio, è Quinto Pomponio Tribunt della Plebe, che pessione exemplo innoxii decem millibus gravite aris damnati sunt; e los stessione di Roma, avendo determinato la prima volta di dar paga a' Soldati, e perciò imposto un Tributo al Popolo contro il parere, e consenso de Tribuni della Plebe, i Senatori per muovere con l'esemplo gli altri, mandarono i primi all' Etario la loro porzione; er quia, legue, nondum Argentum senatum erar, ar grave, plaustris quidam ad Ararium convebentes spe-

ciosam etiam collationem faciebant .

Ma nella prima guerra Cartaginese, esfendo ormai quasi vuoto l'Erario, fu decretato di battere in avvenire gli Assi di due oncie fole, onde guadagnatovi d'ogui fei cinque, pagarono i debiti, e foddisfecero alle loro fpeie, il che su loro facile per lo poco Commercio, che avevano con estere Nazioni, contentandofi i Romani nella lobrietà del loro vivere, di ciò, che fomministrava l'uber-. tà del loro terreno. Onde, se chi aveva Assi libbrali fu costretto a portarli alla Zecca per riaverli di due oncie l'uno, mun danno vene riportò, perchè per lo stesso valore li spendeva col mezzo della Pubblica autorità , nè aveva occasione di far pagamenti a chi da Ollanda le Tele, i Panni di Francia, le Drapperie d'Italia, e d'altri Paesi altre Merci gli portaffe. Non così dunque succederebbe oggidì, quando sì pochi si trovano, e questi anche segregati dal Mondo ne' Chiostri, che di vivere alla Spartana, benchè con fini più alti, e fanti, si contentino. Che se il Popolo Romano avesse avuto a contrattare con gli Esteri, non poteva non sentirne il danno; perciò un tale configlio, che fu allora la falute della Repubblica Romana, non potè ne' tempi affai potteriori aver luogo, quando in istrettezze urgentissime fu proposto da Livio Drufo Tribuno della Plebe, di mescolare nell' Argento, per far Monete, l'otrava parte di Raine, e su rigettata la propoita, non fenza diferedito dell' Autore apprello la Plebe : e a tempi nostri la Polonia, che dopo le guerre co' Svezzeli , reitò l' Anno 1658 carica di debiti con le Milizie per aver ufaro questo ripiego. ben ne ha pagato con gravissimi danni il pregiudizio, di che diremo altrove.

Lo stesso a piesgo su praticato di nuovo da' Romani nella Dittatura di Fabio Massimo, che ridusse gli Assi al peso di un'oncia, onde raddoppiarono di nuovo i Romani la valuta; e non molto dipoi per la Legge Papiria surono battuti di mezz'oncia, e successivamente.

pare credibile, che a poco a poco ad arbitilo di chi battere li faceva, abbiano mutato pelo, mentre non fi trovano già , ch' io fappia , di quegli Affi d'una libbra, e di due, che più anticapiente ularono : ma molti , martina-amente a tempo de' primi Imperadori, che iolo un quarto d'oncia, anzi un feito pelano a fatica , nè fi legge , che di queit'ultime di-. minuzioni traesse alcun profitto la Repubblica; anzi è da credere, che danno non minore di quello, che si prova a' tempi nostri, ella ne riffentiffe , mentre il Popolo nè rigettò , come disli , i ripieghi a' rempi di Livio Drufo, mercecchè introdotto ormai il Commercio cogli Esteri , ed introdotte le Monete d'Argento , non potevano i particolari foffiire , che fosse lor data per prezzo dal Principe quella Moneta, che paffando in Pacie foreitiero icematie tanto di valore a loro icapito -Certa cota è, che l'Argento fiu da quando fu coniato in Roma la prima volta cominciò, non fo fe devo dir bene . a dare . o ricevere la valuta del Rame, meatre uno era divenuro mitura dell'altro : e però furono primabattuti li deuari , che così furono detti , che valevano dieci Alli, o libbre di Rame, indi i Quinari, che cinque libbre, ed i Sefterzi, che due libbre, ed un S, che Semis, o mezza. fignificava in questo L-L-S, e vi fu anche la libbra d' Argento, che per effer la decima. parte d'un denaro, e perciò affai picciola, Libella fi chiamò, e valeva una libbra, od Affe di Rame .

Quindi s'intreduffe l'ufo di parlace a Seferzi, come oggi fipata a Lire, a Reali, a Fiorini ee. Qual' Anno foffe prima battuto l'Argento, Plinio dice il 1987, L'uivo il 492,ed io non voglio rivedere quetto conto, febbene mi accountere ipi fiacilmente forfe a Livio, potendo effere quello di Plinio errore, all 4 al 5, per feorio di penna, o di fianpa-

A principio impronetavano (iul danaro d'Arganto le Bgbe, o Quadrighe, cito Carri da due, o da quattro Cavalli tirati, aggiuntavi la nota di a. o 1, fecondo che Denari, o Quinari elli crano; onde furon detri Bgari, o Quadragari, ed i Zuñaraj dopo, che ad instazzione d'altri della Dalmazia, furono le-Vitteriari, de quali nomi frequencementa, un Tro Livio. Ma dipoi a capriccio del Proveditori di Zecca, o cone dicevano, Triamvin Monetali, furono con varj altri impossi betturi, ed in fine comiscò a colta-

marfi in tutti l' Lifigie dell'Imperadore : onde-Cristo Signor Nostro dimanco a Farifei maligni, di chi era l'Effigie della Moneta del Tributo : differo, di Celate . Di queili Denari 84 facevano in pelo una Libbra Romana, cioè fette all'uncia; e tali furono battuti anche nel Contolato di Cicerone, e fino a' tempi d'Angusto e di Tiberio : (\*) ma dipoi a poco a poce firono diminuiti, riducendofi prima ad 8. all' oncia all'uio de' Greci . che d' una . Dramma l'uno li fecero; e successivamente diminuendoli conforme l'avarizia crefceva, e le buone Leggi del Governo nella decadenza. dell'Imperio s'an iavano perdendo. Ora per ridurmi alle cole propolte, il denaro d'Argento, che a principio fu valutato per dieci Affi di Rame, o fia dieci Lire, a' tempi di Fabio Mallimo Dittatore fu valutato iedici Affi, restandogli nondimeno il nome di denaro, e però il Quinario non cinque, ma otto lire valeva, ed il Setterzo non più di due lire e mezza, ma quartro Lire, o fia Affe di Rame fi prezzava; ed ecco come il Sesterzo, e gli altri, anzi le lire steffe diventarono immaginarie : percioccliè febbene erano così nominate, non contenevano però più quel valore. ne quel peto, che il loro nome indicava. Già l'Atte di Rame, che pesò a principio una lira, era ridono folo a mezz' oncia e nondimeno libbra chiamavafi ; e il denaro d' Argento . che doveva valer dieci, era paffato a 16. Lire , Ridotta dunque la Lira a questa immaginaria denominazione, che dubbio v'ha egli, che chi avesse avuto una delle antiche Lire di Rame, che 24. delle più moderne ne conteneva nel pelo , poteva computarle 24. Lireimmiginarie, cioè 24. di quelle correnti, che non erano più vere Lire , nia mezz' oncie : anzi quando furono tinalmente fatti gli Affi Quidrantali, cioè d'un quatto d'oncia l'uno, poteva un antico Alle di vero pelo di una... libbra, valerne 48 di nuovi ; e le avelle porrato il corlo del commercio, che molto Argento fortifle dall'Imperio Romano, comechè gli Esteri non averebbono valutato a quellaproporzione il loro Rame battuto, li Mercanti Remani averebbero pagato il denaro d'Argento, non tolo fedici , ma venti , e più libbre di Rame, contate però d'un guarto d'oncia l'una , e percio tamaginatie Pottei però nello stesso modo esaminare le Moneted'Oro paragonate a quelle di Rame, e a quelle d'Argento, e far vedere, come il Solido, oggi detto Soldo, lu pur una Moneta d'Oro.

IN CONSULTA fettantadne de' quali una libbra Romana facevano, onde pelavano 106. grani l'uno in circa a pelo Romano, in tempo di Valente, edi Valentiniano Imperadori, che a poco a poco passando per cento, e mille vicende di Leggi, Nazioni, e Domini, è divennto Moneta ammaginaria, anzi nudo nome applicato a diverse Monete basse, che sotto nome di Soldo, quaft per tutta l'Italia, e nella Francia corrono con valute fra loro, ed in ordine all' interna bontà fproporzionatissime; altro esfendo il Soldo di Venezia da quello di Milano, eda quello di Firenze, e di Piemonte, da quelli di Genova, Reggio, Patma, Mantova, e di tanti altri Stati, che tutti variano fra loro, mentre oggidi lo Scudo d'Oro in Spagna, o fia la sua mezza Doppia, vale in Venezia... 300. Soldi , in Milano 240 , in Genova 188 , in Firenze 207 , in Reggio 410. , in Roma . . . . , in Mantova 540 , in Piemonte 150., in Francia 110 varieta così grande, che non lasciano luogo a dire, che il Soldo sia moneta reale, quantunque corrano in ciascuno di questi Paesi monete basse, forto nome di Soldi; e tanto più, che nello stesso Paese si danno or meao, or più Soldi della stella specie per uno Scado d'Oro, effendo pur troppo vero, che mezza Doppia di Spagna valeva del 1678. Soldi 460. in Moneta, ed ora del 1683. ne vale 80. di più; onde hanno li Soldi Mantovani mutato valore , come di 22. a 23. , ed io percio li chiamo immaginari, così come. anche le Lire, e certi Scudi di quel Paese fi chiamano. Ma perchè oltre, che spesse volte fono pur anche folo nell'immaginazione quelle ancora , che hanno vera efiltenza , la toro valnta più dall'immaginazione, ed opinione del volgo, che dall' intrinfeca bonta prende il ino esfere ; ond' è , che alzandosi di prezzo le Monete d'Argento, e d'Oro, i Soldi, e le Lire restano nell'effer loro , fondaro nell'immaginazione del Popolo, e nell'autorità delle. Leggi del Principe ; e frattanto le Monere. che fotto quel nome correvano, ngovo valore acquiftavano . In Venezia furono già tempo battute Lire d'Argento baffe, che dal Doge allora vivente . Mocenizhi furono dette . e valevano, secondo il consueto, 20. Soldi l'una.

Si alzarono le Monete a poco a poco, e que-

ste Lire passarono da 21. a 22., e fino a 24.

Soldi di valuta falirono, onde per diftingnerle dalle Lire, che i Popoli sempre per una.

fomma di 20. Soldi intendevano, furono det-

te Lirazze, e con quetto nome ancora copiofamente corrono in Commercio , benchè dall'

. P. VI.

antico uso costumate, e declinate dal giusto pelo, ch' è stato cagione, che in questi tempi alzando l'altre Monete, non fi alzano di più queste. Così il Ducato Veneto, che ne' suoi principi fu lo stesso, che lo Scudo d'Oro, detto Zecchino, e valeva tre lire, a poco a poco cresciuto sino a sei lire e quattro soldi ; su stabilito, che per l'avanti rimanesse a quel prezzo, e tanto fosse a dire 6. 4., come un. Ducato Veneto; ma per la folita infermità delle Monete , che creicono di valore , nonpotutofi contenere a quel prezzo, restò però in uso di pagare sei lire e quattro soldi, in... luogo di un Ducato di debito vecchio comeche li Contratti, e Scritture erano tutte concepite a Ducati da 6. 4. feguitò a parlatfi, c. contrattarsi a Ducati da 6. 4. onde questo tal Docato resto immaginario, salendo frattanto a maggiori valute il Zecchino , ficchè al presente egli vale più di tre Ducati. Nello stesso modo fu altre volte battuto il Ducato di Santa Giustina, per menioria della gran Vittoria contro de Turchi alle Curzolari, ed era d'Argento , valutato fel lire e quattro foldi : ma esso ha lasciato ancora il Ducato immaginario tiel suo valore, ed è salito così bene in alto, che oggidi vien detto , non più Ducato , ma. Ducatone, e corre in Commercio fino a nove lire; ed il nuovo Ducato pure Veneto, che batturo dal 1665. in quà, insieme con le Lire pure d'Argento al valore di quello di 6. 4. , e queste di una Lira, affine, che non restaffero immaginari questi nomi di Lira, e Ducato, ma fi mantenessero nel loro primo valore , infieme con l'altre Monete hanno rotte le catene delle Pubbliche Leggi, e fono falite, benchè fin' ora fenza Pubblica approvazione, il Ducato a 6 10., e le Lire a 21. Soldo poco itaranno a giungere.

Nello stesso modo corre in Padova uno Scudo immaginario ne' contratti de' Cavalli, Buoi, ed altri Animali, valutato fette Lire di Moneta Venera ( benché i Foretheri per maggior loro facilità fulle Fiere, più volentieri parlino a Doppie d'Oro, ) e questo Scudo immaginario non muta giammai numero da quelle fette Lire , vadano come vogliono co' fuoi accrescimenti le Monete vere d'Oro, e d'Argenro'. Così in Modona, lo Scudo da 5. 3. , in Bologna lo Scudo da 4., in Mantova da 6., e così in molti altri Paeli altri Scudi , che, fono del tutto immaginari ; dal che naice poi, che quando le vere valute delle Monete d'Oro, e d'Argento ricevono alterazione, valutandofi più del folito in quella immaginaria...

LAZECCA

Moneta, fi confondono infieme feco le valute delle cofe vendibili, e i Contratti vecchi, e nuovi con perpetno incomodo, e pregiudizio Pubblico, e de Privati ec.

Che quando si dice crescer di valore le Moncte, perchè si valutame più Lire, o Soldi immaginari, più proprimente si deveintendere, che le Lire, Soldi, Scudi immaginari scenino di prezzo.

### CAPITOLO IX.

SEmbra a molti un paradoffo questa propofizione, ch'io spero di provare, non solo verissma, ma di servirinene con profitto arender chiare le ragioni vere dell'alterazionedelle Moncie.

Abbiamo ne' Capitoli antecedenti fatto vedere, che l'Oro, e l'Argento fono l'uno dell'altro misura, e prezzo, sicchè preso l'Oro come Mercanzia, fi dice, ch'egli vale tanto Argento l'oncia ; e prelo l'Argento altresì per Mercanzia, fi dice, che vale tant' Oro alla libbra , e qualora le Monete dell' uno, e l'altro fiano a fuo giusto valore taffate secondo la proporzione, che corre più universalmente nel traffico mondano, nno per l'altro si baratta giufta quella loro taffazione, o valuta, ch'è loro deffinata , e da queste sole Monete già mostrammo doversi prendere il vero prezzo, e valore delle cose, non da quelle di Rame, o di baffa lega , le quali non hanno in sè intrinfecamente quel valore, che per fola auto-

rità del Principe rappresentano. Dunque le ci figuriamo, che valesse la. dramma d'Oro fino, o pur vogliamo dire il Zecchino di Venezia sei Anni sa 360. soldi, ed oggi si spende per 400., quali di questi due propriamente ha mutato valore? Il Zecchino, o il Soldo ? Se il vero valore delle cose sta nell'Oro, e nell'Argento, ed il Zecchino non valerà più quantità d'Argento di quello valeva prima , ma folo fi valutera più foldi , o più lire immaginarie, e confervando in sè stesso la stessa bontà, e peso, che aveva prima , dunque non averà mutato valore , ma... bensì l'averanno mutato i foldi, e le lire immaginarie, delle quali ne vanno tante più a a fare in Zecchino, che prima non antiavano. Che ciò fia vero , vedefi , che all'alzare , che fa nna Moneta, come è stato il Zecchino, s'alzano quali immediatamente tutte le altre, così

d'Oro, come d'Argento. Onde lo Seudo anch' egli è paffato da 1914 a 500 di, ch' et al ivaler anche del Ducato imaggiarno; e la Doppa di Spagna, che valeva 28. Lire, è paffater e, che calle del calle de la companio che valeva nece, e fino la Lierta d'Argento, che valeva 10. Soldi , in oggi val quali 11 Soldi , mentre ha quattro, e fino quattro e mezzo d'aggravio per cento, di modo che per 100. Irre effective, fi trox chi di 104, anzi 104, L'

Lire di Soldi . Ma per chiarezza maggiore. facciamo un calcolo fra lo Scudo , ed il Ducato. Sei Anni fono valeva lo Scudo d'Argento in Venezia foldi 192., ed 1l Ducato effettivo 124 , in oggi che lo Scudo vale loldi 200 . anche il Ducato effettivo vale foldi 130. , onde con Scudi 100., che iono loldi 20000. averò Ducati effettivi 153., con di più foldi 110., onde non v'è differenza, che foldi 118. ogni cento Scudi da 200. l'uno, ch' è poco più di mezzo per cento. Ma se guardiamo la differenza , ch' è restata fra lo Scudo , e la. Moneta baffa, effendo patlato lo Scudo da 192. a 200. foldi , fono quattro per cento di fvario ; ed è tanto più a buon mercato restata la Moneta bassa, o vogliamo dire, s'è avvilita di prezzo, mentre per avere con foldi effettivi a baratto Scudi effettivi, bisogna darne quattro per cento di più , che prima non fi davano. La Doppia di Spagna di peso valeva lire 28. 10., e con 100. Doppie, che erano lire 2850., io aveva Scudi d'Argento di giufto pelo a 9. 12. l'uno, Nº 297. manco 14. foldi : ora che la Doppia è paffata a 30., e. lo Scudo a 10. lire , averò con 100. Doppie. 300. Scudi giuti, ch'è lo svario d'un per cento in citca ; ma paragonando la Doppia. alle Lire immaginarie, ed a' Soldi, ed alrre Monere baffe , fe ogni 28. 10. diventa 30 ,

ogni 100. diventa 105. \(\frac{1}{4}\) in circa, onde sono diventate più vili le Lire immaginarie, i \$6-1 di ed altre Monete basse, perchè di loro ne va più del solito sin 4. e 5. per cento di più del solito a far la valuta delle siesse pezze... d'Oro, e d'Argento.

Qui però è da notare, che non fono crefeiute con la ffella proporzione fra loro le Monete d'Oro, e d'Argento, effendovi reflato, come abbiamo veduto, dove nezzo, e dove uno per cento di l'vatio fra ellè; ma ciò non da altra Caula procede, che da quella medefima, che le ha fatte algare tutte, ci, è la...

Dro-

fproporzione, con che erano flate valutate, negli ultimi bandi, ne' quali l'Oro all'Argento aveva proporzione appena d'un oncia d'Oro, per oncie 14. Z d'Argento; e fecondo le Pizzze di Granua di Milano, ed altre do.

Piazze di Genova, di Milano, ed altre, doweva averla di uno a 14 - almeno: ma come ciò succeda si spiegherà diffusamente nel Capitolo seguente. Dunque quello, che chiamiamo alzamenro delle Monete, non è altro , a. propriamente parlare, che un abbassamenro della valuta delle Monete inferiori , e della. Lira immaginaria; e così delli Scudi, e Ducati immaginari de' Paesi, li quali mantengono bensì la medefima denominazione di Lire da venti foldi l'una , di Scudi da 7. lire , e da 6. lire, l'uno, o altro, e così di Ducati da.6. 4., e fimili, ma perdono della loro flima in paragone della vera valuta, e prezzo delle cose, ch'è l'Oro, e l'Argento. Il che molto chiaramente si conosce, a chi considera, che del 1605, in Venezia valeva il Zecchino dieci Lire ; obde se , per dar un esempio , ad un Lettore dello Studio di Padova fi davano 1200, Fiorini all'Anno di Stipendio, come appunto davano a quei tempi, fra gli altri, al dottifimo Marcantonio Ottello Jurisconsulto, e Professore di prima Catedra del Jus Cesareo la mattina, effendo il Fiorino nna Moneta. immaginaria di sei lite Veneziane, dunque 1200. Fiorini importavano 7200. Lire, che erano 720. Zeechini atl' Anno

Abbiasi dunque un' altro Lettore al prefenre 1200. Fiorini l'Anno, questi valutati a 6. lire l'uno , valendo il Zecchino 20. lire , fanno folo 360 Zecchini l'Anno . Dunque un Fiorino immaginario non vale addesso, le non la meta di quello valeva 80. Anni iono; anzi chi con attenzione confiderera, che cola fiain effetto quello, che scema, e per cui diciamo alzaru l'Oro, e l'Argento, vedrà, non... eller altro, che quella valuta d'opinione, che dà il Principe alle sue Monete basse, nella quale confide tutto il guadagno, ch'egli può fore nella fua Zecca; perciocchè non effendo, ne' Soldi, ne' Sefini, o nell'altre Monete di baffa lega de' Principi, quel tanto metallo, che vaglia in proporzione delle Monete d'Oro, e d'Argenro quanto quel Principe le fa valere, e la Mercatura col suo giro facendo lo stesso effetto, che i Corpi fluidi, che comunicano insieme, i quali, come si disse di sopra, finalmenre fi livellano fra loro in un istesso piano, ogni volta che il Priucipe non mantiene fra

gli argini dello Stato proprio le sue Monete baffe, battendone fol tante, quante ne ponno capire, e tenendo in giulto livello con l'atre Piazze l'Oro, e l'Argento, elle da sè dopo molti ondeggiamenti, trovano il loro livello, ma non senza danno del Principe.

Quante volte (per dare un'efempio) altconi Stati di Lombardia fi fono quali affiato vuotati d'Argento, e d'Oro per la troppacopia di Moneto baffe battue d' quel Principi, le quali non avendo corfo fe non ne' loro Stati, erano forzati il Cittedini e. Mercanti, occortori di contra del principio del proposito del responsa del principio del proposito del proposito del principio del proposito del principio del con el litre volte s' è detto, qualche foldo, o litra di più di quella Moneta baffi ; eperciò fe tanta di più ne voleva a far il valoreg' una Doppia, como di diffenunti più

Ne qui vedo altro poterfi opporre a quefla Dottrina, fe non fe alcuno dicesse, che anzi il vero valore delle Monete d'Oro, e d'Argento deve paragonarsi colle cose vendi-bili , non con le Monete basse , e con gli Scudi , e Lire immaginarie ; ed il Zecchino , per efempio, valendo 18 lire, baftava per comprar 18. cofe da una lira l'una ; ora col medeffimo , che ne vale 20. ne comprerò due di più: ma io rispondo, che ciò pur troppo fi verifica nelle spese minute con danno del Principe, come mostrerò net Capitolo seguente; ma non perciò fi deve dire, che il Zecchino vaglia più di prima, perchè anzi rellando egli della stessa quantità, e bontà d'Oro, ch'egli era, nè valendo di più di prima ne Pacfi Foreftieri , non fi può dire cresciuto : che se bene per qualche sempo fembra nelle cofe vili , ed in particolare in quelle, che spettano al Vitto comprarfi più eole col Zecchino, quando egli vale più Lire immaginarie, nelle più importanti però , i Mercanti alzano proporzionatamente i prezzi alle Mercanzie forestiere, ben sapendo, che per quanto siano crefciute di valore le Monete nello Stato proprio, paragonate alle Monete baffe, ed alle immaginarie , non perciò potrà un Mercante Veneziano pagare a Milano il debito fatto per quelle Merci , fe non con la steffa quantità delle stelle Monete d'Oro, e d'Argento, che prima le volevano, e perciò refta il danno folo alla Plebe, ed all'Erario del Principe, che tira i fnoi Dazi, ed altre Entrate a ragione di tanti foldi ec., come fi vedrà.

Qual effetto produca la proporzione dell'Oro all' Argento, male offervata nella valutazione delle Monete.

## CAPITOLO X

Norchè nel precedente Capitolo fiafi ab-A baltanza , a mio credere , fatto consicere, che quello, che diciamo alzamento delle Monete d'Oro, e d' Argento, non è altro propriamente, che un' abbaffamento della valuta... delle Monete inferiori, e delle immaginarie ; nulladimeno per fuggire ogni olcurità, feguiteremo a chiamarlo, alzamento, od accrescimento delle Monere ifteffe . Che però per quanto molte fiano le caule, che fanno alzar le Monete d'Oro, e d'Argento di prezzo, come s' andera distintamente mostrando , nulladimeno la proporzione, con cui talora, o per innavverienza, o per altri fini in alcune Zecche iono valutate, è una delle maggiori, e che più evidente ne produce l'effetto . Hanno le Monete , così dell'uno , che dell'altro metallo , due qualità effenziali , che danno la misura al loro giusto valore. Una è la bon-tà, e finezza del metallo , di che son forma-te, che valore, e bonta intrinseca da alcuni. vien detta ; e'l'altra è il pelo , che valore intrinscco vien dimandato da certi, sebbene con p à ragione chiamano altri valore quello . che al potrebbe cavarne, vendendola, non come Moneta, ma come tanto pelo d'Argento di tanta finezza : è intrinfeco poi quello . che ad esso dà l'autorità del Principe , facendola spendere a un determinato prezzo, ed in quelto modo l'intenderemo ancora noi per l'avvenire. Per quello adunque, che tocca alla bonia intrinfeca , farà bene di fapere , che dicefi Oro di 24. Caratti , quello , che non ha alcuna impurità, o mittura d'altro metallo, ma che tutto quanto è vero Oro : ma all'incontro quando egli ha altra mittura, fi dice Oro di 23. Caratti, che delle 24 parti della fua mole ne ha feco melcolata una d'altro inferior metallo, fiafi Argento, o Rame ( non estendo solito mescolarsi con altri . che con questi due ) così farà di 22. Caratti quell' Oro , che d'ogni 24 parti ne ha due di altra miftura ; e di 18. Caratti quello , che d'ogni 24 ne ha fei, e' d'ogni quattro ne ha una d'impuro , e così fecondo tutte leproporzioni; anzi per maggior fottigliczza, ogni Caratto vien diviso in grani 24. ondo se una Moneta, o massa d'Oro solle tale. che di 24, parti del cutto vi fullo una parte, e di d'imporità, fi direbbe Oro di Caratti 22, grani 84, e così fecondo oggi properzione; e quella materia, che con l'Oro fi mifchia, fi dice lega; ted alligare Oro con Rume, o con Argento vuol dire melcolarne freco porzione; o onde fi diec Oro di baffa ete, ga quello, che ba molta porzione d'altro metallo.

Nello stesso modo si dice dell' Argento . fe non quanto la fua finezza fi divide in 12. parti folamente, chiamate oncie; e denari fi dicono i ventiquattrelmi d'oncia, onde Argento di 12, oncie si dice quello, ch'è turto puro , e si chiama anche Argento di Copelia, essendo la Copella un valerto fatto di certe ceneri , che polto nel fuoco con Argento, e Piombo, e tenutovi liquefaito cerro tempo, il metallo fucchia folo il piombo, e col piombo ogn'altra impurità, che aveva l' Argento , e lo lalcia puro di 12. oncie , cioè d'intiera perfezione . Ma fe nell'Argento fara allegato Rame, od altro metallo, ff dice di tante oncie di bontà y quante in una libbra ne fono d' Argento fino ; onde Argento di bassa lega si dice ancora quello, che ha molta lega di altro metallo, come si dice dell' Oro, ed è da notare, che l'Oro comunemente fuole allegarsi con metà d'Argento , e metà Rame , perchè con Argento fchietto biancheggia troppo , e con Rame schietto troppo rolleggia, ma con metà per forterielce migliore , e mene dissomigliante dal vero Oro la composizione ; ed all'incontro l'Argento folo col Rame s'allega, avendo feco non fo qual analogia, che fa buon composto ; laddove lo Stagno , e il Piombo lo incrudifcono, e rendono facile a fpezzarfi piu tolto, che ricevere impronto. In Venezia. però , e sua Zecca fi ragguaglia in altro modo la bontà delle Monete, figurandofi una Marca , cli'è ott' oncie , così d' Oro , comed'Argento, contenere Caratti 1152 perchè ogni oncia è Caratti 144. ogni Caratto in grani 24. fi divide ; onde ipiegano la bonta de medefimi meralli , col dire Oro , ed Argento di pezo, cioè peggio 60., e vuol dire, che ogni marca contiene 60. Caratti d'altro metallo peggiore; pezo 150. votrà dire, che ogni 1152, ne fono 115, di lega , e pezo milla , vuol dire Oro di 24 Caratti , od Argento di Copella ec. , e così tecondo ogni proporzione , eccertuato , quando l'Oro , o l'Argento fosse minor quantità della metà della Massa, perchè allora non contano il pezo, ma il fino, onde diranno, che i Traeri, o fiano Groffi d'Allemagna , hanno di fino 492. , quando d'ogni Marca, che contiene 1152. Caratti , ne fono folo 492. d'Argento fino ec. La bontà dunque del metallo delle Monete s'intende quella quantità di metallo fino, che in effe si contiene in proporzione dell'intiero tutto, e la valuta intrinfeca delle medefime da questa, e dal giusto peso dipende; ed allora si dice una Moneta non esser di giusta bontà, quando o nella bontà del metallo, o nel peso è manchevole di quello dev' effere fecondo la Legge del Principe, e di qui hanno origine... due specie di Falsari; quelli, cioè, che levandone dal metallo, o col tagliarne attorno, o in altro modo le levano del peso, e sono detti Tofatori di Monete; e quelli, che falfamente fabbricandole di nascosto, ed imitando il conio Pubblico, le fanno di materia inferiore, o di bassa lega ; e sono nomati Monetari falsi. Questa giusta lega, e giusta bontà delle Monete dunque deve effer da' Principi così regolata nel valutarle intrinsecamente, cioè nel dichiarar a quante Lire, o Soldi delle Monete inferiori elle debbano (pendersi , essendo questa la valuta intrinieca loro, che non si scotti da quella proporzione univerfale, che fra Mercanti comunemente corre nei prezzi dell' Oro, ed Argento. Imperciocche, fe, per efempio, un... Principe, che ha fuoi Scudi d'Oro, che folevano valere 15, lire l'uno, e con una Marca di tali Scudi fi comprano 14. Marche e - d'Argento in Scudi da 8 lire l'uno, se, dico, lascia crescere il valore dello Scudo d'Oro alle 18 lire, e stabilisce, che anche gli Scudi d'Argento si spendano a 9 12, torna la itesta proporzione di prima; perchè anche a quetto prezzo, per una Marca d'Oro averò 14 Marche e mezza d'Argento, e questo è mantenere la proporzione, non mantenere la valuta estrinfeca , perchè fi può mutare la valuta , e mantenere la proporzione, e se egli muta tal pro-porzione, senza che tutte l'altre Piazze siano d'accordo in mutarla, ne nascono sconcerti grandi negli Stati di quelli , che dalla comune misura s'allontanano. Imperciocchè, se per elempio corre in Genova, e nelle altre Piazze il prezzo più comune dell'Oro a 14. oncie. e 3 d'Argento per una d'Oro, ed un'altra. Zecca d'Italia, per esempio quella di Venezia, valutaffe le Monete d'Oro, e d'Argento, in\_ modo che tanto valesse un oncia d'Oro, quan-P. VI.

to oncie 14.  $\frac{1}{4}$  d'Argento, tutti li Mercanti dell' altre Piazze manderebbono le Monete d'Argento a Venezia per avere in cambio altretranta valuta in Oro, imperciocchè. le per ogoi 14. oncie e  $\frac{1}{4}$  d'Argento in Moneta, ponno invenezia aver un' oncia d'Oro, che nel fuo Paese vale 14. oncie e  $\frac{3}{4}$  d'Argento, v'è

mezz' oncia d'Argento ogni 14. 1 , che farebbero due oncie ogni 57., e sono quasi 4. per 100. : onde trattene le spese, e provvigioni al Mercante, che seco corrisponde, ne porta via ad ogni modo circa 3. per cento di guadagno per sè , guadagnati non in un Anno, ma inquelle poche tettimane, che ci vogliono al trasporto dell'una, e dell'altra Moneta; e replicando tali traffichi , a capo d'un' Anno , ne fa guadagno non picciolo. Lo stesso vien pra-ticato da Mercanti stessi del Paese, i quali vodendo quetto difordine nelle determinazioni del Principe, prontamente le ne approfittano, mandando fuori di Stato tutto l'Oro, che ponno raccogliere, per ricevere la valuta in tanto Argento, perchè se con una Marca d'Oro trovano in altre Piazze 14. Marche e d'Argento, che in sua mano vale un' oncia d'Oro, e ne avanza mezz' oncia d'Argento, vi guadagnano gli stessi 3. in 4. per cento. E perchè anche uno per cento balta loro, mentre ponno almen due volte il Mese replicar il Cambio, perciò comprano più care le Doppie, ondequette crescono di valuta; il che tutto è in. danno de' Sudditi di quel Principe, che hamal regulate le sue Monete . Imperciocchè venendo alportato l'Oro in altro Stato, e convenendo dipoi ad altri Mercanti mandar fuori di Stato danaro per far, pagamenti, e trovando, che in altri luoghi l'Oro è prezzato più, onde vi è quasi 4. per cento di danno mandando Argento, essi cercano le Doppie, ed altre Monete d'Oro, e chi non le ha di proprio, e non le trova altrimenti, le baratta in aggio d'uno, e di due, e poi di tre per 100. di più, mercecchè gli altri Mercanti, che conolcono la strettezza, che ha d'Oro la Piazza, ne raccolgono quanto ponno, per venderlo più caro, di quanto l'ha valutato il Principe, ed in questo modo la Doppia cresce di prezzo, e lo stes-

fo viceversa succede dell' Argento, quando in-

alcun Paese viene valutato più del suo dovere,

e vi iono pur troppo Mercanti de' più danarofi

in tutta l'Italia, che febbene s'impiegano apparentemente in altre Mercanzie, tutto il grofto però del loro traffico fanno lulle Monete , col quale più presto, e con più sicurezza si fanno ricchi . Ora io non fo, te fia ftaro mai ponderato abbastanza il danno grandissimo, che apporta agli Stati questo traffico, che fanno molti de più ricchi Mercanti fopra le Monete. So bene , che non essendo loro vietato , hanno ragione d'approvechiarlene quanto ponno; imperciocchè ella è una Mercanzia, che non è fortoposta ad alcuna di quelle disgrazie, a cul roggisciono le altre , fuori delle mani de Ladri . Per altro ella non patifce umido ne' Ma-gazzini , non è fuddita del tempo , che la cotrompa , o guafti , non è foggetta , fe non rarissime volte, e per poca cola, a scemar di valore , e piuttofto sempre più cresce , non si confuma fra le mani de Senfali, è fempre bella . e venduta a contante , perchè ella stessa è contante, e tien poco luogo per tutto. E chi lalciera mai di trafficar questa forte di Monete , anzi Merce , per impiegare i fuoi Capitali in Seta , in Droghe , in Lana , od altre Mercanzie, e quello, ch'è peggio, in far lavorar

manifatture, il guadagno delle quali fi disper-

de quafi tutto negli Operarj ? Io per me lodo la sagacità di coloro, che non avendo obbligo di peniare, fe non al proprio profitto, scielgono quella forte di Mercatura, che più pronto, e meno pericolofo lo produce; e dico, che non fanno errore alcuno a star cogli occhi attenti, se in alcun luogo naice l'apertura di mandar Monete a Cam-bio d'altre con guadagno, e tener corrispon-denza, che d'ogni altra Pubblica determinazione, e bando de Principi in materia di Monete , lor diano avviso , e di subito con penna Aritmetica ben fottile fcandagliare qual vantaggio ne possono trarre, barastando questa... con quella spezie di Moneta; anzi non biasimo , le , per ciò fare con tanto più di diligenza, e prestezza, pigliano ad interesse danaro da altri, e se hanno l'occhio, particolarmente nelle Piazze di Confine , ove la neceffità di vicinanza molte volte dà il corfo alle. Monete inferiori d'un Paese nell'altro, seftanno, dico, astenti, se qualche Monesa forestiera fi infinua a poco a poco fra la plebe a maggior valuta, o prezzo del giusto; e se per darle credito arrischiano qualche coletta a pigliarla a maggior valuta effi-ancora in principio , ch'ella non meriterebbe , acciò vedendo la Plebe . e gli Artigiani , che i Mercanti non la tifiutano, più facilmente la ricevano, onde

CCA

tantofto, ch'ella ha cominciato a correre comunemente, ne fanno venire gran quantità di caffe dal Paele ove è bassuta , lasciando qualche porzione di guadagno ancora a chi la... manda; e prima, che i Magittrati s'avvedano del pregiudizio, e rilolvano del rimedio, neriempiono in breve tutto lo Stato, mandando nello tlesso tempo fuori di Stato la Moneta migliore. Così credo farei io ancora, le a quella professione fossi applicato, e parmi, che se io foffi un Mercante di Verona, o di Brefcia. affai danaroio, ed offervaffi, che dal frequen-te paffaggio de' Tedeschi confinanti fi soffe introdotto per abuso di spendere i Groffi, e Carantani Tedelchi , ed i Funfzeneri a prezzo maggiore dell'intrinfeca loro valuta . V G. Funfzeneri per 25. Soldi , che non hanno Argento per 21. 10 , e gli altri a proporzione , per accreditaroe meglio il corlo , gli accetterei anch' io in parte a quel prezzo ; onde gli altri Mercanti inferiori dal mio elempio li ricevessero anch'essi, e stabilito così l'abuso, ne farei poscia venire a posta in casse la maggior quantità, che potessi , pagandoli in Aliemagna fecondo la giusta loro valusa, oppure qual cofessa più, perchè restasse del guadagno a me ancora, e manderei in Allemagna quelle Monete Italiane, che colà si ricevessero più a. mio vantaggio; dandofi il cafo con quetti giri. e cambiamenti, che fi fanno molte volte in. un anno, di raddoppiare in capo all'anno il Capitale impiegato, che non è poco utile. Così credo, dico, che farei anch' io, e per attendere a sì lucrofo traffico non avrei forupolo a lasciar di fabbricar Calze di Seta, e. Drapperie, nelle quali santo minore, e tanto più imbrogliato è il guadagno. Sono queste industrie ingegnote, che lono lecite, e taranno lempre , finchè non vengano : roibite , e fi eserciteranno anche dopo la proibizione, finche non fiano impedite con mano forte, e con proporzionate diligenze, perchè fono facili i Contrabbandi, e portano incredibili guadagni a chi fa valeriene : ma frattanto le Arti, che fono il vero nervo delle Repubbliche, e il loro fostentamento, languiscono, e non trovandosi Mercanti, che posendo trassicar in Monete . vogliano elercitare quella mercatura. . per impazzire fra' Teffitori, Tintori, ed altre Maestranze, e con la continua mutazione di mode, far fondo di Capitali morti ne' Magazzini, e metter il restante in partite de' Libri a debito di chi non vuole pagare, e terminare il negozio in un vergognolo fallimento. L'Arti della Seta , o della Lana , e degli Ori filari ,

che in Italia banno faste ricche tante Città . tanti Popoli , e fiorivano , anzi fecero fiorire Firenze, Siena, Milano, Bologna, Napoli, e tante altre , oggidi le non sono estinte affatto , sono però languenti quafi per tutto , fuorchè a Venezia, ove l'occhio prudeotissimo, e zelante di quei savi Senatori non lascia diligenza per sostenerle . E tutto è avvenuto principalmente, perchè applicati la maggior parte de' Mercanti Italiani più ricchi al traffico delle Monete, hanuo trascurato gl' incrementi, che fecero grandi i lor Maggiori, e Iasciatone pasfare in Francia, in Inghilterra, in Ollanda, ed altrove , con infinito detrimento , e vergogna dell'Italia il Magistero . E chi ben riguarda lo stato dell'Italia, e il suo Commercio, vedrà, che in tutte le Città egli è così altamente scemato da quanto egli era a' tempi andati , che appena se ne trovano le vestigia. , perchè s'è lasciata quella sorte di traffico, che manteneva la metà del Popolo con opere manuali , e con utile universale ; e fatto paffaggio al Commercio delle Monete, utile folamente al Mercante, che lo fa, ed a' Facchini , che portano dalla Dogana , o dal Porto a Cafa le caffe d'Argenti , ed i Barili , che-Letto nome di Chiodi, o d'akri fimili Mercaozie di metallo vile , nascondono le Monete , e fuor di quetti , fono dannofi a tutti gli altri , spogliando i Popoli con Monete inferiori al

giulto valore di buona parte delle loro sostanze. So che a questo passo incontrerò la poca

foddisfazione di molti Mercanti, che mille

cofe fono per opporre al mio discorso, e mi

diranno, che le alcuno ve n'è fra loro, che a

quelto traffico delle Mooete fia applicato , non

1000 però tutti ; e che quei medefimi non la-

sciano di trafficar anche in manifasture dell'

Arti, ed in altri Negozi ; e anzi che le vere-

caufe del paffaggio delle Arti dall'Italia in... altri Paeli iono itate in parte i tradimenti de-

gli Artigiani stessi, che, allettati da maggior

guadagno, hanno portato le Arti fuori delle-

Patrie loro, ed in parte le Gabelle troppo gra-

vi , che da molti Principi sono state imposte

fu quelle Mercanzte, aggiuntici i frequenti

Appalii di varie Merci , perchè spesse volte i

Principi per accrescere con mal accorto con-

figlio le proprie Entrate , non s'avvedoso di perderle , mentre aggravano troppo le Mer-

canzie, e fono caula, che il Mercante le tra-

lascia, o le subbrica più leggiere, e di minor persezione, onde si icredita suori la subbrica,

e se ne rovina il traffico, con danno irreparabile dell' Eorrate Pubbliche; ed addurranoo cento

floriette particolari del modo, coo che varie Mercanzie Italiane fon cadute a terra, e tuttavia vanoo perdendofi ; e foggiungeranno di più, che l'avere i Nobili in molte Città abbandonato la Mercatura io mano della Gente inferiore, investiti li Capitali in Contee, e. Marchefati , pigliando quafi a schifo l'esercizio, che pur è nobile, l'onorata Mercatora, per far vita Signorile , e da Principi , ha dato nella maggior parte delle Città l'ultimo crollo anche alle Arti, che da' Ricchi per l'addictro venivano foftentate , al che non contraddico , non accusando io quei Mercanti, che non sono degni d'accusa: ma replico, che fra l'altre cagioni della perdita della mercatura in Italia., la mercanzia delle Monete non è delle infime, mentre quei Capitali, che pur fono i più groffi, fono morti ad ogni altro, fuor che al Mercante steffe, che li maneggia.

Anche l'abusc di lasciar correr Monete scarse di peso per buone, produce danno al Principe, ed a' Sudditi, facendo alzar di prezzo le buone.

## CAPITOLO XI.

JE' fola è la proporzionata valuta, che fi dà alle Monete per l'intrinseca bonia, la caufa dell'alzamento delle Monete, ma anche la mancaza nel pelo ; imperciocchè l'abu fo di molte Città d'Italia di tolerare gli Ori . e gli Argenti di minor pelo del giutto, latciandoli correr al valore di quelle, che seco portano il giusto peso, ha dato occasione a due maniere di tolar le Monete, una fola delle quali è infame, e foggetta alla punizione; altra febbene indirettamente produce gli ileffi effetti , pure è esense d'infamia , non meno che di cattigo . I Tofatori di Monete , che con tante Leggi fono minacciati, e qualunque volra incappano , e fono scoperti , pagano il vile , benchè non picciol loro guadagno con la vita, e con l'onore. Ma non perciò restano di praticare l'indegno eserzio, levando dagli Ori , non meno che dagli Argenti quella quantità , che credono poter fapirne fenza difcapito del corto abutivo di quelle s e nello stato Ecclesiattico era già invalio sà gagliardamente questo abuso gli Anni passati , che non hanno risolto di rmediarvi , sin che non fi fono ritrovati col discapito di qualche Milione ne' Pubblici Erarj , mentre

al numero fi trovavano corrispondere le valute de' Testoni , Paoli , e Scudi d'Argenio , ma al pefo erano manchevoli di fomme eforbitanti . Sono nori gli fconcerti , che quindi ion nati, ed i pericoli di Popolari commozioni , e l'aver battuti nuovi Teftoni , e. Paoli a minor pefo del folito, e proibito i tofati, non è già altro, che un palliamen to del danno, mentre fi vedrà in breve la... Doppia d'Italia, che in quello Stato ha valuto 30. Paoli , paffare a 32. - per le ragioni, che fi diranno a fuo luogo. Onde chi con 30. Paoli aveva già il valore d'una Doppia, con questi nuovi fi troverà aver meno. L'altra maniera del tofare onoratamente, è quella, che praticano alcuni , che di conrinuo raccolgono le Monete particularmente d'Oro, che fiano di peto , e le mandano in questi Parfi , ove gli Ori fi ipendono a pelo, per riceverne a baratto altritanto fcario pure a peio, ed imborfarfi il foprapiù , mentre le scarse spendono nel loro Pacie allo tteffo prezzo, che le giufte , anzi mandano Mercanzie a quei Parfi , ove corrono gli O i a Marco, e nel prezzo finno parti d'effer pagati con Monete Icarie, perchè tanto più in pelo ne va a compire li loro pagamenti , ed a cala loro fanno il guadagno i onde io mi ricordo aver in cerse Città riscosso qualche somma di Doppie inpiù volte dalle treffe Caffe Pubbliche ( colpa però di qualche Ministro ) niuna delle quali mancava meno 8. grani , le femplici 16. , e 18. , 1 Dobloni di giusto pelo . E pure consuttociò non lasciava io di spenderle allo steffo prezzo, come le fossero di pelo, perchè così era l'abuso comune della Città , che ormai I ha pagaro. Ma frastanto in mano a quelli , che ne fanno il traffico , reftano 7. 8 per cento, e fe nella Cissa fi rrovano, per elempio, due milioni di Monete così tolate, rrovanfi que' Cittadini avere-6. 7 , anzi 8 per cento di vera valuta di meno; e quei Mercanti, che trafficano in Seta , ed altre Mercanzie forestiere , e che fuori di quel Pacie sono costretti a spendere gli Ori per quello, che pelano, vi perdono quel tanto, che calano, onde fono forzati a vendere tanto più eare nelle loro B steghe le Merci , e ne riffente il danno ciafeuno, che compra ; anzi , perchè ne pagamenti, che fi tanno a far fuori di quello Stato . fi ha minare scapito , portando Monete

di giusto peso. Quindi nasce, che sono ricercate e comprate con aggio fopra il prezzo corrente, onde a poco a poco crescono di valore le Monete di peso, ed è questa la seconda delle caufe , che danno impulso a sì perniziolo effetto .

Non ha molto, che io passando per Bologna, e Ferrara, non ho potuto offervare tenza flupore i Teftoni nuovi tcarfi dall'antico pelo, e i vecchi proibiti, fe non fono di pelo pari almeno ai nuovi, e i Paoli poi, e mezzi Paoli permelli , non ostante , che fiano tofati fin fulla pelle ; e quei Mercanii , e Bottegaj affaccendati per ogni picciola cola, che vendono, in pelare (crupolofamente i Testoni d'Argento : ma fe fi tratta di ricever Oro , accettar Doppie, e mezze Doppie, che calano fin 12 , e 15. grani l'una , e talora 20. e più , le prendono fenza guardarle .

Ora io farei ben volentieri il conto , a. qual proporzione in quei Paesi sta l'Oro, e l'Argento : ma non ne trovo la via , perchè fra tanti difordini non è possibile raccapezzar-

Pure tentiamo almeno. Sono li Testoni in bontà di ra. oncie per libbra , e pelano , fecondo il peso nuovo, 195. grani a peso di Bologna; ma pelavano prima 204. Dunque hanno di fino cialcun Teltone grani 178. 3 una libbra d' Argento fino contiene grani 7680. in ragione di grani 640. l'oncia. Secondo quel pelo adunque con una libbra d'Argento fino fi finno Teftoni 41 meno 6. grani , che a 30. Bajocchi l'uno, vagliono 64 9. Ma la Doppia di Bologna di bonia di Caratti 21. grani 2t. pela grani 140., ma tiene di fino folo grani 127. 3 : onde in una libbra d'O-

ro fino faranno 60. grani 22. - , che a r5. lire la Doppia vagliono 902. 8. 21. Val dunque la libbra d' Argento fino in Teftoni 64. 9. La libbra d'Oro fino in Doppie, 802 8. 2., e la proporzione di questi fra l'Oro è di ra. e 1 ad uno, e però-consta manifestamenre,

che fanno valere l'Argento affat più della vera analogia, che corre fra l'altre Piazze, particolarmente in Genova, ove battono l'Oro, e l'Argento a proporzione di 14. uno. Di qui nasce, che mai non averanno inquei Stari Doppie di pelo ; e le ne batteranno

affai - fubito lacanno portare fuoti di Stato :

perchè se batteranno una Doppia in altri Stati fi avrà tanta Moneta d' Argento più di quello the averebbono in Bologna, quanto importa la differenza di 14. 1 , a 14. 1 . Ma in farti benchè abbiano battuti molti Testoni, pochi nondimeno se ne vedono, essendo portati in altri Stati . e corrono in fua vece. Doppie scarsissime : onde supposte esse Doppie calant folo di 8. grani l'una, vediamo le la tolleranza di questo abuso sia sopportabile. Avra ogni Doppia di tal pelo , folo grani 120. di fino , ficchè in nna libbra d'Oro fino farebbero Doppie 64., e valerebbero 960., onde la proporzione d'Oro fino ad Argento fino, farebbe di 14. ad uno; ed ecco, che in questo caso mette conto a portar a Bologna Doppie d'Italia, che calino 8., e più grani l'una dal giusto peso, e baratrarle anco a Testoni nuovi, ancorchè calanti dal pelo antico, perchè fuori di quello Stato valutati a ragione dell' intrinfeca bontà, valeranno più, che non valevano le Doppie calanti fuddette : e tanto più se caleranno più degli 8. grani suddetti. Ma questo abuso di lasciar correre Monete d'Oro sì imoderatamente calanti , oltre il dar escitamento a' Mercanti propri di farle venire da' Paesi sorestieri . ed a' Mercanti forestieri di mandarle , perchè l'uno, e l'altro vi trova il fuo uile, potge motivo ancora ad altre perione di manco cofcienza di rofar quelle , che fono di peto , che loro capitano nelle mani, per falvar per sè quell'Oro, poichè gia ad ogni modo han-no corso. E però, chi considera bene dal tempo in qua, che sono introdotti questi abufi , la facotta di quei Paesi , universalmente... ponno dirfi icemate 4 , o 6. per 100 , ed anche più , perchè chi tira entrate in contanti , riceve in Monete tofate 5. , o 6, di meno per 100. , mentre corrono le Monete a quegli stessi prezzi, anche comprando, perche anzi le-Mercanzie foreitiere si pagano da loro quel ratto di più ; perchè se per esempio vengono Tele d'Ollanda di Lino, ed altre Oltramontane, se Ferramenta di Brescia, se Drapperie di Venezia, o di Francia, se Panni d'Inghilterra , o d'Ollanda , se Ogli di Toscana , o di Paglia, se Droghe di Livorno, o Venezia, anzi fe bifogna loro Framenti degli altri Stati, come alle volte accade, i Mercanti, che le sanno venire, e che per prezzo di tali Merci rimettono Monete di giusto peso, tanto più le rivendono in Bologna, onde il dan-

P. VI.

no ritorna addolfo a chi ha da fervirii. Che fe le Gabelle con Monete calanti fi pagano, ne va il danno al Pubblico Erario; fe con Monete di pefo, ne ha il danno chi le paga, perchè vende poficia a Monete farfe, e per ritutriene, e refeci il prezzo i e fa Gabellieri ri attignato di far pagameni ad altri, che dal Pubblico ricerono foldo non che apportanti per controlo dell'altri con controlo dell'altri controlo dell'altri con controlo dell'altri controlo

Danni, che dall'alzamento delle Monete provengono all'Erario del Principe, ed alle Borfe de Privati.

CAPITOLO XII.

Uegli Uomini , che caduti talora in cattiva disposizione di salute, non ponno foffrire le regole, che loro prescrive il prudente Fisico; e che anzi tutto ciò, che loro piace , fi figuran falubre , e come diceva Tacito : Imminentium periculorum remedia putant ipfa pericula : onde fi bevono poco a poco volontariamente la morte, e per lo meno si rendono perpetua l'insermità, sono, per mio credere, poco diffimili a quei Principi, che pensandosi far guadagno sulle lor Zocche, fi laiciano indurre dalle offerte de' Partitanti . o da'ricordi di poco in questa parte intendenti Configlieri, a dar mano a quel prefente lucro, che fembra loro evidente, e palpabile, e permettere errori mallimi nelle Zecche medefime , e nelle Monete , che sanno balzar di fubito le valute d'Ori, ed Argenti più alto : e non fi avvedono effer molto maggiore il pregiudizio, che a' lor Popoli, ed al proprio Erario ne ritulta . di quello che fia stato l'uti-

le, che ne hanno incutuamente ricavato. Per tender chiara quella proporzione. ch' è quella, che dà il pelo a tutta quelfa Opera, mi baita pottar alcuni de' pilo frechi efemipi, de' quali non per anco è imartini dalde la compania de la compania de la compania di del 1658. Erroniante le guerto cel Sozzafo. Polonia; e ritoranto Cafimio fa quel Trono poco prima quafi perduto, attendeva nella paca e rifarcire dalle paffate tempelle 'labattuta Nave di quel Regno. Era l'Erario Regio cfaufto, crea vuotre le boris de' Nobi-

L A Z li , talliti , e dispersi gran parte de' Mercanti, le Campagne per più anni incolte non. avevano relo alcun tributo a' fuoi Signori ; il Regno tutto in fomma fra le orridezze delle. paffate incutioni , e campeggiamenti involto in orrido squallore . Il peggior de' mali si era un corpo numeroso di Soldatesca', creditore di molte paghe del paffato, e di non poca, e pur necessaria spela in avvenire, malcontenta, e strepitante. Per far danaro da. soddisfatla fu pensato dar mano a batter nuove Monete, e perciò destinati nuovi Zecchieri, e da questi, e da altri fu proposto al Re il dannoso ricordo di batter Moneta con lefolite impronte, ma di lega inferiore, affine di continuare, e col guadagno della prima bittuta comprar Argenti , e coniandoli in-Monete, crescendo gli utili provvedere con-essi a' bisogni del Regno. L'occasione di comprar Argenti era pronta, perchè i Nobili , che per ritornare alla Corte , e comparir con decoro erano ciaulti di foldi , diffotterravano le Argenterle loro, già lepolte avanti la Ruerra per esentarle dalle rapine nemiche, e lupplivano con esse alle necessità, in che gli aveva posti la mancanza delle loro raccolte, ed Entrate, oude le portavano in abbondanza alla Zecca. Nondimeno s'oppesero molti . e fra gli altri i Danzicani, che sì per effer la Città loro il maggior Emporio di Polonia , sì per effer su' Confini, de dove ogni loro negozio era da un lato bensi con i Polachi, ma dall'altro con Svezzesi, Danesi, Ollandesi, ed altre eitere Nazioni, meglio degli altri intendevano i danni , che avvenire ne potevano, perchè prima degli altri li provavano, e con feritture fentatiffime (alcune delle quali ho appresso di me ) rappresentarono al Re, dover effer questa una nuova rovina del Regno : ma o non intele le ragioni , o così torzato dalla necessità, crudel tiranna anco de' Regi , batte Cafimiro per più milioni di tali Monete, che non confiderate a principio furono ricevute, e spese, come se la mala condizion loro nulla importaffe, mentre a quel prezzo correvano, a cui dalla Regia autorità erano state tassate a nè si dolfero tampoco le Soldatesche, se non quando men d'un anno di poi, cominciarono le nuove Monete col proprio roffore a confessare il loro mancamento, e tutt'a un tempo vederli il Regno efausto, quasi del tutto d'ogni altra Moneta buona, mercè che non accettata la muova Moneta dagli Eileri, se non per quanto valeva., che era appunto la metà di quanto in Polonia

B. G. C.A. era valutata, chi aveva a portar foldi fnori di Polonia, cercava Ongari, Taleri, e Urti vecchi, che perciò quasi tutti tuori di Regno erano ormai paffati , anzi que' pochi , ch'erano reitati , chi ne aveva bilogno , li pagava... molto più del primo valore, ed in questo modo fi alzatono le Monete buone in breve tempo a tal tegno, che finalmente l'Ongaro, che prima lei Fiorini valeva, giunfe a valerne dodici . Allora fu , che s'accorfero , non aver più in tutto il Regno, se non la metà dellefostanze, che prima vi erano in contanti perche que' Fiorini, che erano stati ricevuri per la feita parte d'un Ducato d'Oro, o fia d'un Ongato, erano divenuti la duodecima... parte del medefimo : e perciò erano restati di valore folo la metà di prima; Concorreva alla rovina delle Monete, e per confeguenza del Regno tutto la malizia di molti ancor esteri, che veduto il guadagno grande, che faceva da principio il Re su quelle Monere . ne battetono quantità incredibile di natcofto con gli steffi impronti, e della steffa lega., onde non era possibile di ricusatle per false . nè distinguerle da quelle del Re medesimo . perchè erano della itella bontà; anzi continuarono gli Svezzesi a mandar de' loro Scilinghi, ch'c Moneta baffiffima, la quale febbene era con l'impronto Svezzese, correva petò ormai copiola per la Polonia, introdottavi a poco a poco fin da' tempi avanti le Guerre, che non era possibile bandirla senza grandisfimo pregiudizo di tutta la poverta, che non averebbe fosferto d'efferne priva. Così dunque asportato fuori del Regno quasi tutto li buon metallo , restò la Polonia , e i suoi abitanti tutti con la metà folo del primo vallente, mentre i Fiorini, ed altre Monete Regie, ed i Scilinghi già non valevan più che la metà di prima, mentre per aver un Ongaro d'Oro, o un Talero di buon Argento vi bisognava il doppio di quella più trilta Moneta . Per figuratfi qual fosse il danno , e quanta la contusione di que' Popoli in un sì strano emergente, baita folo concepire ciò, che farebbe, se d'improvviso ci sosse la metà delle borte, e de' scrigni di ciascuno levata. Li Mercanti particolarmente Lucchefi , Fiorentini , ed altri , che cola dimoravano trafficando con Drapperie Italiane, ed altie Merci, furono iorzati alzar di prezzo le loro Mercanzie : ma prima d'alzarle ne pati itrane. convultioni la Mercatura stessa, mentre av-

vezzi li Nobili a pagar fei Fiorini l'Auna la.

Drapperia di Seta per veilirfi . non potevano

## IN CONSULTA DI STATO.

foffrire di pagarla dodici, con tutto che prima, e poi fosse sempre un folo Ongaro, nè poteva il Mercante darla per meno, onde gran parte , e massime de più poveri , se la paffava fenza comprarne. Li Nobili stessi a che riscuorevano le Entrate loro a Fiorini, trovayanti con la metà delle primiere Entrate, enentre per far 1000. Ongari bastavano gia sei mila Fiorini d'affittanze, ed ora meno di dodici mila non ci volevano a farne il cumulo . Le Pubbliche gravezze , che pure a Fiorini si conravano, non rendevano più al Re, ed alla Repubblica se non la metà di prima . ed il volerla crescere a quei Popoli , pur troppo afflitri dalle paffare guerre, era per lo cimore di follevazioni , e tumulti cofa impoffibile. Le Soldateiche, che fi videro restaro stipendio , benchè forto nome della stella. quantirà de' Fiorini , la metà fola del suo valor vero primiero , s'ammutinarono , e diedero campo alle discordie intestine , ben fastidiole di quel Regno, che tanto angustiareno l'animo di quel buon Re Cafimiro ; anzi ne' progetti d'aggiustamento fra esse Milizie, ed il Sovrano , proponevano sempre per primo Capitolo delle prerefe foddisfazioni le Testedegli Italiani Zecchieri , ed altri Ministri cteduti autori della ttita Moneta. Della ferie... di quelle turbolenze non accade già fatne racconro, perchè ella è ormai nota nelle Storie appresso più Autori, essendosi alla malconsentezza delle Soldateiche per le Monete, mefcolata l'ambizione, e l'intereffe de Grandi , con pericolo di rotal fovversione del Governo.. In fomma le debolezze, nelle quali s'andò precipirando da questi disordini quell' importante, e vasta Monarchia, benchè cominerate dalle guerre Svezzefi , non hanno finito fenza la perdita della Podolia, e dell' Ucrania, di cui s'impadronirono i Turchi con più fortuna, che valore, mentre ebbeto a fronte un Regno, che altre volte sano, ed unito, averebbe ben facilmente fiaccate le corna alla lor Luna : ma che ? in questo stato d'infermità, e difunione non potè senon cedere una parte per non perdere il

Ma egli è coù univerfalmente veto, che l'atamento delle Monete apports infiniti danni a' Principi, ed a' Popoli infineme, che io fenza addurne altri elempi in quebto luogo (petchè ne l'eguenti Capitoli averò nuova, cacafione di fario) non voglio con altro provar la mia propolizione, che con ridurla a, calcolo, e moltrarne, come fuol ditri, col duto manifetti pli effetti.

Le Gravezze , Tributi , Decime , Dazi ed ogn'altra imposizione, che i Principi da fuoi Popoli rifcuotono univerfalmente fono costiruite in Moneta minura, o immaginaria. del Paese . Se pagano Estimo i Campi, devon per quelli pagarfi ranti Soldi , o tante Lire , o tanti Bajocchi al Campo, allo Stiolo, Biolca, o tornatura di terreno. Se il Vino, se il Formento paga Dazio, contafi questo in ragione di tanti Soldi, o quattrini la libbra ; le Mercanzie totte tertiere , o fotestiere , che siano , pagano a tanti Soldi la libbra, o tante lire il cento; fe fi paga un tanto per bocca, comeful Padovano pagano i Conradini, ed è chiamato il Dazio del Boccarico affegnato dalla... Screnissima Repubblica per dote dello Studio Pubblico, pagano que Contadini 28. Soldi per testa l'anno, che se tanto pagavano, quando il Zecchino valeva cento Soldi, quant'ora, ch'egli ne vale 400 , è manifesto , che non... fi cava ora, che un quarto dell' Oro, che anticamente foleva ritrariene. In fomma feinpre fono conrate l'Entrate del Principe a ragione di Monere minure, o d'immaginarie, che totna lo stesso. Se dunque le Monere reali d'Argento, e d'Oro creicono di valutazione, che altro è quanto che scemar di valore ( comenell'antecedente Capitolo si mostrò ) le valute immaginarie, e le Monete inferiori, e per confeguenza feemar le Pubbliche Entrare. ? Non è egli vero, che se con uno Scudo d'Argento di dieci Paoli io pagni in Modona mia Patria molt' anni fono il Dazio della Macinatura di 4 Sacchi di grano, in ragione, per elempio, di 45 di que' Bolognini il Sacco, in tempo, che lo Scudo valeva nove lire: ora ch' egli ne vale undici, e cinque Bolognini, con un fimile Scudo pagherò il Dazio per cinque Sacchi? E se così è, non ha egli quel Principe Serenitimo perduta la quinta partedi quell'Enrrata nel tuo Staro a cauta dell'alzamento, che hanno farto nel tuo Stato istello le Monete d'Argento, e d'Oro da quel tempo in qua, che pure non è moito, percue ho memoria, che del 1643 lo Scudo prestetto non valeva, che otto lire fole, ed ora val, come diffi , undici lire ed un quarto? Ma e le altre Gabelle, le altre Entrare rutte di quel Principe non fono elleno da quel tempo in quascemare con la stessa proporzione, che è cresciuta la valura delle Monere? Or vadano i fuoi Minutri , e quelli in particolare , ievivi foffero, che già tempo tante volte hanno configliato affirrare ad Ebrei , o ad altri Partitanti battiture d'un tanto di Monete di lega44

peggiore del consuetò, allettandosi il Principe con l'offerta, che faceva il Pattitante di qualche migliajo di Doppie al suo Erario; o quelli che hanno indotto il Principe stesso a. far batter in proprio conto, addiran logli il profitto, ch'era per trarne fu la liga del metallo, e icandaglino bene, ie l'utile si può dir momentaneo, che ne traffero per una voltafola que' Principi, che altora vivevano, fiaparagonabile al danno, che n'hanno ricevuto in perpetuo nelle loro Entrate . Il Serenissimo Francesco II. vivente; intese già ne primi anni del suo selice governo, che al passo del fiume Panaro su' Confini di Modona, e di Boiogna, ch'è di fua ragione, facevano que Bircajuoli pagare un Teitone ogni Carrozza da. nolo, che erano allora tre lire, e tre Bolognini di quella Moneta; ma che questo Dazio, o Pedagio non era stato da' Principi anteriori costituito, se in 45. Bolognini soli, e che la varietà da 45. a' 63. era nata, perchè a que' primi tempi il Testone non valeva, che 45. Bolognini; e sebbene il Testone è Moneta. Bologneie, non Modonese, avevano que' Pasfatori fempre esatro un Testone, e non 45. Bolognini; onde sebbene avevano sempre esatto solo un Testone, e non più, nondimeno era cresciuto il Dazio da 45. a 63. contandolo a Moneta minuta Modoneie; ne valse alcuna rimostranza d'interesse, che facesse qualche. Ministro a quell' ottimo Principe, benchè gievanerto allora di quindici anni, che ordinò, che non si facesse pagar più de' soliti 45. Bolognini; e fosse qual si volesse il danno dell' Erario. Giulto infieme, e pio Principe! Ma frattanto le si fosse mantenuta all'antico posto la valuta de' Testoni, e delle altre Monete. d'Argento, egli averebbe tuttora d'ogni dieci Carrozze, che passano quel Fiume, una Doppia d'oro; che fostenendo a 45. Bolognini l'una il Pedagio, non bastano 14. Carrozze: onde ha perduto poco meno del terzo di quell' Entrata.

Ora lo ftesso, che di quello Stato ho fatto vedere, di tutti gli altri può dirsi, ne' quali tanto scemano le Entrate Pubbliche, sempre, quanto crescono le valute delle Monete d'Oro, e d'Argento. E non è folo danno del Principe questo accrescimento, ma della maggior parte de' Sudditi ancora: anzi non so quali se fratutti ne sieno altri, che non ne sentano il danno, suor di que' Mercanti, che stano si l'incetta delle Monete, e che ne attraggono a sè medessimi il profitto nel modo, che si dirà più avanti. Concisssilacchè, tutti quelli, che posseggono Gensi , Livelli , ed altre Entrate annue , che sono loro pagate a contanti , vanno del continuo perdendo tanto delle Entrate loro effettive , quant'è l'accrescimento delle Monete.

Fu comprato da un mio Antenato un-Censo di 3000. Scudi di Modona da lire cinque e soldi tre l'uno, in tempo che la Doppia valeva 27. lire e mezza della stessa Moneta, e fu pattuiro col Censario, che egli ne pagarebbe il frutto in ragione di sei per cento all'anno : onde era un Entrata di 180. Scudi all'anno, in Moneta suddetta. Fu sborsato il prezzo in Doppie d'Iralia, e importò libbre. 15450., che erano Doppie 686., e Lire 15., e li frutti importavano 927. lire l'anno, che erano Doppie 41., e più lire 4. e mezza. Se toffe al presente nelle mie mani quel Censo, io trarrei le steffe 927. lire all'anno, comeprima : ma perchè le Doppie oggidi vagliono 34. lire l'una, mi pagarebbono con Doppie. 27. con più lire 9., che sarebbono Doppie quafi 14., ch'io averei di meno all'anno d'Entrata di quel Cenfo, e volendo i Cenfuari francarlo, potrebbono farlo con folo Doppie 454., e più lire 14., che farebbero bensì la fomma di prima di lire 15450., ch'ei fu pagato a moneta immaginaria; ma sarebbono 232. Doppie effettive in circa di meno del primo pagamento. Ecco dunque quanto scemano le Entrate, che si riscuotono in Livelli, Pigioni, Cenfi, ed altri simili pagamenti; e frattanto quel Gentiluomo, che deve mantenere conquelle il decoro della fua nascita, spende la stel'a quantità d'Oro in vestirsi, e far le sue. Livree, che prima spendeva, e per conseguenza tante di quelle Lire di più, quante-più l'Oro stesso ne vale, mercecchè il Mercar.te, che di fuori fa venir fue Mercanzie. non le può dare in minor prezzo in ragion... d'Cro di quello, che prima valevano.

Così dall'alzamento delle Monete riceve danno il Principe, ricevono danno i Suddiri nell'Entrate, ed Averi lore, e impoverifica la Nobiltà : onde non può far le folite fipfe, e perciò ne patifeono ancora tutti gli Ordini inferiori; e non folo la Mercatura, ma anco le Arti; ed in fomma tutto il Popolo ne fente gravi pregiudizi fino talora all'eftermino delle Arti feffe, che fono il mantenimento delle Città. Concioffiacchè al crefeere delle Monete non crefeono già i Mercanti il prezzo delle giornate, o delle manistature de' poveri Artigiani, che nella fabbrica di loro Merci lavorano. Quel Teffitore di Seta, che foloya effe

pagato in ragione di tre lire il braccio per fua fattura del Velluto, mentre valeva 9. lire in... quel Paefe lo Scudo d'Argento; ora ch' egli ne vale, per esempio, dodici, ancora è pagato a tre lire il braccio; ficchè gli conviene. teffere quattro braccia per uno Scudo, che con fole tre braccia lo guadagnava; e purc le fne spele per mantenimento della sua Famiglia crescono ogni giorno, sì perchè molte. Mercanzie crescono di valore, sì perchè il Principe, a cui vanno di più paffo paffo scemando l'Entrate, non perde occasione di aggiungere gravezze, ove posta, per inpplireancor egli alle sue spese. Così non può più il Teslitore mantenersi, se per sar presto non tralascia della folita diligenza di sua Arte, onde il Velluto fi fa peggiore.

Scanfa quanto può il Mercante di crescer Salario al Tessitore , perchè pur troppo usati i Compratori a provvedersene al solito prezzo, riculano di pagarlo più del confueto: onde per poter senza scapito venderlo a quel prezzo, chiude quanto può gli occhi alle farture degli Operari, purchè campino anch' effi : ana inranto, e per questo, e per la caccia, che fi fanno l'un l'altro i Mercanti, dando la Mercanzia a miglior prezzo per estarla, ella divien a poco a poco peggiore, e si scredita. fuor di Paeie, onde scemano l'occasioni, el'Arti s'abbandonano, ed i Mercanti, e la Città tutta ne patiscono. Lo stesso può considerarsi ne' Tintori, che se seguitano a tingere. in Grana a' prezzi di prima, e non ne tranno utile proporzionato, onde scemano la dosealle tinte, e le fanno peggiori, il che ne' Cremisì è pur troppo manifeilo. Ne sono le altre Mercanzie elenti di questo rarlo. Chi ha memoria ciò, che fossero già i Capelli di turto-Caftore 70. anni fono in Venezia , veda. ciò, che sono al tempo d'oggi, che vagliono poco meno Ducati immaginati di prima, ma affai meno d'Oro; e s'accorgerà, che in quelli , che di tutto-Cattore fi chiamano , addesso non è tanto pelo di Cartore vero, quanto n'era in quelli, che mezzo Castore fi dimandavano. Ma non finirei mai, fe volessi ad una ad nua numerare le cole , nelle quali questo accrescimento delle Monete influitce difordini , e danni, petchè gl' influisce in tutte; benchè io non nieghi ancora, che l'altre cagioni, e per avventura talvolta più gravi concorrano alla rovina delle Arti, di che non è qui luogo di favellare. Anzi se dritto guardiamo, anco l'Entrate de' Terreni steili, e delle Possessioni all' alzarii delle Monete, scemano non meno al-

j

0

. P, VI,

danno del Patrone, che del Colono; imperciocchè quell' Uva, que' Frutti, que' Polli, ed altri Comestibili che vengono alla Piazza , non restano di valere il medefino numero di Soldi, che prima valevano, con tutro che ranti Soldi vadano di più a fare uno Scudo d'Oro, od uno Scudo d'Argento. La Plebe, ed i Contadini pop fanno distinguere così al fortile il loro conto , come i Mercanti per valutare le sue cose, e sne fatiche proporzionaramente all'Oro, e non alla Moneta baffa, ed immaginaria, contano alle folite fue lire. irumaginarie, e ridotte poi quell'Entrate dall immaginario valore a quello dell'Oro, e dell' Argento, ch'è il vero, e più essenziale valore delle cose, vagliono meno di prima; e lo stesso deve dirsi de' pagamenti d'opere a giornata de' Poveretti . Ma qui alenno mi dirà , che il grosso dell'Entrate', e de' Campi confifte principalmente ne Grani , e che questi non loggiaciono a quelta mutazione di prezzo , perche la Mercanzia del Formento ha... sempre commicazione coi Paesi confinanti, ficchè quando negli Srati esteri vicini il Formento val più Oro, che non vale nel nostro Paele, subito ne concorre parte del nostro in quella parre; il che fa, che ancor che nel nostro Paese eresca il prezzo ; onde siccome l'altre Mercanzie forestiere crescono di prezzo al crescere delle Monere, così crescerà anco il valor de Grani , e però nè il Patrone , nè il Contadino averà in questa parte danno dalle-Monete . lo rispondo , che concedo per vero, che il prezzo del Formento non reita più vile fenfibilmente per crescere le Monete, ma sell Contadino dovrà, come pur di spesso deve, con li damri, che cava de' Polli, Frutti, Opere a giornata, e fimili, comprarfi il Pane, e le Morete cresciute hanno fatto crescere il Grano, tanto maggiore è il danno iuo, perchè guadagna meno, e ipende più.

care geutuggia men a repetito photocone, ch' io tra Finalmente la mercino e, ch' io tractica del damo de' Priceipi, imperenchè difittando effii liero Dari Sessi d'Oro, o a ragione, d'altre Monere, che feibbene follero immagliante, came in Venezia i Ducati, nondumeno la Cassa del Principe non riceve le Monere, le mon a quel vatore, ch' esso Principe ha per sinoi bandi costituiro, qualunque fini il valore abustro, che il Popolo ha scerecisiuro alle-stelle Monere, onde pare non ne venga damo alameno alla Cassa del Principe le se si dece, che il Daciaro riscore però a Moneta minuta, rispondono di no, perchè aurà anch'eght si da rispondono di no perchè aurà anch'eght si da rispondono di no perchè aurà anch'eght si da rispondono di no perchè aurà anch'eght si da rispondono di non di non di non di non di non di da rispondono di non di non

pagare a ragione della valuta de' bandi, e non fecondo il valore abufivo de' Popeli . E queita è quella ragione, che a guifa di nebbia toglie la vista del vero a molti Ministri , Magistrati, e Principi stessi ; ma la vetità si è, che oltre, che cadono sempre a danno del Prin-cipe l'impoverimento de' Sudditi, ed i pregiudizi delle Arti, e della Mercatura, mentre le queite dall'alzamento delle Monete patificono, ne patiscono le Casse de Principi ancora; dico di più , che anzi nonostante le ragioni fuddette patiscono le Casse medesime immediatamente. Per prova di che; nou è egli vero, che il Daziaro rifenotendo a picciole fomme, non può riculare le Monete minute almeno in parte ; e che al Principe deve egli pagare in Moneta d'Argento , o d'Oto ? Or queite Monete d'Oro, o d'Argento gli conviene cercarle, o comprarle da chi le ha, pagandole al prezzo abusivo cortente, non al prezzo de' Bandi : onde egli ne fente il danno , perchè deve sborfarle poi al prezzo de' Bandi . Ciò supposto ; e chi non sa , che all' incanto de' Dazi gl' Impresari, o Daziari ofteriranno tanto di meno d'affitto di quel Dazio, quanto è il danno delle Monete? Dunque al Principe finalmente tocca sofftire il pregiudizio, perchè tanto meno affitta i fuoi Dazi . Ma che più ? I Principi ogni volta che s'alzano le Monete ne' loro Stati proccurano bensì talora con nuovi Divieti , e Bandi tigorofi fostenerle alle prime valute ; ma petchè per lo più non vedono il fondo alle cause del difordine, perciò non provvedono a quelle; il disordine seguita, e talora va crescendo ad onta, fi può dire, delle Leggi; e finalmente, fe non vogliono esporre a maggiori mali i suoi Stati, convien loro cedere, e autorizzate con nuovi Bandi quegli accrescimenti abusivi : onde naice, che in Venezia, per esempio, già fu battuto il Zecchino la prima volta del 1284. per tre Lire, ed è stato tante volte per Pubbliche Leggi permesso il suo accrescimento, che del 1605, fu taffato 10. Lire, e 60. anni dopo, cioè del 1665. fu messo a 16., ed ora abusivamente corre sino per 20., ed è sin qui tacitamente così da' Magistrati tollerato. Ota figuriamoci, che in Venezia il Dizio della... Carne fosse del 1600, a due Soldi per libbra, dunque ogni cento libbre di Carne a Macello rendevano al Principe un Zecchino, e del 1665, ci volevano 160. libbre di Carne per cavarne un Zecchino di Dazio. Dunque questo Dazio in 60. anni foli , fenza che vi fia diminuzione di Popolo, fenza tatlarlo meno de'

foliti due foldi per libbta, per la fola cagione dell'accteicimento delle Monete ha scemato quafi 40. per cento; e se sara approvato l'abuto corrente di latciare a 20, lire il Zecchino iarà scemato la metà in 80, anni . Ma non è lo stesso degli altri Dazi , e delle altre Entrate ? Quali iono le Rendite de' Principi , che non fiano imposte a ragione di Soldi, o Lire, od altre immaginarie del Paele? Dunque fono tutte (cemate alla stessa ragione . Or queste... confiderazione è una vefte, che sta bene in. dosso a tutti i Principi : Vestassela pur ciascun d'effi , e vedrà , come il folo accrefcimento delle Monete ha diminuito le fue Entrate. , danneggiato i fuoi Nobili , rovinate le Arti , impoveriti li Sudditi, e refi in ogni parte di più infelice condizione i fuol Stati : e in tanto a lui reita, se non impossibile, certamente disficile, ed odioso il rimediarci, col rimetter a fuo luogo le valute; che io fo bene confesferanno i Principi stessi, e i loro Ministri, esfer il più delle volte affatto impoffibile. Vero è, che non è questa fola la malattia, che rovina gli Stati : ma dell'altre parlerà chi della Politica universale imprenderà a trattare, perche io alle fole Monete in questa Operetta. avendo la mira, più oltre non m'avanzo di ciò, che da effe dipende, e con effe abbia. notabile connessione.

Frattanto non è da tralasciare il dire, che talora i disordini delle Monete producono, secondo le circostanze de' tempi, così funesti emergenti, che sembrano poco meno, che incredibili. E fu ben lagrimevole quello, chescrive Carlo Molineo nel suo Ttattato de' Commercj, che feguì l'anno 1537, in Brettagna di Francia, ove nacque a cauía d'alzamento di Monete, e di poco opportuna proibizione... d'alcune di esse, nelle quali consisteva l'aver della Plebe, che per queita fola cagione avanti, che fi rimediaffe a' disordini, vi morirono di fame più di 10000. Poveti ; e molte volte fono feguite funeste guerre fta' Principi per questa sola cagione, come quella di Pietro Re d'Aragona contro il Re di Majorica, di cui fa menzione nel suo Trattato de Republica il Bodino. Così Cedreno racconta, che fu di gravissimo danno a' Greci l' Editto di Niceforo Foca Imperadore, che volle, che le Monete. col fuo Impronto valeffero più, che quelle de' fuoi Predeceflori , con tutto , che in nulla le avantaggiaffero, fiafi nella bonta, o nel pefo. E Procopio Cejarcenfe nella Storia della Vita di Giustiniano Imperadore biasima anco in ciò quell'Imperadore (al fuo dire fcelleratiffimo)

setchè, oltre tant'altre tirannie, cangiò valore alle Monere in danno de' Sudditi : (\*) Sed mittendum minime arbitror (dice egli) ut ex terunciis bi Principes eruscarint (parla d'ambedue i Conforti Giustiniano, e Teodora, perche fopta ha in più luoghi mostrato, che l'Imperio era più da Teodora, che da Giustiniano stesso governato) elim Nummularii singulos stateres aureos decem ac ducentis Obolis , quos Pholes vocant, exactoribus pendebans: Principes , quid fibi fore compendio vident , centum & olioginta commutari decernunt, scilicet par-De fexta cujuslibet aurei Numifmatis Subdicis empibus decreta . Pare non fia fenza qualche... difficoltà questo passo di Procopio, ove dall' aver Giustiniano ridotto gli Stateri d'Oro ... 180. Oboli , che prima si cambiavano per 210. fembra avet egli deteriorato in questo modo a' Sudditi ogni Moneta d'Oro una festa parre; nè mì darebbe fattidio, che 30. Oboli fiano la fertima, non la festa patte di 210., perchè almeno fono la festa di 180. residui ; ma paredifficile a capite, come a Giustiniano tornasse utile, quod fibi fore compendio vident, il così diminuire il valore alle Monete d'Oro . Ma. chi averà confiderato qui fopta come l'accrefcet di valor le Monere d'Oro, ed Argento potra a' Principi pregiudizio nell' Entrate, e Dazi , facilmente ancota pottà capire , cheporterà loro utile lo scemarle di valore . Perciocchè se con uno Statere Aureo, che pesava mezz'oncia, cioè due Didrachmi, avevano 210. Oboli , co' quali pagavano , per esempio,

L' Introduzione di Monete d' Oro , e d' Argento forestiere a maggior prezzo dell'intrinseca loro bontà produce alzamento di quelle del Paefe .

il Tributo di 21. Jugeri di terra, divenuto lo Statere folo 180. Oboli, non ferviva che a pa-

gare per 18., e per confeguenza conveniva. loro aggiungete la sesta parte d'uno Statere."

di più per pagat quella gravezza, che con un folo Statere prima pagavano; ond'è veriffimo,

che d'ogni Statere d'Oto il Suddito ne per-

#### CAPITOLO XIII.

che val più, per quella, che val meno, è quel modo di negoziare, che più facilmente, ed a via più dritta, e breve, conduce al fallimento. Ma e che altro fa un Principe, od nn Governo di qual fi voglia Stato , quando alle Monete forestiete , ancorchè d'Oro , o d'Argento di buona lega, petinette il corfo a prezzo maggiore di quello, che giustamente converrebbessi, se si proporzionasse l'intrinfeca fua bontà, e peso alle altre del Paefe ? che altro fa , dico , che batattar le fue buone a quelle di que' Principi foreilieri, che fono meno buone ? Sono buone l'une, e l'altre, se patliamo la genere della qualità del metallo; ma fe tisperto al prezzo, che si fanno correte le proprie così d'Oro, comed'Argento in ordine al Mctallo fino, che contengono, fi valntano più le forestiere. chi non vede , che i Mercanti Fotestieti , anzi talora i Principi stessi , che le hanno battute, ne manderanno la maggior quantità, che potranno a baratto di quelle del Paese, che in parità di ptezzo contengono maggior quantià di metallo fino?

Non bastatono i Tesori d'Atabalipa, e di Motezuma , e le continue ricchissime Flotte del Perù , del Messico , e d'altri sì vasti Regni d'America, che futono di nuovo portati nella Spagna, per supplite alle magnanime spese di Catlo V., che nelle tante, e moltiplici guerre, ch'egli fece, e fostenne in fua vita, dispetse più Tesori, di quello sapesse a lui portate la Fottuna, onde ardirei quafi dire, olttapaffaffe quelle d'ogn'altro Imperadore, mentre poco meno, che efausto lasciò l' Erario ; allorchè cesse ad altri le redini de' suoi Regal, etano, dico, sì grandi le fue spele , sì vasti i suoi dilegni , che non bastandogli le antiche, e nuove rendite di tanta parte, ch'ei poffedeva nel Mondo, pensò far nnovo guadagno fulle Monere ; edel 1540. lo Scudo d'Oro di Cattiglia , Valenza, ed Aragona, che ptima batteva del pari con li Ducati d'Oro Veneziani, Fiorentini, Senefi, Ongari, ed altti, che etano alota di tutta bontà di 24. Catatti, o poco meno, tidusse a bontà di Caratti 21 ioldi 18. , che a conto Veneto si direbbe pezo 108. per Marca, e ne diminuì eziandio di tre grani il peso, nel modo che tutt' oggi vediamo le mezze Doppie di Spagna; non altro volendo dire una Doppia, che una Monera da due Scudi d'Oro, o sia un Doppio Scudo d'Oro, L far baratti di Mercanzie, dando quella, Ma veduro da gli altri Principi lo fvario di queste nnove Monere, e ben conoscendo, che se admertevano le mezze Doppie di Catlo V. al pari de' Zecchini Veneziani , e Fiotentini ,

deva la feita patte .

si tiravano addosso un danno irreparabile, perchè iarebbono stari portati suora de loro Statigli Scudi d'Oro buoni, ed introdotti gli altri di minor peso, e bontà, risoltero d'imitarle; ed alora su, che il Pontessee, e gli altri Potentati quasi tutti d'Italia cominciarono a battere li loro Scudi d'Oro, Doppie, e Doppioni di bonta inferiore non solo a primi, ma a que stessi di Carlo V., e la Corte Roman per issuggire il pregiudizio, che portava alle sue Entrate la diminuzione, dello Scudo d'Oro, ha ritenuto dipoi il costume, di valutare lo Scudo d'Oro di Camera, una-Paolo più dello Scudo d'Oro corrente, o sia

della mezza Doppia. Tanto nagra il Bodino nel più volte accennato Trattato, febbene io vedo tutt'ora. aver corlo Doppie, e mezze Doppie di Ferdinando, e d'Habella Re di Castiglia, che iono di peggior lega, e peso delle ordinarie. di Spagna : onde ho dubbio grande , che il male nou cominciasse da Carlo V. . ma bensì fosse da lui initato nuovamente. Nel che è ben degno da avvertire, che avendofi gli altri Principi col battere li fuoi Scudi d'Oro auch' e ii d'inferiore bontà, in gran parte diicio dal danno, che poteva loro avvenire, sè admettevano gli Scudi d'Oro di Castiglia a. valuta eguale de' fuoi primi ; perchè in questo caso potevano i Ministri di Cesare incettare per tutto gli Scudi d'Oro dagli altri, e ribatterli in Scudi d'Oro di Castiglia , con quel guadagno, che porta lo svario della mezza Doppia all'Ongaro, ch'è sopra dieci per cento; nou restò perciò, che in tutti i luoghi non alzassero di valuta le Monete; mentre admesso per gli Stati di Cesare, ed altri ancora il suo Scudo d' Oro, a quel numero di lire immaginarie, che in ciascnn Paese vale-vano prima, lo Scudo d'Oro Veneziano, detto Zecchino, che religiosamente è stato fempre dalla Veneta Sapienza custodito, c. mantenuto alla folita bontà, e peso, ha dipoi fempre valuto fin tre Paoli di più dello Scudo d'Oro, o sia mezza Doppia di Castiglia, e li Zecchini Gigliati di Firenze hanno lungo tempo mantenuto dipoi con decoro il valore... vantaggiolo in pari modo fopra quelli di Spagna, sebbene trasandato da quelle Zecche, di più batterne, è reftato a poco a poco abolito : ma l' Ongaro , e Ducato d' Allemagna , ed Ongheria , ch'è stato alquanto dalla perfetta bontà primiera peggiorato, è anco restato al difotto del Zecchino giasta la fua intrinicca proporzione. Così l'Imperadore fece guadagno per una volta tanto di dicel per cento in circa fopra tutta la Moneta d'Oro, che correva per li fuoi Regui; ma fe avesse, fatto meglio i fuoi conti, averebbe veduto, che querè tutle gli venva contrapetro con la perdita di dicci per cento di tutte le sue Entrate in perpetuo, conciosifiacchè, con le stelle, Monete da lui spele una volta venivano ogn'anno pagate le loro contribuzioni da' suoi Sudditi.

Ma paffiamo ad altri efempi più evidenti, e giù moderni. Non fi può con penna fpiegare i gravifimi danni, che ha cagionato à Turchi l'aver admello ne loro Paefi le Monet e di Francia da foldi enque , dette in Turchia Temini, a prezzo maggiore la metà di quello, che intrinfecamente valevano, perchè l'induftita de Mercanti Francefi, ed Italiani ha laputo così ben valerfi dell'occafione, che n'hanno in Turchia di Criftiantia afportato quantità incredibile di milioni a pregiudizio di tutto il Levante.

Il Taverniere nel racconto de' suoi Viaggi ne patra la Storia per quello tocca a' Turchi, e Francesi, dal quale aveva io molte notizie, per quello aspertava ad altre Zecche-

Italiane , ed è tale .

Era già introdotto in Francia l'uso di batter le Monete col Torchio a bilancia, ch'è un istromento, nel quale il Conio superiore. mediante una Vite poco differente da quella de' Stampatori de' Libri, se non quanto questa Vite sostiene di sopta un serro traverso grande a guifa di bilancia impennarovi in mezzo, e fostenutovi in equilibrio, il quale lungo sette in otto piedi alle estremità lue, vien caricato di due gran palle di piombo al peto di 100. e cinquanta, e più libbre l'una nello stesso ferro infilzate, e ferme. Sta il Coniatore a sedere basso sotto il giro di questa bilancia esponendo ad una ad una le Monete fotto il Conio; e sta al di fuori un Uomo robusto, che va scagliando quella bilancia in. giro, ficchè fpinta con forza, colpo per colpo girando la Vite stringe vigorosamente fra due Conj la Moneta, e le dà così vivo, e bello impronto, che lasciando lustri i fondi all'intorno delle rilevanti Figure, fembrano più tosto ben lavorate Medaglie, che Monete ordinarie di Zecca, il che nelle Doppie di Francia, massimamente nuove, molto bene s'offerva.

Battevansi del 1657, in Francia con questo stromento non solo le Monete d'Oro, ma quelle ancora d'Argento, e fra le altre alcune picciole Monete da cinque foldi l'una, di bontà poco inferiore alla Pezza da Otto di Spagna, ma di peso a dodici per una Pezza da Otto . Fu penfiero d'un Mercante di Marfilia di tentare a mandare in Turchia di quefta forte di Monete, e n'inviò come per un. faggio due , o tre cento Scudi a un fuo Fattore a Smitne, il quale seppe si ben valersi della entiosità de' Turchi, che d'un subito di così bella Moneta s'innamoratono, che le fece loro paffare per Reali da Otto alla Pezza , benchè in fatti al pelo ne andavano dodici, ed era ben ridicola cosa vedere, come per effer così tonde , e ben fatte a paragone de' piccioli Reali di Spagna mal tagliati, e peg-gio improntati, i Turchi più volontieri ricevevano quelli, che questi, dicendo, che quelli di Francia erano intieri, e non erano fati tofati, come quelli di Spagna. Gran carestia di bilancie! ma di più avendo per costume le Donne di Levante, particolarmente nell'Afia, di adornarfi il Capo, attaccando alle loro Custie Zecchini nuovi pendenti intorno al viso, cominciarono le meno ricche ad adornarsi con queste d'Argento, e si disfinse si fattamente la moda, che ormai pareva, che in tutto il Levante fosse ogn'altra Moneta, fuori che questa, affatto ditcreditata, e poco meno, che bandita : onde narra il Taverniero predetto, che ripaffando di Perfia in Turchia, fu non fo in qual luogo, così da certe femmine pregato per quetti Temini , che non pote aver da mangiare per altra forte di Monete . Guadagnavano adunque i Mercanti Francesi 50. per 100. su queite Monete ; e perciò ne mandavano già incredibili fomme, tirando di là non più Sete, o altre Mercanzie, ma pezze da Otto, che di nuovo convertite in Temini colà rimandavano. Ma non pntendo star occulto così gran traffico, furono ben pretto imitati dagl'Inglefi , Ollandefi, ed Italiani . Fu de primi in Iralia un Principe di Lombardia, al quale ne diede il ricordo un Mercante Ebteo, a nome del quale ne paffarono molte Caffette a Livorno , una delle quali finalmente trattenuta colà , per nonfo qual ragione di contrabbando, diede fors' ella il primo motivo a quel Granduca di fabbricarne anch'effo; ed io mi trovai ben più volte a consulte col Zecchiero d'allora per trovar modo di far quel Torchio a bilancia. che ufavano in Francia, di cui non avevano, che debole notizia, e solo quasi in embrione allora in Firenze, e non era facile averne difegni , nè modelli , perchè anco in Francia.

P. VI.

era tenuto segreto. Così dopo molte prove, e superate molte difficolta, si giunse a tabbricare i Temini di bellezza niente inferiore a quelli di Francia; ed allora fu, che battendofi a furia di tal forta di Mnnete, se ne inviavano a Livorno pet cinquanta, e sessanta mila, e talora fino a cento mila pezze da Otto la fettimana : nè altro tal volta artestava il corfo, che la mancanza d'Argenti, che però per ogni via fi proccuravano. Avevano molte altre Zecche contrafaito totalmente il Conio di Francia, per non incontrate con la differenza, difficoltà nello spenderli in Turchia: ma la Zecca di Firenze volle batterle. col vero impronto a nome del fuo Principe, folo intanto raffomigliando a quelle di Francia , in quanto da un lato avevano le Francesi la tetta del suo Re coronata di Corona Francele , e queste la testa del Granduca coronata della Cotona di Toscana ; quelle dall'altro lato lo Scudo di Francia con tre Gigli : e quefte un fimile Scudetto con la palla superiore di quelle de' Medici ornata di tre Gigli, e le Lettete intorno palefavano fincetamente il nome del Principe. Ma finalmente riempito di questa Moneta il Levante, sicchè non trovavansi quasi più pezze da Otto, ma per tutto correva Temini , cominciarono a dolerfi gli altri Mercanti d'Europa , che non potevano ne' loro contratti ricevere a prezzo di loro Mercanzie Monete di tanto scapito : onde febbene a qualche rumore, che ne mosse il Bassa del Cairo, in provvedato con buoni donativi a lui medefimo, nondimeno non potendo più a lungo dirrar occulta la cola, ne giunseto finalmente al Gran Vifir le doglianze , il quale ordinò fubito , ma rardi , che non fossero ticevate, nè spele, che a ragione di 12. alla pezza da Otro , altrimenti reitassero proibite , e così restarono di più batterne... le Zecche maggiori . Ma li Francesi ben tosto trovarono nuovo ripiego per farci guadagno, battendole a lega più baffa, nel cheebbero fortuna, one per qualche tempo i Turchi non conobbero la frode , bastando loro vedere quel bel Conio . Ma perchè nonporevano i Mercanti Francesi batter così alterate tali Monete nelle Zecche del loro Re , s'avvilarono d'andare a farle battere in altre Zecche di piccioli Principi, che con qualche porzione del profitto ne diedero loro il comodo : ed il Taverniere nomina quella della Principeffa di Dombes, quella d'Oranges, e quella d'Avignone; febbene la Croce improntata fu quella d'Avignone non piacque a Turchi;

chi i ed in Italia , dice egli , che ne furono battnte a Monaco , Maffa , ed in altri luoghi di que' Feudi Imperiali , che fono intorno al Genoveiato. Ma l'ingordigia del guadagno fece sì , che la lega a poco a poco tu di tal modo abbassata , che arrossendo ben presto di vergogna le Monete, icoprirono a' Turchi la frode, che da' Negozianti Italiani particolarmente scoperta, con nuove, e giude doglianze al Gran Vifir furono affatto proibite; febbene anch'egli ebbe poi molto che fare a. contentare i Soldati, che militavano in Candia , co' quali non valie alcuna rimostranza , ancorchè vera , del pregindizio , che portavano quelle Monete, che bisognò farne incettare a bella posta a Smirne, ed altrove per dar loro le paghe, che in altra Moneta non. volevano. Ora la quantità di quetta Moneta, che di Cristianità passò in Turchia a que tempi, se vero è, come credo, ciò, che ne racconta il Taverniere, è ben anco prodigiofa , mentre egli narra , che da' foli regutri delle Dogane de' Turchi apparifce non meno di 180, milioni di Scudi efferne stati portati ; ienza le grandi fomnie, che forfe non fono meno d'altrettanto, che sono passate in fraude delle Dogane, ben fapendofi quanto facili fieno i contrabbandi delle Monete, quanto deftri , ed aituti per farli i Mercanti di Mare , ed i Marinari stessi , ciascun de' quali nel partire da' porti di Francia, se ne provvedeva... di quante poteva in suo particolare per farne profitto , dimodochè afportato di Turchìa in Cristianità su principi un terzo delle loro facoltà in Contanti , mentre per otto Temini ricevevano una pezza da Otto, che pelava dodici, e di poi barattate queste, che pur erano buone, in altrettante falle, e di lega bailifsima , può dirsi aver costato più a que' Paesi questa guerra forda de' Mercanti, che la strepitola, e per altro grandissima guerra di Candia . Finalmente veniamo alle strette col cal-

colo , e vediamo in fonte la radice del male, je vogiamo relate ben perfiali del dani, che porta teco questo error politico di permettere per la compania del periori del altre Monete. Correva gli anal addictro in una Cirtá d'Italia , fecondo le. Pubbliche Terminaziona la Doppa d'Italia Pubbliche Terminaziona la Doppa d'Italia Periori del pe

poco fu da Mercanti introdotto il Ducato Veneto per tre lire e toldi 8 , e per accreditarlo gli stessi Mercanti lo ricevevano ne' pagamenti de particolari per lo stesso prezzo . Ora figuriamoci, che li Mercanti incertatori di Monere, mandaffero a Venezia Scudi di Milano, che in quella C.ttà costavano cinque lire l'uno, ed in Venezia valevano lire o. 12. , e con questi pigliaffero a baratto Ducati a lire 6. 4., e sia stato, per esempio, il primo capitale, che un tale incettatore v'impiegava 5000. Scudi . Valevano dunque in queita Città 5000. Scudi di Milano 25m. lire ma in Venezia valevano 48m., con le quali si potevano aver a baratto Ducati effettivi 7741. 19 che portati in quella Città , e spefi a folds 63. l'uno , importavano 26322. foldi 11. 7. Ecco dunque , che il Capitale di lire 25m. ha guadagnato lite 1132. , ch'è quafi 5. - per 100. in poche fettimane , che ... capo d'anno monta affai più. Dunque un tal Mercante può ben anche oltre le provvisioni, ed aggio, che pagheta in Venezia per far il baratto, che ponno importare al più uno per . cento a incettar lo Scudo di Milano a qualche Bajocco di più ; dal che nafce poi la carittia di tali Seudi in quella Città, ed alzamento del loro valore. Ora iupponiamo, che inquella Città fossero prima ben regolate tutte le altre Monete così d'Oro , come d'Argento, giulta la proporzione del loro intrinieco valore, e bontà (il che però non era) e che lo itefio foffero in Venezia tutte le Monete, dunque quello svario, che si trova in quella Citta tra la valuta del Ducato, e quella dello Scudo di Milano, si trovera con tutte l'altre Monete; perchè folo il Ducato è tiato mal valutato, e per conleguenza con tutte le altre Monete può fate lo itesso guadagno, e però di la correvano in abbonganza verlo Venezia tutte le Monete d'Argento, e d'Oro di giusto peso, che v'erano prima, e di Venezia andavano in quella parte altrettanti Ducati , mezzi , e quarti ; e questa è la ragione, perchè in gran parte dello Stato della... Chiefa da qualche anno in quà non fi vedevano altro , che Ducati Veneti , e Testoni scar-6 , perchè introdottovi anche l'abuso di lasciar correre i Testoni, ed altre Monete, anzi le Doppie istesse calanti di molti grani dal giusto pelo, non state queste accettate per barato di Ducati nello Stato Veneto; e frattan-

to , chi vuole in que Pacfi uno Scudo Fio-

rentino

rentino, Veneziano, e Milanefe di giusto pefo, gli convien pagralo a Banchierotti fino enque litre, e cinque Bajocchi; ed ora, che fono introdotti li Tethoni nuovi fearfi dall' antico pefo, farà ragguagliato il Tethone co Ducato, ma l'altre Monete s'alzeranno.

L'Introduzione di Monete basse, e forestiere a prezzo maggiore dell'intrinseca bontà cagiona dano, ed alzamento alle Monete.

#### CAPITOLO XIV.

Gni volta adnnque, che permette un. Principe il cotfo ne' fuoi Stati alle Monete forestiere d'Oro, o d'Argento a maggiore valuta dell' intrinfeca bonta loro, ne viene come necessaria conseguenza, attele le ragioni , e l'esperienze addotte nell'antecedente. Capitolo , l'alzamento delle proprie Monete. a cui feguitano i danni spiegati nel XII. Capitolo; ma molto più ancora, e con più efficaci impulfi s'avvalora il disordine, quando fi da campo a Monete baffe forestiere d'introdurfi copiolamente nello Stato proprio ; imperciocche alle Monete d'Oro, e d'Argento è facile correggere l'errore, emendandolo almeno nell'avvenire eol valutarle, mediante un' Editto , a quel prezzo , che loro conviene ; ma le Monete baffe non fono capaci d'altraemenda per lo più, che d'un Bando totale : perchè se fossero, per esempio, introdotti nello Stato Veneto li Groffi , o Traeri Tedelchi a cinque Soldi l'uno, e valessero solo quattro e un terzo d'intrinfeca bontà, il Popolo non può senza scomodo tener conto di quel terzo, e però tornerebbero prefto a cinque. Soldi, e que' due terzi di danno ogni cinque montano fin tredici per cento. Molto peggio poi le la Moneta fosse bassissima; e perchè queste si spargono per la Plebe, e per lo più compongono il privato peculio de' Poveri, fe fene lascia entrar troppa quantità, diventa, pericoloso, non che difficile il proibirle; e se non si proibiscono, si dà occasione a quelli, che di questo traffico s'approvecchiano, di mandarne maggior quantità, con la quale afportando fuori dello Stato le Monete migliori, lo impoveriscono irremediabilmente; perchè quando i Mercanti , ed altri Artigiani cominciano a non tirar altra Moneta per la vendita delle loro Merci, e fatture, che di tal forte di lega baffa, dovendo per pagamenti groffi,

e mailimamente fuori di Paele provvederfi d'Ori, e d'Argenti buoni, convien loro pagarli più ; onde cretcono di valore, e ne leguono le dannole confeguenze negli antece-

denti Capitoli esaminate . Quando la Polonia ebbe li già raccontati danni delle Monete del 1658. battute dal suo Re, e da altri forto il suo Impronto, erano già introdotte ancora in molta quantità certe Monete baffe di Svezia, dette Scilingbi, poco meno, che di schietto Rame, spatsivi a poco a poco fino da' tempi della Regina Criftina : ma portarane poi molta quantità allorchè del 1656. quafi di tutta la Polonia s'erano li Svezzefi impadroniti : ond eta impoffibile ormal proibirle fenza correr rischio di inrbolenze Popolari ; allora fu, che gli Svezzefi, anche dopo la Pace, vi caricarono sì forte la mano, dando li Scilinghi a' Mercanti di Riga in Livonia a ragione di 108. Talleri per 100 di Monete bnone, cioè a dire di Urti vecchi. che erano monete di buona lega , e che avevano in sè il valore, al quale correvano, che allettati i Mercanti Polacchi dal fenfibil guadagno di 8. per 100. incettavano gli Urti, o barattati in Scilinghi gli spargevano per il Regno : tanto che finalmente tra quetti , e la nuova Moneta Regia restò esausta d'ogni buon Metallo la Polonia; ed è ben da credere, che oltre le Zecche Regie di Svezia, molti ancora ne contrafacellero a parte, mentre fatti anche della bontà degli altri, portavano utile si grande a chi gli fabbricava, che poteva darli a...

108. per 100. di buona Moneta . Gli Ollandefi, con le guerre de' tre Filippi Re di Spagna, contrasecero il Viglione di Spagna, che vuol dire le Monete baffe con l'impronto di quella Corona, e riempirono si fattamente la Fiandia, e la Spagna iteffa, alportandone le Doppie, e le Pezze da Otto, che fi può dire manteneffero viva la guerra. contro que' Monarchi con l'Oro de' medefimi, anzi forie su peggiore la guerra, che lor fecero con le Monete, di quella, che facevano con l'Armi . La Francia mentre possedette. qualche tempo la Catalogna 40. anni 10no , o fia che non pagaffe mai le sue Soldatesche colà, se non con Monete basse, o che in altra modi vi fossero da' Mercanti introdotte, o da' Governatori tollerate, fi fa ch'elle erano quafi di Rame schietto, perchè non tenevano che-26. Caratti di fino ogni Marca, che non arriva a 40. Caratti per libbra, ed erano legnate con impronto diverio da quelle, che erano in Francia, ove non erano nemmeno admeile. :

onde non ritornava in Francia fe non la Moneta d'Oro, e d'Argento, con che spoglio sì fattamente quello Stato, che ritornato totto il Re di Spagna restò quati corpo etangue; costituito in debolezza tale, che non per anco si può dire fia rimeflo dal ricevuto danno. Ma. cerchiamo qualche esempio più proffimo, seb-

bene di non tanto strepitolo effetto.

Mi fovviene, che del 1653, erano introdotte in Firenze, ove io dimorava, fra li Quattrini baffi . che cola fi chiamano Neri , altre-Monete di Paese forestiero, da quelli poco disfimi i in grandezza, e colore, particolarmente Sefini di Lucca, e di Modona, Pareva, che non fo come , allora dormiffero que' Ministri per altro vigilantifiimi , a' quali tal negozio incombeva; onde fatto già comune il corio a tali Monete, ne futono a poco a poco introdotte in si gran quantità , che quando pure fi dettarono, e le proibirono, non si resto di sentire grandi clamori de Poveri in particolare, che non avevano quasi altro, con che comprarsi il pane. Ne è maraviglia, che in sì gran copia fossero in breve tempo concorfi, perchè valeva allora in Modona 25. lire la-Doppia, che a 60. Sefini per lira erano 1500. Sefini , li quali pottati in Firenze , e speti per Quattrini, come que' del Pacie, sacevano pure 25. lire di Firenze, che valendo la Doppia. iolo 23. lire Fiorentine, v'erano 5. lire Fiorentine di guadagno per ogni Doppia; dal che risnitava l'utile di 25. per 100. , di cui ben si poteva far parte a que Mercanti , che tenean loro mano . Ma perchè mancando in Modona per questa via la Moneta bassa, suppliva la... Zecca del Principe battendone di nuova, quando poi futono bandite di Firenze ritornarono alla Patria, ed abbondarono si fattamente in Modona quelle Monete, che alzavano la valuta delle Doppie, e dell'altre Monete migliori con pubblico pregiudizio, ed utile folo di que' Trafficanti di Monete, che prima leavevano inviate a Firenze con utile di 25. per 100., ed ora le ritiravano a Casa; e perchè già erano rese di niun valore in Toscana, proccurarono là d'incettarle di nuovo per li due terzi del primo valore , ficchè n'ebbero nuovo vantaggio a riportarle.

Tutta la Germania ha patito fattidiose... convultioni nel Negozio a causa de' Tracri, Tunfieri, ed altre Monete del genete de Groffi, e Fiorini , battute in alcune Zecche di que Principi a lega inferiore dello stabilito nelle-Diere Imperiali , che paffati abbondantemente in Stati alieni . e frammischiati fra Traeri migliori, hanno poi nelle Fiere incontrato intoppi rali, che ricutazioni egualmente i buoni , ed i cattivi , erano alzati gli Ongari fin o a quattro Fiorini del 1666 e 57., come quando io nii trovava cola , folevano valere ; ed ha bifognato ridurre la valuta de' migliori a... baraito di Moneta corrente Imperiale a tre-Fiorini, e mezzo: fegno, che anco in quella dello tteflo Imperadore era ftata fatta qualche mutazione nella bontà dell' Argento, o del peto ; e perche quelle di molti altri Principi inferioti fono a molto minor lega ancora, fono state parte affarto bandire, parte a minor prezzo ridotte , ficchè un Tracro , che tre-Craitzer valeva, se da quelle Zecche inferiori fia battuto, non vale più che due e mezzo, e così altre. Ma nelle Monete Imperiali frattanto ficcome l'Ongaro è pallato da tre-Fiorini, a tre e mezzo, che vnol dire da fei a fette, l'Entrate de' Principi, e gli Averi de' Popoli in Monete d'Argento , sono scemate... da lette a lei anch' eili

Appeua però furono in Allemagna bandite le peggiori Monete, e l'altre taffate ... minor valuta, che gran copia di queste s'è veduta comparir in Italia, ed in particolare... negli Stati Veneti, a Breicia, a Verona, nel Friuli ed in altri ancora alla Germania confinanti, di dove a poco a poco negli altri Territori vanno spargendosi; e sebbene ducvolte finora fono state proibite dalla Pubblica Sapienza, non per tanto non ha prevaluto fe non per breve tempo l'autorità del Principe... alla malizia di chi ne fa profitto privato, mandando in Alleniagna Ducati, ed altre Monete a baratto di quelle inferiori . Ma per vedereun po' di saggio della grandezza del danno, che apporterebbero, se più oltre si lasciassero correte; eccone un folo calcolo, che bafterà

a sarne conoscere l'evidenza. Peiano una gran parte de' Tracri, che d'Allemagna sono comparsi in Italia da pochi

anul in qua , Catatti fette e mezzo l'uno a... pelo di Venezia ; onde in una Marca ne vanno 153 , e 1 ed hanno di fino Caratti 500. per Marea, uno per l'altro, e perchè fi spendono a 4: foldi l'uno , importano 758. foldi . Onde se tanto vagliono 500. Caratti di fino Argento, una Marca d'Argento fino, ch'è Caratti \$152. vien valutata in detta Moneta-

Se ricevono a baratto Ducati Veneti, questi sono di peso a bilancia Veneta Caratti 110. peggio 200. per Marca; onde hanno di

foldi Veneti 1769. e mezzo in circa .

fino toldi 1769. e mezzo la Marca : danque. vi corre svario foldi 198., che sono quasi dieci lire per Marca. Onde se ogni soldi 1571. peggiora 198., bagattando a Tracri fi viene a peggiorare dodici e tre quinti per cento di tutto l'Argento, che in Ducati Veneti va baratto di Tracri in Allemagna ; perchè considerando il baratto d'Argento fino per Ar-gento fino, Venezia dà il suo Argento fino contenuto ne' Ducati per foldi 1571., e lo riceve contenuto in Traeri a foldi 1769. C. mezzo, oltre il danno, che sentirebbe dalla raffinatura; e però non è maraviglia, se gl' incettatori pagano il Ducato più di lire 6. 4., e se egli è alzato di prezzo sino a lire 6. 8. di Venezia fotto gli occhi stessi del Principe, e fino a lice 6. 16. in Brefcia . Imperocchè chi volesse valutar l'Argento fino del Ducaro al ptezzo, ehe vien valutato quello de' Tracri, valerebbe il Dueato poco meno di lire 7. Veneziane : onde anehe a lire 6 16. vi hanno i Mereanti quasi tre per 100. di ntile a incettarlo, ed i Tedeschl ponno subito ribatterli in tanti suos Traeri da mandarli in Italia : ma se fi danno loro Ongari a baratto, vagliono questi in Venezia al preiente, benchè a prezzo abufivo , lire 17 , perchè giusta ai bandi doverebbono valer folo lire 15. 10., pefano grani Veneti fei . . . . nove e mezzo a bonta di Caratti 23. . . . , sei , o sia secondo l'u-10 Veneto, peggio 48. per Marea, nno per l'altro, perchè ne fono alcuni migliori, altri peggiori alquanto. Dunque se una Marca 1152., ha peggio 48., li grani 64. e mezzo d'un Ongaro averanno peggio grani 2. 5 in circa, e però averà d'Oto fino grani 62. e 🚣 ; e perchè in una Marea sono Caratti 1152., cioè grani 4608, se grani 65. e un. terzo vagliono lire 17. valera una Marca d'Oto fino lire 1211. Caratti 8 grani 2. Ma. una Marca d' Argento fino in Tracri diceffimo valere foldi 1769., che fono lire 88 9. Dunque una Marca d'Oro fino va fuori di Stato Veneto a baratto di Marche 13. Caratti 800. d'Argento; laddove la proporzione più compne dell'Oro all' Argento nelle Piazze d'Italia

dicessimo sopra esser d'una Marca d'Oro fino

fino ciascuno Caratti 90. 9 e spesi a ragione

di lire sei , soldi 4. eome gli ha valutati il

Principe, valerebbe la Marca d'Argento fino

foldi Veneti 1571. e mezzo . Ma in Traeri

s'è visto topra, che vien valutato l'Argento

per Marche 14. e <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in circa d'Argento; che però non è maraviglia; fe fono cercati gli Ongari, edi nectrati per lite 17., e mezza., e fino per 18. lite l'uno; perche volendo valutatii anche a ragione di Marche 14. d'Argento in Treeri per una d'Oro, doreche be viler l'Ongaro fioldi 566. e mezzo, che. fino lite 18. d., e mezzo: Ed ecco come chiavo apparille, c, hel l'introduzione di Monete balle foreditere fia alzare di prezzo le Monete d'Oro, e d'Argento del Parfe.

Alcune razioni, che producono l'alzamento delle Monete, e con esse i danni già descritti.

## . CAPITOLO XV.

I O non produrrà forfe in questo Capirolo cofa, fra quelle, che danno all'alzamento delle Monete impulio, che non possicomodamente riferiri a qualcheduna di quelle
cagioni che ne precedente della produce di
capitali con la morta di produce di
certando pure a misuro vari accidenti chealle volte danno la mosti agli umori peccanti
di questi infermità ; preche con traggior
chiaretza fempre se pinenda la Toroca,
node si possino in pranta applicare i dovuti

prefervativi . La Guerra, fra le altre eose, rare volteva feompagnara dall'alzamento, anzi fconvolgimento delle Monete . Lodovico XI. del 1475. ebbe grandiffima difficoltà a ricutte al suo giusto corio le Monere di Francia, che per le guerre antecedenti , particolarmente Civili, erano ridotte in tanta contunione, ehe non v'era , ( dice Franceseo Gerrault ne' suoi Paradolli delle Monete ) che il nome , e l'immagine delle Monete fenza fostanza, nè valore . Così per le guerre Civili forto Enrico II., e i Re feguenti, furono di nnovo in quel Regno talmente difordinate, che bilognò negli Stati Generali di Blois disputarne lungamente più , che di altro negozio , che ivi fi trartaffe . Succedono però i difordini maggiori fempre in que' Paeli , ove la guerra è attualmente guerreggiata, che dove è camandata, perchè pare, che il romore de' Tamburri, e delle Trombe, e molto più quello delle Cannonate , affordisca tutti gli altri Magiitrati , fuor che quelli , che alla guerra stessa pressieLA ZECCA

dono : onde chi fovraintende alle Zecche non può agire con quella libertà, nè effer udito dal Principe con quella attenzione, che fi dovrebbe ; anzi fe mai riesce facile a' Partitanti di perfuadere a' Principi il dannoso ricordo di batter Monete con utile dell' Erario, egli è nel tempo di gnerra ; perchè i Principi attetti dalle gravissime speie s'attaccano ad ogni parte, ove di accumular foldi veggono qualche (pecanza . 1 Romani aftretti dalle guerre de Cartaginesi batterono prima gli Assi di due oncie, che prima erano d'una libbra; poi da Fabio Maffimo ridotti a un'oncia , furono anche a mezz'oncia da Papirio ristretti , il che non fu altro, che alzate il loro valore. fin 24. volte più di prima : nia lo poterono fare, perche non avevano Commercio, fe non poco, con altre Nazioni, il che oggi non succede. Ma per lo contratio a di nostri in tempo di guerra i Faltari con più animo battono ben esti Monete false, perchè minor difficolta provano a speciarle, trovandosi sempre negli Elerciti fra tanti Uomini d'onore. qualch'uno ancora di poca confcienza , che non folo s'accorda con li Falfari a parte del guadagno per tener mano a questo indegno

nigrano l'onorato titolo di Soldato, Anco i Tofatori atruotano in tempo di guerra le loro forbici , e tofano fin full' offo le Monete ; e fe chi le deve ricevere mette mano alle bilancie per pefarle, con un boto a dios , con un morderfi , o con un cofpettaccio a forza fa che le Monete, ancotchè storpie, bifogna, che corrano a loro difpetto : ondeio non faprei qual premio non meritaffe uno che tapette trovar modo d'estinguere dal Mondo questa parte de Falsari, e Tolatori, e far sì , che non fosse più possibile faltificare o tojar le Monete mentre non ha bastato fin' ora , che a' taltari fia destinato nelle Leggi Saffoniche, non meno, che nelle Venete, la pena d'effer arfi vivi ; e che a' Tofatori in Egitto si tagliassero ambe le mani, ed in oggi per tutta l'Europa fiano gli uni . ..

traffico, e con l'autorità Militare spalleggiarlo : ma di quelli , che esercitano eglino stessi

la professione, e militando all'interesse, de-

gli altri puniti con una Forca ignominola.

La Repubblica Fiorentina costumò ancora a' fuot tempi il Fuoco a' Fallari; onde il
uo Poeta Dante introduce un Maestro Adamo Montatrio fallo, che aveva ad instanzade Conti di Romena; contrafatro il cono
de 'Escchini gigliati, che da un lato il Giglio, dall' altro il San Grovanji Battità tene-

vano; e sa ch'egli dica a Vergilio.

Ivi è Romena da dov'io falfai La lega fuzgellata del Battifia , Per cui il Corpo là fu arfo lafciai ,

E poco più fotto parlando de' Conti di Romena , dice lo stesso Mastro Adamo :

Io son per lor tra sì fatta famiglia E m'indussero a batter i Fiorini , Che avevan tre Caratti di Mondiglia .

Ma ii peggioè, che i Soldati alzano daloro fitelli a viduta alle Monete miglori, cambandole quafi per forza a maggior petzzo, e
fi trovapo Principi, che non folo laticano
cortect il difordine, ma l'autorizzano col fuo
pagare eglion felfi gli tilpendi de Soldate,
prezzi sultivi, che fono tàtti introdotti alleutat dai vanzagio, che fonte in quel principio l'Enriro; ma ne pegano di poi bettate,
Regie, chè una necclaria contegenza dell'
alzamento fleflo, come fi dimotirò topra il
Capitalo Kil. Coà nel 1605, il Minutir Pontific il dedero gran valore al Zecchino, perche ne avezano per pagare le Soldateche.

Non è gran cofa , che chi maneggia le Casse di guerra , proccuri di vantaggiain per quelta via , ch'è tanto ulata anco in tempi di pace. Io non disapprovo però, che quel Principe, che ha il luo Elercito a campeggiare in Paele nemico, e che ipera lungo tempo mantenerlo , s'avantaggi col far coriere tra-Soldati Monete a maggior valuta, perche in questo modo egli fa il danno a' suoi nemici ; ma bifogna bene, che egli proccuri preiervar bene gli Stati propri da quetto mate, non permettendo, che ci ritornano quelle Monete istesse, se non al prezzo giusto; come sarebbe facile, che avvenisse il contrario con suo maggior danno, che non fu l'utile. Nè miglior cautela ci so vedere, quanto quesia di mandar qualche specie di Monete, che resta bandita ne' propri Stati , come lecero i Francesi nella Catalogna, ove, (come si è detto fopra in altra occatione ) mandarono Monete men buone con impronto diverto da quelle che ulavano in Francia; e con incredibit guadagno, l'enzache abbiano potuto gli Spagnuoli, dopo riavuta quella Provincia, rimandar in Francia il morbo, proferivendo quelle Monete , perche non considute in Francia., anzi bandite fors' anche cola , v'ha provato

# IN CONSULTA DI STATO.

il danno tutta la Nazione stessa Catalana, che non aveva altra Moneta, e fino al giorno d'oggi , che sono già scorsi 40. anni , ne vanno capitando groffe fomme in Italia , in vendita a peio di Rame, di cui non ponno altro fare, che andarlo fondendo in varie Zecche per far Monete baffe, non tornando la spesa a iepararne col fuoco quel poco Argento, che vi è, che non arriva a un quarantesimo di tutto . Che se avessero li Francesi spinto in Catalogna dello stesso Vilione, che correva in Francia , ove non poteva esser rifiutato, e sarebbesi riempito il Regno di quella Moneta. baffa con altrettanto fuo pregiudizio, quanto ne ha fatto alla Catalogna iteffa . Così ic ci ha... qualche Provincia povera, e lontana dalle Contribuzioni, dalla quale non ricavasse di gran lunga la spesa di quella, se si permettera, che le sue Monete crescano di valore in quel Pacie , ne averà l'utile di far suffister la fua Armata con meno spesa; perchè i Soldati, che spendono a quei tanti soldi lo Scudo , a quanto gli è dato , non fanno caso , se 30. lire, che essi hanno, per esempio al Mefe , non fanno , che due Scudi e mezzo , che a cafa fua farebbero tre . Quì ancora fa bilogno avvertir bene, perchè il Principe diminuisce nello ftesso tempo l'Entrate , che si tiravano da quel Paele; e se la Soldateica. non ci trova il fuo conto , o vede di non poter fuffiftere, fi corrono altri pericoli, come li corfe la Polonia ne' mentovati accidenti del 1658., e seguenti. S'alzano similmente le Monete fenza colpa molie volte di chi governa, ma per fola colpa degli Stati vicini . F' cola non affatto impossibile, ma molto difficile. l'impedire, che questo morbo non si comunichi, conic peste, da uno Stato in un altro, particolarmente quando la corruzione delle migliori regole è sparsa in uno Stato grande, e Mercantile . Qualche politico riguardo allevolte tiene il freno all' autorità d'un Principe; onde non s'arrifchia di proibire ne' fuoi Stati una Monera d'altro Principe prepotente . Ciò particolarmente succeder può in queste Monete, che in molte Zecche fi battono col medetimo nome, pelo, e bontà in circa, come fono le Doppie, e gli Scudi. Cerra cosa è, che non tutti gli Scudi d'Argento di Milano, Modona, Parma, Mantova, Roma, ed altre-Zecche d'Italia, non sono d'una stessa bontà, benchè la differenza fia poca. Può darsi caso, che un Principe grande batta a peso, e bontà minore del consueto, e gli altri, che da quello , o rilevano i Feudi , o dipendono per divozione, non ardificono prolibite; onde faloro di meliteri tollerare se' loro Stati l'aizamento delle Monete, che dall'introduzionedi quelle inferiori al conficto necessariamente fuol naicere. Già fi diffe di lopra, che del 1540. Carlo V. batte gli Scadi d'Oro di Gafiglia, ed altri a minor bontà, e pefo del conficto molti direno i Praciopi, che lo imitarcono, batterdoll anni peggiori di giunda goo, che ferza quelto ripigon averebbono fatto i Ministri Imperial: ma gli uni, eg gli altri videro altra quel prezio e lattre Moote eti videro altra di prezzo e lattre Moote e-

perpetuo danno dell'Entrate loro .

Quegli Stati, che hanno continuo, e quafi necessario Commercio fra loro, bilognerebbe, che staffero sempre uniti, e concordi ne' prezzi delle Monete, e le mantenessero alla debita proporzione, altrimenti ogni disordine, che nasca in uno , subito influisce nell' altro a pregiudizio del traffico; onde non è maraviglia, le sono state più d'una volta guerre mortali fra' Principi per causa delle Monete, comequando Pietro d' Aragona il IV. guerreggio contro il Re di Majorica, per aver questo battuto Monete inferiori di bonta alla valuta, che correvano, cd infertati li suoi Regni; ed ai Re d'Aragona stessi, fu con iscomunica... proibito da Innocenzo III. il batter Monete... più leggiere del solito a danno de' Sudditi, anzi nella coronazione giurarono quei Sovrani fra l'altre cose, di non mutare le antiche Leggi delle Monete . Succede ancora ipefic volte, che uno Stato non può band re le Monete. d'un altro Stato, non già per riguardo de Principi prepotenti, ma per non pavarti d'un traffico, tenza di cui quello perirebbe .

La Puglia fuol mandare gran parte de' fuoi Ogli a Venezia, e le sono pagati con-buone Monete, perchè non cortumò giammai la Serenissima Repubblica mutar d'un iota la bontà , ed il peso delle sue : ma se questo suo commercio fosse con alcun Principe, che avelfe mutato la Lega de' suoi Scudi , o d'altre-Monete d'Oro , o d'Argento , e volefic ipenderle alla valuta dell'altre, può effer, che foi-fero tali le congiunture de tempi, che non... sapessero in Puglia a chi altri vendere i suoi Ogli, ed accettaffero quelle Monete con difcapito ? che fe da' fuoi Sovrani non fara poscia provveduto, acciò non si spendano se non al giusto valore , faranno alzar di prezzo lemigliori , ed i Sudditi , che non conoiceranno , che l'accettar così quelle Monete , fia lo stello, che vender l'Oglio a tanto minor prez20, s'ingegneranno di spenderle secondo il valor abusivo, e che le hauno prefe, con pubblico pregiodizio. Lo steffo può succedere, alla Romagna, ed altre Provincie, che prive di traffico mercantile, non traggono altro danaro, che dalla vendita de Graoi, ed altri

frutti de' Terreni .

Ma fopra tutto s' alzano le Monete ogni volta, che per qualche accidente fi muta in... universale la proporzione fra l'Oro, e l'Argento, perchè le, per elempio, corre in quest' Anno la proporzione loro come uno a 14- e tre quarti, e capiti d'improvvilo molta quantità d'Argento, e non venga le non poco Oro in Italia . o vice vería s'apra la congiuntura... di mandar l'Oro in Levante con qualche maggior profitto del folito, fubito cominciano le Doppie, ed altre Monete d'Oto a far aggio grande, ed effer barattate da' Mercanti per più Argento del folito, onde crescono di valuta in proporzione di quelle d'Argento di modo, che si daranno 15. oncie, e tetle più d'Argento per una d'Oro; e se le Zecche, che non muterappo proporzione alle fue Monete . conformandole alla nuova mifura cotrente tra l'Oco, e l'Argento, le vedranno alzare da sè; ed appena cominciano a pigliare un po' di moto, gli Incettatori lor danno tali fpinte. . che le fanno balzare al di là della misura .

Era in breve corfo d'anni per la moltaquantità d'Argento venuto dall'Indie crefciuta la proporzione dell'Oro all'Argento in Francia a' tempi di Francesco I., che del 1519. l'aveva stabilita secondo lo Stato di allora a

ragione di 11. 4 no circa d'Argento per unad'Oro, e del 1532. erano portate fuori di Francia tutte le Monete d'Oro, lalciando a., loro cambio altre d'Argento, onde s'alzavano di valuta quelle d'Oro, e fu forza, per ovviare a maggiori difordini, valutar lo Scudo d'Oro 45, 10di Tornefi, che prima ne valeva folo 40, e laficiate nel prezzo di prima quelle d'Argento; osade la proporzione tornò a 13.

e d'Argento per una d'Oro; ma ribaflata, di nuovo detta proporzione negli anni feguenti per la fopravegnenza di molto Oro, che faceva, che per nianco Argento di prima fi daffe una Marca d'Oro, la ridusfe di ninovo

del 1540. a 11. e 2 d'Argento per una d'O-10: ma perchè pare un letargo comune a tutti i Principi di non applicare a' difordini delle... Monete, finchè non hanno moltiplicato a fegno grande, bitignò foffrire, cie una Marca a'Oro, che in Monete ine valeva prima 147. Lire, o Franchi, s'alzafe a valore di lire-165, 7. 6., mentre l'Argento valeva lire 14. la Marca, ficchè dal 1519, al 1540, che fono 21. anni, s'alzarono le Monete in Francia da

147 a 165., che fono più di 12. e - L per ceto 1 anzi fequitando le guerre Cittil del 1557,
fotto Enrico III. et a giunto il valore di una.
Macsa d'Oro fino in Sacidi dal Sole a lire 227.
che fono in dicci anni foli, più di 34 e mezzo per cento, e paragonando le valute dal
rempo di Luigi XI, che fii appunto roco, anni
avanti, che l'aveva valutata line 118., fino al
rempo di Enrico III. fuddetto, che valiero lire
222., fono 88 per cento d'atzamento delle.
Monete, o ila abbaffiniento delle lire ilmmagiantie e ci al prefente, che fono afrit censo
d'augumento, ch'è il triplo della prima valuta e più.

E finalmente la Pette, la Fame, ed ogni altra dilgrazia univertale d'uno Stato, per cui retiano iconvolte le aitre cole, iconvolge ancora le Monete, perchè in quelle constituito cora le Monete, perchè in quelle constituito de la consultation de la consultation de la companio de la consultation o l'occasione, ma fi pervalge-no delle comuni calamità a proprio profitto, ranto più impunemente, quanto che dil dovrebbe cattigraft, non poi fra quelle milerità. Applicatif per le diffrazioni del "mileromuni" papilicatif per le diffrazioni del "mile comuni".

Oltre di ciò ne' tempi così calamitofi chiunque ha crediti proccura rifcuoterli in... ogni miglior modo per valerfene; ed all' incontro il debitore proccura di mercantare il bisogno del suo creditore, ed offerisce o Monete scarse, o cattive, od a prezzo rroppo alto : onde il creditore aftretto dal bifogno riceve quello, che può avere; s'ingegna efitarlo al prezzo, che lo ha ricevuto; e così. perchè nel vendere, e comprare fuol efferefempre, che il venditore è più bifognofo del compratore, perciò riceve nel prezzo le Monete, che può avere, e proccura spenderle... alla stessa valuta. Molto più que' bisognosi, che pigliano danaro a cambio, cenío, livello, e fimili contratti per fovvenire a' fuoi bilogni in que' tempi penuriofi, ricevono ciò, chevuol dare chi loro dà a Cambio; e volesse... Iddio, che oltre il pagare con Monere scarfe, ed a prezzi maggiori del giutto , non vi fotfero certe colcienze forde, che danno in luogo di contante fino gli Abri vecchi de' loro Birivoti, valturadoti, come fa foliore fipiccari allora dal Fondro delle delercatante, e foifero finla gran moda corrente delle d

Che alcuni Partitanti nelle propofizioni , che famo al Principi di batter Monete , cuo- prono il divo interefi , e famo fallamente apparire , che dalle lero propofizioni rigiliti utile , mon falo al Principe, ma al Popoli amorra.

## CAPITOLO XVI.

E Senteuza di Platone altrettanto vera quanto difficile da comprendere fera e in attenta confiderazione, che non può effer utile o guasiagno alcuno fra mortali , che non fiu danno , e pregliadizio d'altri . Quel grano fiu danno , e pregliadizio d'altri . Quel grano fiu danno , e pregliadizio d'altri . Quel grano fiu dalla contra della contra partico della mate non ponno negati dono graumo della maten non ponno negati dono graumo della maten non ponno negati dono graumo della pentina del maten non ponno negati dono della chicchellia anco la prima volta fonno quelli beni utili , ma a qualch' altro danno e perchè i colui non le aveile, provvederebbe al chichellia anco na tre medo unte a qualche danno del maten della contra della directa direct

Ora le il guadagno d'uno è dunque perdita d'nn'altro, come mai perfuaderanno ad un Principe i Partitanti d'aver proposizioni , con le quali possa egli approfittarli tu le Monete fenza danno, anzi con utile de' Sudditi? Certiffima cofa è , che i Pattitanti affine di proprio guadagno s'ingerifcono in questi affari , ne aidirebbono voler periuadere di moversi per zelo del Pubblico Bene senza proprio profitto. Ora le oltre il proprio profitto vogliono, che possa ne' loto Partiti guadagnate anco il Principe, se deve avetei profitto anche il Popolo tutto, come si vantano il più delle volte; mi dicano di grazia, chi ha da patire il danno opporto a questo loro utile ? gli Estranei , no , perchè il Principe non può loro comandare, che ricevano quelle Monete ad altro prezzo, che a quello, che vorranno essi, mentre non sono suoi Sudditi; ed io non discorro qui di Monete da spendeifi folo in Paefi d'altri , come furono i Te-

9

b

2

ţ,

12 1

31

å

mini fparfi da' Cristiani in Turchia, di cui fi parlò fopra nel Capitolo XIII. perchè in quel calo è chiaro, che il danno va addosso a quelli ; ma parlo delle Monete da ipendersi nel proprio Paese del Principe proprio , e ne' Paeli confinanti . Dunque lo pattranno i Sudditi ; e le questo è, dunque ne patirà il Principe stesso : pregiudizo del quale è sempre-ogni danno de' snoi Popoli . Che però questo folo Argomento dovrebbe baitare a fat bene aprir gli occhi a' Principi , e loro Ministri , in ogni incontro di propofizioni di tal forte; e tanto più, quanto graffo (come fuol dirfi) è il partito. Bella cosa pareva a prima vitta ad alcuni in Milano del 1674. il partito, che proponeva un tale, di cui sebbene ho vednto il nome in Scritture stampate, nondimeno non ho necessità di narrar altro, che il fatto. Rappresentava questo i disordini delle Monete di quello Stato, nel quale era introdotto l'ulo delle Doppie scarse di molti grani per buone, da cui nasceva l'alzamento delle buone, non meno, che delle Monete d'Argento. Adduceva per causa potentissima di questi disordini la gran copia di Monete baffe , Sefini , Quattrini, e Parpajole, fra le quali ne correva quantità grande di false, e portava il calcolo, che delle battute nella Zecca Regia montavano li foli Sefini , e Quattrini a lire un milione 668342., che veramente è una fomma esorbitantislima, per quanto sia grande, e Metcantile lo Stato di Milano , perche in cette Scritture corfe gia tempo in Roma fopra queste materie ho veduto effere flato ventilato da una Congregazione di Prelati, e Catdinali fra le altre coie, se per Sesini di Bologna, Ferrara , Roma bistaffero 35m. Scudi , e trovo, che il Zecchiero di Roma in que' tempi, elie fu foito Innocenzo X., era obbligato non batter di tal Moneta altro, che 200. Scudi all'anno, per supplemento a quella, che andava mancando; pure sia come si voglia, era grande al certo la quantità de' Sefiui , Quattrini , e Parpajole nello Stato di Milano , moltiplicato eziamdio da' Fallari . Proponeva adunque il Partitante di abolire la Moneta baffa , lasciandone solo picciola quantira , offerendofi di ritirarla egli a tutto luo danno, pagando le buone di quella Zecca a quel prezzo, che correvano, fenza che chi le portava vi dovesse patir alcun danno, e dandogli in pagamento Monete buone d'Argento da farfi , e pagar anco le falie a prezzo di Rame; ed ecco nn gran zelo per utile de Popoli , a' quali veniva cestituita in buona.

valura la cattiva Moneta : e perche correvano le Doppie scarse, s'offeriva ritirarne a sue spele, e danno fino a 200m., che non calasfero più di fei grani l'una, dando in contracambio metà Doppie nuove di giusto peio, e metà Monete d'Argento pur nuove . Si poteva egli defiderar di più ? Anzi s'offeriva di vantaggio pagare alla Regia Camera per suo Signoraggio, o Sarfigia, come dicono, 200m. lire, e battere 200m. Doppie della bontà, e pelo folito, e com. Filippi pure alla bontà, e pelo confueto . Meritava le Statue , e gl'Incenfi più , che non fecero i Romani a Mario Graridiano per aver introdorto in Zecca i Saggiatori . Ma dimandava in contracambio che gli fosse permetto battere per due milioni, che poi forto vari equivoci , ed aggiunte , faceva diventar più di tre milioni di Scudi, e Momete d' Argento da 20. foldi , da 10. , da 5., e da due e mezzo a ragione di quattro per 200 manco del peso, e bontà del Filippo, A chi non confiderava con occhio ben penetrante la qualità di quest'ultima condizone . e riflerteva folo in genere che volendo far Monere così minute d'Argento v'andava... maggiore spesa, che non va a batter Filippi, mentre un Filippo veniva diviso in molte Monete, e non pareva gran cola 4. per 100., e maggiormente al rifcontro del danno, che egli assumeva sulla Moneta bassa, e su le 200m. Doppie, nelle quali li foli 6. grani per Doppia par che montino più di 4. per 100. onde poco manco, che non fosse serrato il partiro, fe non era la prudenza vigilantiffima di que Magistrari , ed in particolare del Prefidente delle Regie Entrate, che ne commile al Conre Lorenzo Taverna, allora Vicario di Provvisione di Milano , le rissessioni proprie . Penetrò ben tofto la perspicace intelligenza di quetto Cavaliere nel midollo di quetto affare, e scoperta la piaga, ne fece apparire con sua Scrittura dortiflima infieme, e fortiffima i più cupi receili , manifestando come il danno , che il Partitante ingrandiva dal ritirare le Monete baffe, e le Doppie calanti, non era di gran lunga quello, ch'ei figurava, ma bensi grandifiimo quello del Popolo nella bartura di tre milioni di Scudi in quella Moneta icaria 4 per 100, nella bontà, e nel pefo : che lebbene poteva anco intenderfi , se meglio non si spiegava di 8. per 100.cioè quattro nel pelo, e quartro nella bontà : nondimeno poito, fossero 4. per 100, in tutto su la somma di tre milioni, erano 12000. Scudi . E in verità non è dubbio alcuno, che con questi

tre milioni fi empiva in tal modo lo Stato, che non vi restava luogo in Commercio per li Filippi, e le Doppie, anzi li Filippi stelli, che egli offeriva di battere , farebbono stati facilmente ritirati da lui medefimo, e ribattuti in Monera a 4. per 100. meno ; e non elfendo ricevute fuori di Stato quelle Monete , ie non al loro giusto valore, farebbe andato fuori di Staro ben presto il restante de' Filippi , e delle Doppie ; dal che nasceva per necessirà , che nello Srato sarebbono crescinte... di prezzo in ragione delli steffi 4. per 100.; il che se fosse stato permesso, mai più se ne vedeva una ; e di più natceva poi , che l'Entrate Regie, e quelle de Privati scemavano per sempre 4 per 100. , e lo stesso facevano i capitali de' ciediti antecedenti a questa Moneta; petche chi aveva un credito di 1000. lire, ricevendole in questa Moneta, ne veniva pagato con 960. di vera valuta, ancorche denominate per 1000. , mercecchè non riponeva in Caffa tanto Argento, che effettivamente valelle 1000. lire , ma 4. per 100. meno : onde il zelo di rimediare a' difordini delle-Monete andaya a rerminarfi in difordine peggiore di rurti , perchè introduceva appunto l'alzamento delle Monete migliori , che-

proponeva d'impedire . Ho voluto portar quest'esempio , petchè è stato ranto più famoso per l'Italia , quanto che nello stesso tempo proponeva quel Perfonaggio un partito fimile per più di 6 milioni per il Regno di Napoli; e l'uno, e l'altro restò roversciato dalla sagace intelligenza. e prodentissime ristessioni del Conte Taverna. prederto. Per altro fono ben rare le Zecche d'Italia anzi nell'Europa ove non fiano portate, e pur troppo accettate spello propofizioni di questa natura, che sconvolgono il Commercio, e rovinano gli Stati . La Zecca di Roma da tanto tempo in quà non aveva mutato il valore a' fuoi Scudi, e Paoli, effendo già 85 anni , che lo Scudo val dieci Paoli , ed il Paolo 10. Bajocchi , e la Doppia d'Italia 20 Paoli, quella di Spagna 21. 1 e sebbene a causa di Bajocchi, e Quattrini di Rame introdotti da altre Zecche, e falfificati , ha dovnto durante questo tempo far più volte varie provviñoni, e contultar molte volte de' rimedi; nondimeno ha fempre fuperato le difficoltà, perchè ha provveduto a rempo, e perchè non s'è mai curata di farci guadagno, anzi fi perdeva ogn'anno 900. Scudi in pagare il Zecchiere, e manrenere gli Stromenti, ed altro a spese del Principe. Lo

fleflo

stesso ha fatto quella di Firenze, sebbene non so, se nello Stato Ecclesiastico potranno più rimettersi sul piede di prima, dopo di aver in questi ultimi anni, lasciando correr ogni forte di Moneta scarsa, o tosata, lasciata incancherir la piaga fino al fegno prefente e farà il danno intorno a 3. in 4. per 100. Ma le Zecche di Lombardia, e particolarmente. de' Principi Serenissimi, hanno ben elleno sofferti grandissimi danni a cagione di questi Partiti, che mascherati del ben Pubblico. iono stati accettati per finceri : dal che è poi nato, che dentro questo Secolo hanno alzato le valute di loro Monete al doppio di prima, e per conseguenza deteriorate le loro Entrate la metà: Danno in vero grandissimo, il quale non averebbe altro rimedio, che radoppiar le Gabelle, ma il Popolo non vorrebbe toffrirlo, ne potrebbe, perchè dallo stesso alzamento delle Monete essendo in gran parteproceduta la diminuzione del traffico, non sono più in istato di pagar tanto tributo.

Ma un' altra maliziosa invenzione è stata più volte praticata da alcuni Partitanti, cheha prodotti gravissimi pregiudizj. Non propongono giammai, o ben rare volte partiti, che non v'includano Capitoli di fabbricar, oltre le Monete buone, qualche altra spezie, nella quale sia guadagno per loro, e spezialmente di Monete basse. Non si costuma nelle Zecche pesar tanto esattamente le Monete basie, che debbano esser tutte eguali, perchè sarebbe troppo laborioso l'aggiustarle tutte come fi fa di quelle d'Oro, e d'Argento; mabasta, che pesate a rifuso davanti il Magistrato, che prima fa ben bene rimescolar la masia, ne contino in una libbra a bilancia quel numero, che da' pubblici Decreti vien prefisso; sicchè le più picciole siano compensate da quelle, che sono maggiori del giusto. Licenziate che fiano dal Magistrato, ne accappano da parte le maggiori per rifonderle di natcosto, e danno fuori solo le picciole, risondendo le altre; e se il Magistrato le sa anco portar allora nel Pubblico Erario, nondimeno sparse, che sieno nel Popolo, il Partitante le va raccogliendo, e sciegliendo per sè le più gravi per rifonderle, o per servirsene di nuovo a mescolar con le picciole, per passarle davanti al Magistrato. Mi perdonino i Zecchieri onorati, de' quali non parlo, ma narro ciò, che più volte è stato da' cattivi praticato; dalla qual poco onesta industria nasce il vederfi poi ripiena la Piazza di Monete scarse. che non hanno il valore decretato, e danno

1

ŀ

f

2.

ι

3

2

5

£

ø

Œ

Ľ

U

ß

si.

Ó

ż

Œ

į,

perciò tanto maggiore occasione a' Fallari d'introdurne di falte.

Per qual cagione le Monete in tutti gli Stati si vedono crescere, e mai calare di valuta.

## CAPITOLO XVII.

E il corso delle Monete fosse come quello de' Fiumi , o de' Torrenti , non farebbemaraviglia, se nonostante tutti i ripari, o gli argini, che gli fi facessero incontro, elleno voleisero tendere alla sua via. Ma si vede da. qualche esempio di sessanta, e di ottanta anni, ch' elleno potessero esser ritenute da questo corso, ed impedite di crescere, come sono state impedite in Toscana, e nello Stato Ecclesiastico quasi dal 1600. in quà; e dal 1674. in quà da' Genovesi, che sperano, non senza ragione, di mantenerle lunghissimo tempo, attefe le ottime regole, che v' hanno oppoito, e l'attenzione, con che le fanno offervare; anzi quella stessa forza, che le ritiene, ch'è l'autorità de' Principi, alcuna volta le ha pure rispinte addietro qualche passo, come hanno fatto già tempo in Venezia il Zecchino, che fu dalle 20. abusive, restituito nel 1665. alle 16. Lire. E nondimeno si legge, e si osserva, che in tutti i tempi , e in tutti gli Stati fone fempre cresciute, e quando hanno satto unpasso indietro, non hanno molto tardato a... scorrere di nuovo avanti. Sinchè durò in Roma quell'antica, tanto lodata, ed odiata frugalità, con la quale contenti di ciò, che rendeva loro la terra, e la greggia, non cercavano merci straniere; ed i Consoli, e Decurioni s'andavano a staccar dall'Aratro per collocarli con suprema potestà alla testa de' loro Eserciti; onde tante nobilissime Famiglie Romane, come de' Fabi, de' Lentuli, Piloni, Ciceroni, ed altri, presero il cognome dal ben seminar le Fave , i Piselli , i Ceci , e le-Lenticchie, non fu fatta mutazione nelle Monere, ma per 300. anni, da Servio Tullo, che l'introdusse, sino alla prima guerra Cartaginese, durò la stessa qualità, e peto di Moneta, cloè a dire degli Affi gravi di Rame di una libbra l'uno : ma per le gravi spese di detta. guerra, furono dipoi alla terza parte di una libbra ridotti; e così tutt' ad un colpo sbalzata la Moneta a valere sei volte di più, che avanti; nè corfero 60. anni, che, ficcome altrove fi diffe, nella Dittatura di Q. Fabio Maffimo

fimo furono ridotti ad un' oncia fola; e quindi per la Legge Papiria, nuovamente a mezz'oncia ristretti, e successivamente si videro anco ad un quarto d'oncia ridotti; e fecondo le diligenti elperienze, che di varie antiche Monete le più ben conservate ha fatte Villebrordo Snellio riferite nel suo più volte citato l'rattatello De re Nummaria; il che non altro vuol dire , che effendo cresciute di valore quelle. Monete, tanto valeva da ultimo l'Asse di mezz' oncia, quanto valfero dapprima gli Affi d'una libbra, o per dir meglio un Asse antico d'una libbra valeva ormai 24. Assi de' nuovi, donde nacque il parlar a Moneta grave, o ordinaria, eformendofi gravis aris, quando dell'antica. valuta s'intendeva, come in Venezia oggidì si parla a valuta buona, o a valuta corrente, valendo la buona un festo più della corrente.

Quindi i Danari Romani, che furono d'Argento, e valevano dieci Assi, e le loro Quote, Quinari da s. , e Sesterzi da due Assi e mezzo, e durarono a queito valore dall'anno 484. di Roma, che furono introdotti, fino al 545, che da Fabio Massimo pure furono i Denari 16. Assi valutati, ed il Quinario 8., e il Sefterzo 4. Affi . E perchè fuccessivamente le Monete d'Oro, dette Soldi, o Solidi, furono valutate a principio 25. Denari d'Argento, corrotti dipoi nel corlo de Secoli feguenti, e peggiorati di bontà i denari, s'alzarono a. maggiori numeri, e finalmente le cose si sono a tal legno condotte, che restando il nomeimmaginario di Soldi, Lire, e Denari, le Monete effettive sono alzate, e le immaginarie. per confeguenza si sono così abhassate, e rese vili, che non vagliono in oggi la millesima... parte di prima, mentre il Denaro in molti Paesi non è, che la dodicesima parte di un. Soldo, ed il Soldo oggidì in più Paesi non è più d'Oco, nè d'Argento, ma di pochistimo Rame: onde in Mantova, e Parma, tant' Oro, quant' era un Solido degli Antichi, che pefava un quarto d'oncia, vale sopra 1000. Soldi, che fono circa 13m. denari .

Ma se riguardismo i Secoli a noi più cogniti, vedremo, che siccome in Venezia dal
1267. in quà il Zecchino è passato dalle 3 lire
alle 20., così negli altri Passi tutti hanno leloro particolari Monete fatto straordinate salite, e mi dispiace non aver tempo di vantaggio, nè mezzi facili per rinvenire, che cosavalesse, o quanto Argento sino conteusse un
Soldo di Francia circa il 1318. a' tempi di Filippo Longo, perchè capirei forse meglio come sia quella Legge, od Ordinanza di quel Re
me sia quella Legge, od Ordinanza di quel Re

raccontata da Gio: Bodino nel suo mentovate Trattatello, con cui privava de Privilegi della Cittadinanza, chi non possedesse in Città una Casa di prezzo almeno di 60. Soldi. Nous trotwons aussis, dice quest' Autore, aux ordonnames de Philippe le Long du droit de Bourgosse en date de 1318. où il sis porte, que celui, qui voudra avoir droit de Bourgosse en autre lieu du Royaume, qu' il sera tenu acheter une Maison du priv de 60. Sols Paris.

Quando le Case sosses o tate di Legno, o di Paglia a quel tempo, bilogna ad ogni modo, che uno Scudo d'Oro vatesse molti pochi Soldi, je con 60. Soldi, si comprava una Caia da Cittadino, mentre in oggi uno Scudo d'Oro vale 110. Soldi. Vero è che tutte le cose hanno cresciuto itraordinariamente di prezzo dalla scoperta dell' America in qua, come sopra moitrammo; ma per tutto ciò non reita. ogni dubbio fopra questo racconto disciolto. Ne meno fe si dicesse, che detta Legge intende 60. Soldi d'affitto non di valuta, cosa, che non apparisce. Ma, se vera fosse, porterebbe a 5. per 100. un Capitale di 1200 Soldi, che ancora è una poca valuta per una Cafa da... Cittadino.

Per ritornar dunque al nostro assunto, egli è cofa certa, che le Monete sono sempre cresciute di valutazione, e giammai non diminuitcono, fe non è per qualche picciola cofa, che un Principe le ritiri indietro. E se questo è effetto del Commercio, come lo è certamente, qual è la sua origine? Io per me considero, che l'autorità de' Principi qualunque volta ella si contrappone alla forza de' Popoli, non è già di gran lunga così grande, come ellafembra. Comandano i Principi ciò, che loro fembra utile a' loro Stati; ma eleguiscono i Popoli più volentieri quelle cose, nelle quali non fentono danno privato, che quelle, ove ognuno da sè ne prova ivantaggio, o fi crede provarlo; e quindi naice, che si guardano i Principi prudenti d'ordinar cose tali, che posfano univerfalmente spiacere, e produr commozioni Ogni mutazione, che fi faccia nelle Monete, poita pregiudizio poco meno, cheuniversale, e si sono mostrati sopra al Capitolo XII. quali fiano i danni, che al Pubblico, ed a' Privati naicono dal creicer della valuta di esse; e pure il Popolo minuto, ch'è il più numerofo, se ne eccettuiamo i Mercanti, non ne conofce tanto lo fvantaggio, che non goda più tosto, benchè con error d'intelletto, in. vedersi in mano 25. Scudi, che poco tempo fa valevano o lire e mezza l'uno, ond' erano

lire 237. e mezza ; ed ora cresciuti a so. lire. gli vagliono in mano lire 250., con che egli è ben cola difficile perfuaderlo, che egli non abbia guadagnato quelle 12. e mezza, effendo folito degli Uomini il lasciarsi muovere più gagliardamente dalle cose presenti, e sensibili, che dalle lontane , e difficili da poter fenza. qualche speculazione comprendere. Quindi dispiacegli sentire un Editto del Principe, che gli riduca di nuovo la Moneta a minor valuta di prima, perchè si vede diventar minore il numero delle lite, benchè immaginarie, che egli aveva prima, ed a guifa di Acquedotto spiacevole, si lascia sar più orrore dalla prefente amarezza della medicina, che allettamento dalla speranza di salute ; così l'univerfale displacere de' Popoli pone molte volte il freno all'autorità de' Principi ancor contro il pubblico bene, ed è cagione, che rare volte hanno poturo i Principi, anco più affoluti, ridorre le Monete a quelle valute minori, da. cui si erano alzate con qualche esorbitanza, come attesta Renieri Budelio nel fuo Trattato D. Monetis lib. 1. cap. 16. num. 12, , ove dice, che più volte tentata quella riduzione in Allemagna, ed in altri Paeli, fempre aveva... fortito infausti emergenti : ma non è meno in tutto benc de' Popoli l'abbaffamento delle Monete, come pure dovrebbe effer per quella ragione, che da contrarie cause, contrari effetti fortir dovrebbono . Per intelligenza di che... esaminiamo brevemente i danni, e gli utili dell' alzamento delle Monete, lasciando però a parte l'utile, che ne trauno gli Incettatori, che ci trafficano a pubblico pregiudizio .

Dall'alzamento delle Monete ha danno Il Principe, perchè scemano le sue Entrate, e. questo tifulta a beneficio de Popoli , che sebbene non se n'avvedono, pure ne risulta loro alleggerimento dalle gravezze. Ha danno il Popolo per altra parte, perchè chi rifcuote. Cenfi, Livelli, o Pigioni a contanti, riceveminor quantità di buon metallo del foliro: ma questo danuo vien parrito, perchè altrettanto vi guadagnano i Debitori , che pagano con. meno quantità d'Oro, Ha danno il Principe, ed i Popoli insieme , perchè la Mercatura si confonde, e le Arti si perdono; ed in questo calo l'utile opporto va a quegli altri Principi, e Stati, che dalla rovina del Commercio di questi, sentono vantaggio. Dunque se tornano a scemate le Monete dal posto, in ches'erano alzate, il Principe rifarcifce l'Entrate del suo Erario per questa parte, ma ne hadanno il Popolo nelle Gravezze. Li Creditori P. VI.

acquistano quel più de' loto Crediti, e de' loto Livelli , o Cenfi ; ma li Debitori ne rifentono nuovo danno, perchè fono forzati a pagar più metallo per lo stesso numero di lire immaginatie, ed il Commercio stesso ne patisce nuove convultioni, onde ne featurifee nuovo danno al Principe; perchè quel Mercante, che-pagava prima tre lire il braccio di fattura al Tellitore di Velluto, quando lo Scudo valeva 12. lire, se lo Scudo sara rimesso a 9. lire pagando lo stesso, spende uno Scudo in tre braccia di Teilitura, che prima ne aveva 4. braccia : onde non può mandar in Francia le fue. Drapperie a' prezzi di prima, nè può perluader il Tessitore a ricever meno pagamento perchè egli risponde di non porere spender ne meno egli per più lo Scudo, che per quellelire . Così i Principi per non dare univerfali dispiaceri a' suoi Popoli, e per non apportar loro nuovo danno, e per non riceverue di nuovo, effi tralasciano di ritirar indietto, se non per poca cosa, le valute di loro Monete, il che fa, che sempre con nuovi disordini avanzando inanzi con lunghi passi, e per nuovi ordini poco rimettendoli indietro le Monete, fanno continuo viaggio, fi può dire, alla via dell'accrescimento. Molto più chiara vedremo ancora l'origine di questo effetto, se ci figuraremo, e chiamaremo all'esame le cause principali dell'alzamento. Una delle principali cagioni dicemmo effer la sproporzione delle Monete d'Oro, e d'Argento fra loro, in ordine a quell'analogia, che più universala mente tengono le Zecche principali . Se in nno Stato A. faranno battute Mone-

libbra d'Oro fino, più di 14, libbre e un quarto d'Argento fino in tali Monter nuove ; le. altre Nazioni , che fe vanno regolate , come dovrebbono , con la Pizzza di Genova , chi è il Magazzino di quetti mettili in Italia , bartono le fue Monter la proportione d'u' nonci d'Oro per 14 e ½ d'Argento in circa , chi è una differenza di circa 4, per 100. (e notifi che in quefta proporzione di 1 4 e ½ intendo comprefa la fpefa del trafporto degli Argenti, ed altro , che fanno effer più care le patie in Paefi più lontani da Genova ) valuterismo la mova Moneta di quel Principe nella Refla.

te d'Oro, o d'Argento p.ù leggiere, o di le-

ga inferiore del lolito, e valutate come pri-

ma coftumavano; e poniamo, che barattando tali Monete con Monete d'Oto in ragione di

quella valuta , non entri nella valuta d'una...

conformità delle proprie : onde i Mercanti di quel Paele A. non potranno mandar fuori cotali Monete, senza perdita di que' 4. per 100. in circa, e perciò in fua vece manderanno ogni altra forte di Monete vecchie, o foreftiere, e particolarmente d'Oro, a causa di che tutte le altre Monete sudderte comincieranno a far aggio, e successivamente ad esser barattate a prezzo maggiore di prima nel suo Paese, crescendo di valuta non solo quei 4. per 100. ma più ancora. E la ragione di creicer di più nasce dalla strettezza dell'Oro medesimo per essere stato mandato a principio fuori di Stato, o nascosto dagli Incettarori, a' quali torna. conto pescar nel torbido di que disordini, coficche alzato l'Oro più del dovere, gli Estranei tornano a mandarne indierro a baratto d'Argento, e così da un disordine ne moltiplicano cento, con lo sconvoglimento di tutto il Commercio, danno del Principe, e strida de Popoli .

Che farà in questo stato di cose quel Prin-

cipe ? se vuol ridurre alla primiera valuta le-

Monete, quando non sia in principio del difordine, trova difficilissimo il ripiego. Tutri i Ricchi, e gli stessi suoi Consiglieri, e Magistrati talora, che si trovano aver 40. lire di più ogni 100., che avevano in Cassa, sono di parere, che non si faccia quella riduzione, od abbassamento di Monete, perchè concepiscono la perdira di que' 4 per 100. del proprio consante. Chi ha preso in prestito, per esempio, 6000. lire di quel Paese da un'altro, e l'ha ricevute in tante Monete, allorchè valevano più, deve aggiungervi 4. per 100. delle stesse Monete nel farne la restituzione per far la stessa. valuta di 6000. lire, e si duole di quelle 240. lire, ch' ei ci perde. Chi paga Pigioni, Livelli, Affittanze, stride altamente, perchè deve pagar tante Monete di più a compimento de' fuoi debiti, di quello prima faceva; e chi vuol redimer Censi, o francar Livelli, non... può senza estreme doglianze soffrire di dover restituire più di quello ne ha ricevuto . Chese per sorte il Principe volesse ripigliarsi quel-

la Moneta inferiore, e restituirne di nuovo

alla prima proporzione, e valuta, farebbe un

atto di giustizia, col restituire quel guadagno,

che avesse satto nelle prime, e forse la spesa,

che ora ci volesse non gli sarebbe inutile, li-

berandosi in tal modo dal pregindizio, che ne

averebbono ricevuto in perpetuo le sue ren-

dite. Ma fono rari gli esempi di cotali riso-

luzioni; e non restarebbono per ciò di dolersi

quelli, che avessero riposto l'altre Monete, e

d'Oro parricolarmente, che farebbono crefciute di prezzo, e che ora con loro danno ad essi parerebbe, che s'abbassassero. In iomma il più facile, e pratico modo, che si trovi in tali congiunture, fu sempre lo stabilirle per sempre al corio presente, o ritirarle a baslo folo poca parte dell'accrescimento, chehanno fatto, e proporzionarle con migliore. analogia di prima alla Piazza matrice dell' altre Zecche, ch'è Genova; ed ecco, che per necessità creicono sempre mai , o poco ponno scemare, ch'era l'assunto di questo Capitolo, nel quale ho stimato mutile l'apportare, come avrei potuto fare, gii alzamenti da cento. o ducento anni in qua in tutti gli Stati d'Europa; perchè non iervendo ciò, che a provare, che così fegue, ognuno può da sè nel fuo Paese, e negli altri, de' quali avrà cognizione, riconoscere la verirà.

Regole universali per le Zecche, e prima... dell'osservar la proporzione più comune tra l'Oro, e l'Argento.

## CAPITOLO XVIII.

P Afferemo finalmente ad andar esponendo le regole più universali, che per governo delle Zecche, e custodia del Commercio, e mantenimento delle valute, fono più necessatie, elaminandole più a minuto, che ne' precedenti Capitoli non s'ha poruto fare, essendo queste regole, come una pratica delle teoriche insegnate. Sarà dunque la prima regola: Che nel valutar le Monete d'Oro, e d'Argento si deve offervar la proporzione. che corre più comune in quella Provincia. . L'Oro, e l'Argento fono prezzi l'uno dell'altro, come già si mostrò, e secondo la varia abbondanza dell'uno, e dell'altro, mutafi la proporzione, con che l'uno all'altro fi baratta, il che pure si provò sopra : onde ciascuna Zecca dovrebbe valurare le Monete sue d'Oro, e d'Argento a quella proporzione, che ne' prezzi degli Argenti , e degli Ori non coniati comunemente tra' Mercanti di quel Paelevien offervata; e questa non suol effer giammai molto differente da un Paele all'altro, fe non sono molto distanti, o vi sia qualche circostanza particolare, che ne dia l'impulso.

La Spagna riceve i suoi Ori, ed Argenti dall' Anierica, pochissimo essendo in oggi il provento di questi metalli dalle Miniere de' suoi Regni, che pure già molti Secoli erano

52

sì copiose, che rendevano alla Repubblica... Romana solamente in Argento 25m. Dramme al giorno , che iono 142578. Marche all'anno, secondo natra Strabone, e Polibio citati dal Bodeo nel 4. Libro De Asse, ove riduce questa somma a poco meno di un milione di Scudi d'Oro all'anno in valuta moderna, ed afferisce, effere stata copiosa altresì d'Oro, di cui Plinio parra, che ne cavavano d'effettivo metallo 20m. libbre all'anno, quafi tutto dall' Afturia , oltre la quantità di Ferro , Rame , Piombo, e di tutte l'altre cose, che rendevaquella Provincia : onde la Spagna fu in quel tempo a' Romani ciò, che in oggi fono le Indie Occidentali alla Spagna, Dev'ella dunque conformarfi nelle sne Zecche a quelle proporzioni , che tra l'Oro , e l'Argento fi praticano ne suoi Empori, e principalmente in Siviglia, ch' è la principale scala delle Indie.

L'Italia riceve oggi la maggior parte di quelti metalii, anche effia dalia Spagna, uttot che anticamente ne fosse ella slessa sercatisma al dire di Plinio, Lib. 31, Cap. 4, oven narrando le riccheaze, che dagli altri Parli portavano i Romain, idica, che Bratia particulari. Vi cutte interditale Parrane, alioqui multa ferenta la companya esta coltata; c Eggitta Carte (La Carte Le Carte). Carte la companya esta contrata vi co

parti, ove ne apparisce qualche segno. Al presente dunque ella dalla Spagna. principalmente le riceve, febbene non poco Oro ancora in Ongari viene dalla Germania, ond' ella deve conformarfi quant' è possibile-alle proporzioni principali di Genova, chepuò dirfi il vero Magazzino di queste preziole paste. La Germania è fertilissima ancora di Metalli , e l'Imperadore delle fole Miniere. delle Città montane in Ongheria del 1657., ch' io le vifirai , ne traeva d'ordinario 2000. Talari al giorno netti dalle spese, oltre all' Oro, che in fomma confiderabile d'Ongari si convertiva ; e l'uno e l'altro battuti nella. Zecca di Cremnitz , una volta , o due al Mete fino a Vienna fi mandava, Ma oltre a queste, ha egli altre Miniere in Boemia, e Slesia, altre ancora nella Stiria superiore, ed altrove; e quanto a gli altri Stati d'Allemagna, ne sono di ricchiffime, in Baviera, e quasi per tutta la Saffonia, ed altri Stati. Onde la proporzione dell' Oro all' Argento in que' Paesi farebbe forse diversa dagli altri, Dio sa quanto, fe la Germania non aveile commercio con alaris Stati; am perche il traffico con l'altre-Provincie d'Europa, più fi diffe, che faceva quali l'effetto de flauvidi, che fi ivellano in-fieme; quindi è, che non può elia dimeno di fegulatra i più comune, col almeno foult-figurate i più comune, col almeno foult-figurate i più comune, col almeno foult-fie del trafiporto da una Provincia all'alare. Impecciocché, fe, per ciempio, i office, in Allemagna l'Argento più vile, che in Italia, ficchè per un oncia d'Oro fià aveffero coli 10 no a baratare in., Argento, per portacio in Italia, ove per una d'Oro non s'ha, che 14 e - Il d'Argento, par d'Oro non s'ha, che 14 e - Il d'Argento, par

de vi sarebbe di guadagno un' oncia e d'Argento ogni oncia d'Oro, che sarebbero otto e mezzo e più per cento , de' quali febbene ne andassero 3 , o 4 in condotta , lenfaria , o provvigioni , ed altre lipele , n'avanza ben tanto, che batta ; Ma ie non vi toffe... guadagno più di quello portano le ípele, non si farebbe questo traffico, e così reiterebbe l'uno, e l'altro metallo in Allemagna a quella proporzione alquanto differente, ma benpoco, dall' Italiana. Bene è vero, che per causa di questo svario le Monete, che accadono per pagamenti da farfi d'un nell'altro Pacfe, fanno aggio, cioè a dire fi pagano, e vendono da' Mercanti certa porzione per cento di più . Per esempio, se l'Oro in Allemagna è più caro, che in Italia, onde si baratti a più Argento , che qui non fi fa , ed io voglio in Venezia farmi pagare in Vienna la valuta di 1000. Ducati in tanti Ongari , bisognera , ch' io paghi al Mercante di Venezia un tanto di più quegli Ongari della valuta ordinaria, perchè in Vienna gli Ongari vagliono più Argento, che non vagliono in Venezia; e vice versa, chi di Vienna volesse farsi pagare in... Venezia 1000. Fiorini in tanti Ducati, volendo pagarli in Vienna con Ongari, converrebbe pagar aggio per li Ducati, perche l'O:garo vale manco Argento in Venezia, che non-

vale in Vienna.

Supposte dunque totte quelle cose, vien
manisetto, che la proporzione fra l'Oro, e
l'Argeno in turta la Crittianità non puo variare di certa misura, ma non può nè meno
manteneria affatto unisorne in quanto le condotte delle Patie, o delle Monete, da un luogo all'akro possono con cessificare a qualche pueciolo frazio, attes che l'Argento di pari vateriolo frazio, attes che l'Argento di pari va-

luta con una părtita di Oro tiene 14. volte di più in circa di pelo, e circa 26, volte maggior mole dell' Oro; perchè la valuta di 100. Doppie, portata in Doppie effettive pela folo 27. oncie scarse, e potrata in Genovine pela-318. oncie, e per effer Argento più leggiero dell'Oro in ragione di 100, a cinquanta quattro in circa occupa 25. volte in circa tanto luogo, quanto le 100. Doppie fudderte ; dal che naice maggiore i pela nelle condotte, e. perciò possono fvariare i metalli nella proporzione quanto importa lo fvario di esse condotte in lipagna, valendo la Pezza d'Argento un quarro di Doppia, e pesando per 4 Doppie, viene ad effer la proporzione di 16. ad uno in circa ; ne per altro in Genova sta laproporzione a 14. e -3, si che l'Argento v'è più caro, che in Ispagna, a ragione di otto e mezzo in circa per 100. , le non per le spele. e pericoli maggiori, che vi fono nel tralporto : onde in tanta diffanza, e si pericolola di Coriari, ed altri infortuni, non fa grande. fvario la proporzione di questi metalli, e perciò fra le Città d'Italia ne farà tanto meno. e molto meno ancora, perche fenza che gli Incettatori lo portino a posta, il commercio delle Mercanzie ne conduce da sè quantità, e a quelle Città particolarmente, che iono Mercantili più dell'altre, e che affai più Mercanzie mandano fuori di quelle, che comprino dagli altri Paesi , come è Venezia , che specialmente dalla Lombardia compra pochissimo. e vende molto, e perciò tira a sè gran quantità dell'uno, e dell'altro metallo inviatole. da que' Mercanti , che feco contrattano fenza fua (pela di più ; e perciò non doverebbe ella mai fcostarfi da quella proporzione, che costuma la Piazza di Genova, se non quant' ella avesse bisogno per la sua Zecca più d'un metallo, che dell'altro, Ma qui è forza, ch' io chiami del Lettore più applicata l'attenzione. del folito per trattarfi di l'otrile, ma impor-

tante proposizione. Se la propozione di Genova fis a 14, e. \$\frac{1}{2}\$; ed in Venezia fi vuol battere quantità di Ducati, o d'altre Monere d'Argento, e fi vortreibse perciò aver Argento in Fuele da 
poter battere il fuo bifogoo, i fozza farne venite immediatamente da Genova, unel qual cafo coltricible troppo il può in non molto 
tempo l'arme compotite quantità, col vulner
tempo l'arme compotite quantità del 
se l'acti e, che banno ne' fuoi qualcoitetta di 
se l'acti e, che banno ne' fuoi qualcoitetta di 
se l'acti e, che banno ne' fuoi qualcoitetta di 
se l'acti e, che banno ne' fuoi qualcoitetta di 
se l'acti e, che banno ne' fuoi qualcoitetta di 
se l'acti e, che banno ne' fuoi qualcoitetta di 
se l'acti e, che banno ne' fuoi qualcoitetta di 
se l'acti e, che banno ne' fuoi qualcoitetta di 
se l'acti e, che 
l'acti

più del folito in proporzione dell'Oro, ovvero ( che farebbe lo steilo , e cou più uttle del Pacie ) abbattando qualche cota quelle d'Oro del prezzo contueto, fiechè la pro-, porzione d'un'all'altro tornaile, per elempio, di quatordici e mezzo ad uno . Imperciocchè tutti li Mercanti delle altre Piazze d'Italia... ogn'occatione, che aveffero di mandar Contante effettivo a Venezia, proccuçarebbero di mandar Argento, e non Oro, ed eccore per maggior chiarezza un efempio. Se valeffero in Venezia le Doppie di Spagna folo lire 29. 4. , e le Genovine lire 12. , la proporzione. di quetti metalli raffinati tornarebbe a 14 e mezzo d'Argento per una d'Oro, e il fimile la Milano profinsamente, eccetto, che ne' Filippi del guadagno ch ei ia , ( ne quali pagherà bene un giorno l'uiura ) vi farebbe differenza uno ; ogni 59. , che non è 2. per 100., onde non porrebbono nè Milanefi, nè Genoven mandar a posta Genovine a Venezia per tirar Oro, e far quel guadagno di due... scarfi per cento , perchè tutto l'aggio fi confumerebbe in condorta, provvisioni, ed altre speie; ma nondimeno occorrendo loro mandat danaro per prezzo di Mercanzie Venere , o volendo alcuno venire di que Paesi, o d'altri a Venezia per fuoi interessi, manderebbe più totto Argento, che Oro, perchè 1000. Genovine, che in Genova vagliono a... lire fette e foldi dodici l'una, cioè lire 7600. nelle quali entrano Doppie 404 - minuzia...

più, in Venezia vagliono lire 13000, i le quali convertre in Doppe, a lire 39, 4, l'una, danno Doppie 411, o piuo meno, ficcile vi danno Doppie 411, o piuo meno, ficcile vi danno Doppie 411, o piuo meno, ficcile vi e correcebbis alla volta di Venezia, come dafe, più Argento che Oro, e tanto fia faro con la Parte dei 8. Luglio 1665, Sebbeneper mio credere con troppo fivario, perche la proporzione, a cine le valutarono, i udi 14, e – per uno a faira, e conoccile bensì

quantità d'Argento, e per qualche Anni hanno corfo le Monare fenza muovo l'eoncerto; ma finalmente è maturato con evidenti pregudizi il frutto dell'eccessiva sproporzione, che conginnta con altre caule ha sbalzato così fuori di ricto, come ancor iono, tutte-

le Monete. Imperciochè da 14. 4 a 14. 6 4
vi è un mezzo di differenza, che importa tre
e mezzo per cento in circa : onde per l'abbondanza del guadagno è concorfo tanto Ar-

gento, che oltre i molti milioni di Ducati battuti con quello, non di vedevano correte, per le Città, e lo Stato, quafi altro, che Genovine, il che ha fatto alzat le Doppie da 28, a 30. lite, e, perchè il Popolo nell'alzar le Monete non piglia mai le mifare giufte, fi fono poi feonocertate tutte la ltre valute.

Questo ripiego però di l'costar alquanto dal giuito la proporzione fra i due ricchi metalli, dando più valore a quello, di cui s'ha bilogno, per eceitarne il concorfo, febbene è il più praticabile, e meno dispendioso al Principe, e di più insensibile, anzi quasi sconosciuto danno a' Popoli, non è però affatto innocente, perchè ognuno, che vuole di quella Città far pagar Atgento fuori, paga. un'aggio di più al Banchiere per questo ivario ; e chi ben confidera , non vi è altra differenza fra quelle Monete, che pagano aggio, e quelle, che si valutano più del giuito, se non che le Monete con l'aggio si ponno considerare cresciure de valuta per quella volta tanto, le altre per fempre, essendo l'aggio delle Monete il vero foriero dell'algamento univerlale delle medefime anzi un veto alzamento privato delle valute, una femente de difordini, che lafciata lungamente sepolta sta i Libri de' Mercanti prorompe finalmente in pubblico abulo. È qui prego chi legge a compatire, se per maggior chiarezza ripeto nuovamente li medelimi abuli , amplificando questi effetti dell'aggio, e dell' alzamento.

Arrio vuol dire in lingua Toscana commodità, o vantaggio, che fi ha d'altra cofa, del che viene aggiato, e ftar a suo aggio, che vuol dire star a suo commodo. E di qui hanno tolto i Metcanti il nome di Azzio. e la ftale di pagar aggio , e quel tanto di più , che nel barartar Moneta laicia uno all'altro . come prezzo di comodità, o dell'aggio, che rifulta a chi lo paga dall'aver quella specie di Monete . Io voglio di Genova condur a Bologna 200. Doppie, che ho riscosse colà d'un mio credito, se le porto in Doppie di peso, che vagliono in Genova 3760. lire , le trovo valere in Bologna lire 7000. ma fe io le avessi in Genovine a lire 7. 12. di Genova l'una, farebbono Genovine 494. e 🔭 poco più , che

in Bologna Sono di quella Moneta a lire 6. 4.

l'una, lire 70%, onde in Genovine avoè
vantaggio di dette 66, lire, e però vado al
Metcante a barattarle in tante Genovine; ma
egli me ne chiede d'aggio per elempio uno
P. VI.

per cento, ed io lo pago volontieri, petchè faranno dette 30, lire di Bologna, ondeme ne avanzano ancora 39. di ntile. Ora quando in un Paele comincia ad effer featfezza d'un metallo in proporzione dell'altro fubito il metallo, di cui fi scarseggia, comincia a far aggio, cioè a non concedersi da' Mercanti a baratto dell'altro, fenza che chi lo vnole non paghi alcuna cofa più per quell' aggio, o comodo, che a lui ne torna. Lo stesso accade, quando una Moneta piglia credito, o corío, e valuta maggiore in proporzione dell'altre in qualche Paele. Per elempio, i Ducati di Venezia si valutano iu modo tale a Bologna, e nello Stato Ecclefiastico, che vi fi guadagna, dandone a que' Popoli a baratto d'altre Monete, fubito cominciano i Ducati a Venezia a far aggio, perchè venendo afportati in altro Paele, mancano a Venezia, ed i pagamenti fi fanno con altre-Monete venute in baratto de' Ducati già mandati, e chi vnol mandarne degli altri, o ne ha bisogno per altri usi, li cerca, e li paga qualche cola più al Mercante : ma fino che questo pagamento sta da Mercante a Mercante, ha nome di aggio folamente; ma continuando a lungo, comincia poi a batattarfi ancota nelle l'pele minute a quel tanto di più, che il Mercante ne voleva d'aggio , ed allora diventa accrescimento di Monete : perchè già ella corre pubblicamente a quel prezzo, ed ecco come l'aggio è il foriero dell'accre-· scimento delle Monete .

Dalle cose dunque sin qui dedotte, si vede manifesto, che non tatte le Zecche poffono offervare se non per poca quantità la proporzione univerfale dell'Oro all'Atgento, dentro alle milure , che si dovrebbe senza scapito. Imperocchè le Città, che non fono Mercantili, e che poco Oro, ed Argento possono con la mercatura tirar dagli Srati altrui , non possono dar meno a batter Monete fu queste misure, le non per quella pocaquantità d'Oro, o d'Argento, che capitanella Zecca stessa d'Argenti rotti, ed altro del Paeie, o pure con quel poco, che vacapitando in mano a' Mercanti ; che se que Mercanti hanno qualche quantità d' Argenti, ed Ori foreitieri nelle mani, ed il Principe vuole, o per suo decoro, o per altro fineribatterli in Monete proprie, mentre li riceve a quel prezzo, e proporzione, che vagliono fuori . e dentro del luo Stato . e li vuole ribattere alla stessa proporzione, è forza, che rimetta di propria borfa tutte le speie della Zecca.

Zecca, se vuol fare venire le paste, e non ha Mercanzie del fuo Stato da dare in baratto, gli conviene far venire un metallo folo, e pagarlo con l'altro , e batter folo di quello ; ma s'egli page l'Oro con 14. e 3 d' Argento, e poi vuole spendere le sue Monete. d'Argento, o con utile, od almeno con rifarcirfi le spese, ecco, ehe bilogna, ch'ei faccia valere una d'Oro per 14. e 1, od al più 14. e mezzo delle fue Monete d'Argento, e perchè fuori del suo Stato vale l'Oro 14 e 3, per forza bilogna, nonostante. ogni iuo Decreto, che vada fuori di Stato tutto l'Oro, perchè i fuoi Sudditi troveranno manco scapito a pagar con Monete d'Oro, che con quelle sue Monete d' Argento, che fuori di Stato fon valutate minor prezzo : onde le Monete d'Oro nel fino Stato prima faranno aggio fra' Mercanti, e poi finalmente alzeranno universalmente di prezzo; fiechè il Principe ha guadagnato poco, o nulla a principio per una fola volta, ed ora discapita per sempre di rutte le fue Entrate , quant'era l'alzamento, e icco peggiorano tutti gl' interefii, ed averi de' suoi Sudditi

Li verità fi è , che il batter Moneta è la più bella, e la più nobile prerogativa del Principato, perchè con quella fi diffonde per il Mondo, durante sua vita, e resta dopo morte il nome , l'effigie , e la memoria della grandezza, ed autorità fua, delle imprese, e de' suoi magnanimi pensieri, di che sogliono dar contralegno i rovesci : onde quelli , che ne godono il privilegio, non devono defraudar le stelli da questa gloria. Ma non bilogna penfar di goder di una si bella marca d'onore senza pagarla, e molto manco si deve credere di poterne cavar profitto di borfa, nel che s'ingannano tutti que' Principi, che altrimenti credendo, vanno in traccia del guadagno di Zecca , ma per poco lucro palese . fanno occulte, ma gravistime piaghe nelle sue Entrate, perchè se non hanno maniere proprie, o le non hanno traffico grandissimo , che porti loro abbondante la materia dagli Stati alieni , non vi troveranno mai profitto , fe non a cotto dell'alzamento delle Monete , che cangia al fine il profitto in pregiudizi maggiori ; anzi se si vagliono di Monete soreftiere per disfarle, non vi ponno aver utile, se non quando que Principi, che le battono, le battessero con proprio danno, e se altri Principi accettiffero le nostre a maggior prezzo del loro valore, e ne portano via incontracambio Oro, od Argento d'Italia di valuta maggiore; anzi, chi ben confidera. que' Principi , che si vagliono ben anche delle paste estratte dalle proprie Miniere , non ciguadagnano altro, che il comodo di rendere spendibile quel merallo, che in pezzi rotti non averà si pronto il Commercio Perchè fe i' Imperatore volesse valutar i suoi Talleri , ch'egli batte nella Zecca di Gremnitz nelle. Città Montane, più Carantani , o Craizeri del tolito, non per questo farebbe guadagno effettivo , ma perderebbe bensì molto nell' Entrate fue , e ne' fuoi Dazi , che fi contano a Carantani, il che spiegammo sopra al Capitolo XII., nè per altra ragione permetteva Costantino Imperatore nella L. prima de ponderatoribus registrata nel X. lib. del Codice di Ginstiniano, che li luoi Popoli pagassero le gravezze in Oro coniato , o non coniato allo iteffo pelo, le non perchè la fua Zecca nonvalutava le Monete, se non quello, che valevano secondo l'intrinseca bontà, senza difalcare nè pure le spese di Zecca. Fa dunque di meibieri a' Principi, che non hanno maniere proprie, più rosto, che avanzare, perdere le fatture su la Zecca, se non vogliono per un debole guadagno diminuire all'ingroffo le fue Entrate per tempre. Il Zecchiere di Roma è provvisionato, e mantenuta la Zecca di quafi tutte cose dalla Camera Apostolica , eperciò sono più di 60. Anni, che il Testone val tre Paoli , e il Paolo 10. Bajocchi , lo Scudo d' Argento 10. Paoli , e la Doppia tre Scudi, ne s'è mutato prezzo, perchè il Principe non voleva guadagnare su la Zecca, e con questo ha guadagnato più affai , che non hanno fatto quelli, che, pet cavarne profitto . hanno vedute le sue Monete alzate in que' fteili anni da 15. a 23., e 24.; ed altrettanto fi trovano scemate l'Entrate. Lo stesso ha fatto la Zecca di Firenze, che non ha mai guadagnato su'le sue Monete, se non per qualche occasione , picciola cosa, fondata più negli accidenti , che nell' ordinario corfo delle Monete; come quando del 1660, furono ribattute le Doppie venute di Francia per dono della Sereniffima Granducheila, perchè ridotte a Doppie di Pifa, vi fi trovò, non mi fovviene, le uno, o pur mezzo per 100 di utilenetto dalle spese, il che non averebbero potuto guadagnare, le avelle dovuto far venire a questo fine quell' Oro di Francia, pagandolo con altra Moneta , perche quel poco utiled'uno, o mezzo per 100, , fatebbe andato averli stampati senza l'autorità, o licenza del mella condotta, provvisione, ed altro. del Sovrano. Così i Manulati di Grecia pat-

Anche la Zecca di Bologna è mantenuta' di provvisione dal Zecchiero , Casa , Stromenti , provvisione del Coniatore , ed altrespese di Pubblica Cassa del Senato, che altro non ci vuole di guadagno, che l'onore, che alle Zecche ben regolate rende il Mondo tutto: onde se la Zecea di Roma, Firenze, e Bologna non avesse permesso altri disordini . come di lasciar correre Monete foreiliere a maggior prezzo di quello meritavano, o d'accettar Monete icarie, o tosate per buone, farebbero durate di vantaggio molt'anni, e fecoli, fenz'alzamento di Monete, e fenza... contuñoni, che ora pur troppo vi fi provano quafi fenza rimedio. La Zecca di Venezia ha fatto molte volte guadagni confiderabili ful Zecchino in Levante, non perehè ella ne' suoi Stati lo valutaffe più del dovere, ma perchè più del dovere lo stimavano le altre Nazioni meno politiche ; e quando una Zecca ha tali cognizioni, non fa male a valeriene, ma ci vorrebbono molte cautele, che fono poco avvertite, di che fi dirà qui avanti .

Regola Seconda . Batter metallo della maggior finezza possibile .

#### CAPITOLO XIX.

HE sia ingenito, e naturale a tutti gli Jumini l'amare in tutte le cole la perfezione, e di cialcuna spezie le meno imperfette nel suo effere maggiormente filmare. , c'infegnò più di una volta Platone nelle divine sue opere : ma con più evidenza ce ne avvertisse quella, che a Platone stesso su maeftra l'esperienza. Nelle Monete fu sempre così grande, ed univerfale fra gli Uomini la ftima di quelle, che più perfette, e pure nel loro metallo foffero, che niuna Moneta ebbe mai corfo, e fama in molte Nazioni, e per lungo tempo a un tratto, che perfettiffima... non fosse in bonta di metallo . I Darici di Dario Re di Persia , i Filippi di Filippo Re di Macedonia , furono anticamente famolissime Monete ricevute da tutte le Nazioni, perc iè di finissimo Oro constavano . Gli Ariandies d'Egitto battuti da Ariande Governatore di quella Provincia per Cambife Re di Persia..., furono fimilmente famofi, perchè d'Argento finishmo a copella erono battuti , ancorchè all' Autor costaffero la perdita di Governo, per

suo Sovrano. Così i Manulati di Grecia pattuti da Emanuelle Imperadore, lungo tembo ebbero nome, e fama per tutto l'Imperio Orientale, e fuori d'effo ancora, perchè d'ottimo Argento constavano; e li Soldi Tornesi , o sia Turonesi battuti in Francia la prima volta ( secondo Bodino ) dal Re Luigi il Santo, furono così accetti non alla... Francia solamente, ma poco a poco a tutta l'Europa, che trovasi dopo aver parlato a Tornesi quasi tutte le di lei Nazioni; tutt' ora ne resta il nome nel Regno di Napoli , onde la Moneta in genere vien aneo detta Tornesi , come in altri Paesi si dice aver Soldi, o Quattrini. Onde per tralasciar i contratti fatti da varie Nazioni a ragione di groisi Tornesi, come la Lega dei Svizzeri con i Bernesi, nella quale decretarono un grosso Tornese al giorno per Soldato, ed altro, basterà vedere la Costituzione di Benedetto XII. Papa nel Capitolo primo extra de Censibus , & exallionibus , ove determina le contribuzioni Ecclefiastiche, perchè in tutta la. Cristianità dovevansi pagare a' Prelati nelle vifite delle loro Diocesi , e le tasse tutte a ragione di grossi Tornesi , esprimendone in fine la bontà , e valore con dice i Porro Turonenfes pradictos tales fore intelligimus , quod duodecim ipforum valeant unum Florenum Auri boni , puri , & legalis ponderis , & Cunis Florentini . E qui è da notare , che avendoli nel principio nominati Tornesi d' Argento, ne esprime poscia il valore con l'Oro de' Fiorini di Firenze d'ottima bontà, e peso, perche in fatti, come s'infegnò sopra al Capitolo V. l'Oto è il prezzo dell'Aegento, ficcome... l'Argento vicendevolmente è prezzo, e mifura dell' Oro . Erano queiti Tarnefi , lecondo Bodino , di bontà di oncie undici e mezzo per libbra, e di pelo una Dramma; ed il Fiorino di Firenze era anch'egli di pelo una Dramma, ed era di bontà di 24. Caratti, onde veniva a valere in que' tempi un'oncia d'Oro quanto oncie undici e mezza d'Argento a fino per fino . Ma il Fiorino stesso d'Oro, che così chiamafi per battuto in Firenze, ed aver da un lato impresso un Giglio, impresa di quella Repubblica, e dall'altro San Gio: Battiffa lor Protettore , fu a que' tempi , e dopo ancora così comunemente stimato, ed accettato, & può dire, per tutto il Mondo, che n'è restato in molte Nazioni , e d'Italia , e fuori il nome, contandofi anche oggidì le valute nell' Allemagna , Polonia , ed altri Pacfi

Pacfi a Fiorini, benchè l'essenza de' Fiorini stessi sia per la solita intermira delle Monete degenerata, poco meno, che l'antico loldo, ch'era d'Oro, ed oggi è fra le più vili Mo-

nete di Rame .

Ma più, che in tutte l'altre Istorie, si fa manifesta la stima, che fa il Mondo delle. Monete di squisita finezza nel Zecchino Veneziano. Fu questo cominciato a battere nel 1284., e valutato foldi 60 Veneziani , ch' erano però Soldi , e mezzi Soldi d'Argento fino , non di Rame , come ora . Dal che fi può di paffaggio offervare la verità di quanto ho notato nel Capitolo IX., che quando fi dice volgarmente creicere di valore le Monete , più prorlamente si dovrebbe dire scemar di valor la Moneta bassa, o l'immaginatia. Imperciocchè se avessimo ora 60. Soldi del peto, e bonta di quel tempo, non svariatebbero dalla valuta d'un Zecchino, se non quel tanto, ch' importa la varierà della proporzione dell'Oro all' Argento, che in quel tempo era da undici e mezzo in circa, ed ora è di cinque in circa per uno., ficchè non valerebbe nemmeno oggi altro, che 78 di que' Soldi medefinit; ma vale egli tanti Soldi più, mentre fi fpende per 400. Soldi medefimi, perchè i Soldi poco a poco fono feemati tanto di valore, che non ponnosi fare se non di Rame , con pochissimo Argento dentro , e la Lira, ch'era 20. di que' Soldi d' Argento, ed era un terzo di Zecchino, che si è cresciuto. Ma per tornare al nottro proposito, ebbero di un fubito i Zecchini Veneziani, o fia Ducati d'Oro, a causa della sua finezza di 24. Caratti , così gran credito per tutte le Provincie , e luoghi, che non folo si sparsero per tutto, dove trafficavano i Veneziani, ch'era l'Italia , la Grecia , e tutto l'Imperio d'Oriente, fino alle foci del Tanai, allora detto la Tana, e per tutta la Natolia, Soria, ed Egitro; ma ne paíol uío, e la itima findove non arrivavano ne meno a quel tempo i Criftiani , anzi in que' stessi Paesi , che da' nostri Geografi erano affatto ignorati, come fono le Indie Ocientali, che centinaja d'anni dopo tardarono a icroprirfi, il che fi fa, perchè Aico di Gama il primo scopritore di quelle, colui , cioè , che fu il primo ardito a circondar l'Africa tutta, e superato il Capo di Buona Speranza, ando a trovar l'Isole famofe , ma fino allora a noi incognite , delle Speciarie , dette le Molucche , costui , dico, trovò aver corfo fra le Monete in Calicut , i Zecchini Veneziani; e Niccolò Conti Veneziano nel racconto de fuoi viaggi narra, che ne correvano a tiuo tempo per tutta l'India, il che non è da tiupire, meutre con effi pagavano i Veneziani le Speciarie, che comparavano m'Atefiandria d'Egitto, quivi portate dagli Arabi, che dagl' Italiani Metenni le rice vevano, e per lo Mar Roffo in Egitto le potravano.

li Tavernieto nel Racconto de suoi Viaggi narra, che a nostri tempi ancora hanno corto per tutta l'India, non solo i Zecchini Veneti, ma anco gli Ongheri d'Allemagna, e si ipendono a Marchi, o sia a pelo, come,

fi fa in Venezla, e devono pesar 9. Vals e Z e si spendono per 9. Mamoudi, e tre Pechas (che iono nomi delle loro valute); ma il Zecchino Veneziano per effer più di tutti perfetto , valeva due Pechas di più , cioè 9. Mamoudi, e s. Pechas; fe non che effendone ftati introdotti d'inferiore bontà , battuti , fenza. dubbio, in altre Zecche, che hanno voluro imitare per guadagno il conjo, come pur troppo anch' oggi vien praticato , hanno perduto di credito , ficchè addesso solo al pari degli Ougan hanno corso; essendo cosa certissima . che la Serenissima Repubblica Veneta non ha giammai alterato del minimo le antiche fue-Leggi circa la finezza del fuo Zecchino mantenuto sempre a tutta persezione di 24. Caratti , sono portati in quelle parti a' nottri rempi gli Ongari parte per la via di Polonia, e Moicovia, daddove paffano in Perfia molti Mercanti, che, o traversando il Mar Nero vanno a Trabifonda, e di là in Erzerum, daddove passano nella Persia, ove col traffico traggittano ancora nelle Indie , parte per l'Ongheria stessa passano a Costantinopoli, e di la Iparsi per la Turchia, lono da' Mercanti portati pur in Persia con le Caravane, che da varie parti di quell'Imperio cola fi portano, e feco recano ancora Zecchini, che d'Italia continuamente calano in Turchia, e Sultanini, o Suraffi dal Cairo, e parte ancora con le Caravane d'Egitto, che traversando i Deserti d'Arabia vanno a trafficare in Balfera ful golfo di Persia, ove capitano con varie Merci Persiane. ed Indiane Navi; ma per lo contrario le-Doppie di qualfivoglia Nazione non fono gia prele in que' Paesi in altro conto, che a Oro in pezzi, onde chi ne porta, e vuol farne foldo, deve confegnarle alle Zecche, dove fuse prima, e fattone saggio, gli vengono pagate. secondo il pelo, e la bonta, che le trovano avere, che non fono della finezza del Zecchi-

no, e degli Ongari stimata da tutto il Mondo. Ma la ragione, perchè le Monere d'Oto di maggiore finezza fieno tanto ricevute nel Mondo, faralla anche tanto più palefe la necessità di batterle in questo modo per mag-gior vantaggio della Zecca; e queste sono principalmente due ; la prima fi è , perchè quanto più fino è un metallo, tanto più diffi-cile è a Falsati il contraffarlo, non solo perche ogni poco di mistura, che vi sia d'Argento, o Rame, ne muta sensibilmente il colore; ma perchè un Zecchino, e un Ongaro di tutta bontà, facilmente fi piega. con le mani, effendo ogni metallo puro afsai dolce, e sacile a ripiegarsi, laddove lamiftura lo rende crudo, ed infleffibile, così lo Stagno, e Piombo ambidue flessibili, e trattabili a martello, quando fono schietti ciascune da se, se si mitchiano assieme fanno il Peltro più duro a piegare, e più facile a crepar fotto il martello . Il Rame , che , essendo puro, è così trattabile, che col martello se ne sanno bellissimi vafi, se punto di Stagno abbia seco, diventa duro, e crudo in modo, che non d'altro fi compongono i Bronzi, e gli Specchi anticamente detti d'Acciajo. In somma ogni mistura de' metalli leva loro la flessibilità , effetto veramente mirabile , di che nondimeno diffi qualche ragion fifica , se non m'inganno , assai probabile nella mia Lettera al Serenissimo Granduea Ferdinando II. di gloriosa memotia sopra i vetri temperati , gia molt'auni sono data alla luce ; e da questa dutezza nasce , che gli altri Scudi d'Oto , detti mezze Doppie , lasciano rompersi più tosto, che piegarsi; e la Plebe, ed altri, che non hanno pratica sufficiente per conoscerli dal colore , o dal paragone , però subito li conoscono dalla facilità di piegarsi , per buoni, e perfetti; e quindi avviene, che febbene il eredito, che ha fopra ogn'altra. Moneta d'Oro il Zecchino , ha allettato l'ingordiggia di molti a contrafarlo , non hanno però mai potuto includervi più lega di quella, che contengono gli Ongheri, che sono a bontà di Caratti 23. il meno, e la maggior parre sono anche migliori , perchè se più di un ventiquatrefimo di miftnea vi foffe , nonfi potrebbero piegare. Ed al contrario le Doppie di qualfissia Principe sono state tante volte , e in sì fatta maniera falsate , che se ne fono rrovate, che non contenevano la merà

deil'Oto dovuto, mentre con artifici detesta-

bili danno loro il colote, e sebbene non può

mai imitar quello dell' Oro più fino, affai

P. V1.

però s'accosta a quello delle Doppie ordinarie . La seconda ragione del maggior credito, e valuta delle Monete più fine fi è per l'uso di esse in molti lavori , a' quali son è atto il metallo , che tiene di mistura . Tant' Oro , che si batte in fogli per indorare stucchi , legnami, ed altri ornamenti delle Chiese, Caie , Carrozze , ed altro , rutto è finishimo metallo, senza di che non può per la cradezza batterfi nella necessaria sotrigliezza: onde il batri-Oto, se non ha Zecchini squisiti per battere . è forzato con dispendiosa fattuta raffinar l'altre Monete, prima di valeriene a' suoi lavori . Lo steffo deve dirsi dell' Oro , chedagli Orefici vien adoperato per indorar i Rami , o gli Argenti . Stantecchè , se finissimo non fia , non rende nell'operar quel colore più gradiro, che vediamo particolarmente ne' bellitlimi dorati d' Augusta .

La stessa ragione però milita ancora nelle Monete d'Argento. Le Genovine, le Pezze da otto vecchie, gli Scudi d'Argento di Firenze, e di Venezia, fono di così bello Argento, e di così limpida bianchezza, chenon è così facile ingannar con l'atte de' Falfari gli occhi almeno de' Pratici , ed Intendenti . La miftura del Rame ne scuopre in. breve tempo il roffore, quella dello Sragno gli leva il pelo , il fuono , e la vivezza del colore ; e tutt'altro , che alibiano con loro per coprirne la fraude, dura poco tempo a lasciarne conoscere l'ingauno, subito, cioè, che ne fia alquanto dall'uso logotata la superficie . Perciò si vegono falsificate più spesso le Monete di baffo Argento de' Principi di Lombardia , che li Testoni , e Paoli della Chiesa , e della Tofcana , più li Ducati Veneziani , che gli Scudi, e Ducatoni della medefima Zecca; effendo verifimo , eh'egli è più facile l'immitar col fallo il men buono, che il perfetto ; e forse la natura nel produr questi metalli di così differenti colori, ebbe mirad'impedite gli inganni, che nell'uso, a cui la Sovrana Ptovvidenza gli aveva destinati, potevano dall' Umana ingordiggia effer introdotti .

Ned è mova regola, ed offervazione di fatto quella, «h'io propongo per utiliffina, latto quella, «h'io propongo per utiliffina, morma delle Zecche di batter le fue Monete col più polibile cratto di finezza; ma fit conociosta, e mantenuta, anzi per Legge fishilita fino da più antichi Scoti. La flubilitatione coll'efempio i Romani ne' loro Secoli migiliori; e gl'imperadori fletili, trovatodo le Monete d'Oro al tempo della Repubblica

#### LA ZECCA IN CONSULTA DI STATO.

tutte finifisme, fe qualcuna falfificata ne fia. in Parigi a' tempi di Bodino, e trovato di eccettuata, e leggendofi, che Cornelio Stilla tale finezza, che per cimento reale non era. Magifrati delle Monete a batter Oro fino . cia , cola inlensibile L'Oro delle Monete di Vespasiano su saggiato lo stello tormento ,

tale finezza , che per cimento reale non era-feemato più di un fettecento ottantefimo del Dittatore, per la Legge detta Cornelia, ed feemato più di un fettecento ottantefimo del Augusto per la Legge Giulia obbligarono i tutto, ch'è poco più di mezzo grano per oncia , cofa infensibile , e che vien perduta dal-



### TRATTATO BREVE

INTORNO

Alle vere Cause dell'accrescersi, che fanno di valore le Monete, specialmente minute, in tutti gli Stati

DEL DOTTOR

### GEMINIANO MONTANARI

PUBBLICO PROFESSORE DI MATEMATICA NELLA UNIVERSITA' DI PADOVA.

### TAVOLA DE CAPITOLÎ.

#### CAPITOLO L

Delle vere Cause dell'accrescersi, che fanne di valore le Monete, specialmente minute, in tutti gli Stati. Pag. 75

#### CAPITOLO IL

Della materia delle Monete, e loro proporzione.

Pag. 77

#### CAPITOLO IIL

Delle Monete di Rame, ed altre di bassa lega, e come queste cagionino molte. volte l'accrescimento al valore delle Monete d'Oro, e d'Argento.

#### CAPITOLO IV.

Il danno, che cagiona agli Stati l'introduzione di Monete baffe foresliere. pag. 82

#### CAPITOLO V.

Il danno , che fa il Principe al suo Stato , ed a se stesso, battendo Moneta bassa. più di quello può per gli usi minuti portare il suo Popolo. lvi.

#### CAPITOLO VL

Dell' altre cagioni , per le quali la valuta degli Ori , ed Argenti piglia accrescimento . pag. 84 CAPITOLO VII.

Del valore intrinseco delle Monete, e proporzione, ch' egli aver deve con l'estrinseca valutazione. pag. 86 CAPITOLO VIIL

Massime universali per regolamento delle Zecche, che dalle precedenti Dottrine si pag. 88 deducono . CAPITOLO IX.

Valute delle Monete, che si spendono in Venezia, raguagliate alla proporzione di oncie 14. 4 d'Argento per una d'Oro. pag. 91

#### CAPITOLO X.

Del regolamento, che nello stato delle cose presenti fosse più proprio darsi alle Monete in Venezia , e particolarmente al Zecchino . pag. 92 P. VI. т

## TAVOLA DE CAPITAL.

Commence of the Commence of th

i i kinda a militara

The state of the s

20 C 4 20 + 10 C

Andrew Commence

.

### BREVE TRATTATO

SOPRA

#### IL CRESCERE DI VALORE LE MONETE.

Delle vere Cause dell' accrescers, che samo di valere le Monete, specialmente, minute, in tutti eli stati

CAPITOLO I.

'Accrescimento, che a poco a poco vanno facendo al valore delle Monete i Popoli contro ogni divieto de' loro Principi, è nna infermità politica degli Stati poco diffimile a que' mali cutanei , che con perperno incomodo delle persone ci deformano la pelle, ranto più difficili a cutatfi, quanto agli effetti palefi, e visibili danno impulso canse occultisfime, e da pochi intefe, se non sorse da quelli . che con pubblica giattura ne cavano profitto privato, ende non faranno fotle mal impiegate qualch' ore di mia applicazione . Seajutato dalla pratica avuta di qualche Zecche, e d'altre cognizioni necessatie alla discussione. di questo male , io tenterò di portar in chiato in questo breve discorso quali fiano gli umorì peccanti, che a così nojofa malattia potgono incessante materia, acció che quelli, a cui ne tocca la enra , possano , applicandovi i dovnti, e più propri rimedi , render sani i suoi Popoli da un male così molesto, che dà perpemamateria a qualunque genere di persone, risentirne querulamente le perdite , e gl' incomodi.

Fu penfiero d'un Mercante lettreato Fiorentino in una fui lezione detta in quell'Accademis, questa Massima universale, che tutte le comodità degli Uomini c. her fai loto sono in commercio, comprese insteme vagliono tanto, quante tatto Tors s. Accapento, e il Rame soniato in Meneta, che fra soro medifinamente in Commercio; a le lo diffic fezza tagione, perchè si fossero in maggior numero le comodità, che vatano in commercio, non effendori danatro preside tutte con este della contrata della commercia, con veste per superparte la cutta della considera di quaetti à di danato, chi lo avelle per unpiegatio pagherebbe qualche così più le comodità, ovveto rititarebbe in astir ul suori di dit, ovveto rititarebbe in stirt ul suori di

commercio l'Oto, e l'Aggento, che gli avasalfie, come i Medicani, è Peruvani, che vervano infinità di Vafi d'Oto, e d'Argento, perche non avvano in che impigato in commercio di Moneta. Ora perchè il commercio Mercantic oggidi à così diffuo per tura La. Tetta, che con carean d'Oto, e di Gemmeterio, che con percon affernante, ilanore La. Malfima fudderta, che rutro l'Oto, Atgento, e e Rame consisto, che corre in commercio con l'Europa, ed in rutte le altre patti del Mondo, che con l'Europa contrattano, fia il prezzo di turre le comodità (o necesitare, o violattoris, po, vendono, ter questi ripopi il compra-

Figuriamoci, per intelligenza di questa... Dotttina , il Regno del Perù , avanti che dagli Spagonoli fosse scoperto, ed acquistato: Godeva egli molte comodità, con le quali pacifico , e felice viveva , le non quanto il lupremo degl' incomodi fuoi era il non avet lu-me di Fede, e vivere in una cieca, ed abbominevole idolatria, concioffiachè per altro il non aver Cavalli, nè Buoi, nè altri Animali da soma, l'effer privi del più ntile, se ben. poco aporezzato metallo, ch'è il Ferro, il non godere di tante delicie, di che il nostro vitto e vestito , i postri Palazzi e Giardini sì lautamente abbondano , a Gente , che non fapeva , che fi trovaffero al Mondo sì fatte comodità, niun' incomodo rendeva, perchè non lo potevano apprendere, fiscome non apprendevano i nostri Maggiori l'incomodo di non aver na buon Cannocchiale, ove di veder da lungeuna cofa lor faceva mestiere , perchè non per anco effendo inventato, non vi era chi pur vi pensaffe, nè a noi reca molestia il non potet volare, concioffiache non per anco, e forfemai ne fatà trovata l'arte . Perchè dunque non avevano i Peruvani commercio con altri Regni fuoti dello Stato loro , poteva dirfi , chetutto il molto Oro, ed Argento, che avevano fta tutti, tanto valeva, quanto tutte le comodità, che godevano: Ma comparsi in quel Pac-

fe gli Spagmoli, ed apportatevi tante nuove... comodità non più da loro vedute, ecco d'un fubito murata la proporzione di quella prima egualità, fi videro valutati a pelo d'Oro i Coltelli, e le Accette, fi videro a ritolo di rilparmio cangiari in Argento i ferri de Cavalli , mercecche un ferro da Cavallo in altrertanto Oro sovente cambiavasi, e quello di più, tolta a que' Popoli la primiera liberta, ch'era la maggiore delle comodità, si videro costretti a redimerfi non della fervità, ma di maggiori veffazioni con tutto l'Oro, e l'Argento, e le-Gioje, che avevano, ed in quel modo appunto, che le ad un' acqua (tagnante, che prima giaceva in perfetto livello, fe non quanto il vento talora ne rincrespava leggiermente la superficie, fi apre con nuovo canale la comunicazione con altr'acqua più lontana, che pure stagnava, vediamo per qualche tempo farsi nell'una, e nell'altra infolite commozioni, finche rrasfuso nell' nna il di più che eranell'altra, fi fa nuovo livello ad ambi comune ; così aperto un così vasto canale di commercio fra la Spagna, ed il Perù, videfi come un gran Torrente di ricchezze calare dal Perù nelia Spagna, ed un altro di Mercanzie Spagnuole calar nel Perù , il che fece , che ficcome nel Perù mancando l'Oro, e crescendo le comodità d'altro genere , fi riduffe finalmente il numero di queste ad equivalere a poco Oro, in proporzione di che faceva prima, e le comodità della Spagna, che prima equivalevano a pochissimo Oro, cresciurovi questo, e scemare quelle per lo trasporto nell'Indie, si cominciarono a valutare prezzo maggiore, ed in questo modo l'uno e l'altro commercio si è finalmente equilibrato.

Ma perchè la Spagna era frattanto congiunta di neceffario commercio, e con la Francia, da cui toglie i grani, e vini, e gran parte del fuo fostentamento, e con l'altre parti d'Europa, dalle quali ricava quelle delizie, che la fterilità del fuo Terreno, e la poca industria , ed oziofità de' fuoi Abitanti non può somministrarle, risenti perciò tutta l'Europa di questo nuovo commercio, e di questa mutazione di livello fra il valore delle umane. comodità mercantabili, e quello dell'Oro, ed Argento , con cui fi pagano; mentre l'Oro, che nella Spagna dall' America, e dall' Indie. a gran canali fcorreva, quindi per rivi minori sì, ma frequenti, nella Francia, e nelle altre Provincie d'Europa derivandofi, ha refo facile al Re di Francia presente, il cumular milioni a non moversi dalla fola Città di Parigi, quando

tutz la Francia in trumpo del glorioio Re Sar-Luigi non poise, che ils lunga itazione, incette initime una Ranzone di zoom. Bizanti d'Oronecelizi pel riciatro del medefimo Re, quado prigioniero di Saladino Re d'Egitto fiu cofretto lafotar in pegno a quel Burbaro l'Obita Sacrofanta, che feco foleva portare, per venure un periona a iolleciatre l'ammafio.

Queito effecto d'eguagliarfi fempre la... quantità del danaro , che corre in commercio , con le comodità , che ponno agli Uomini ottennersi per contratto, si vede più manifesto nelle Citta ristrette da qualche assedio, ovemancando le comodità accessarie, ed in particolare le vettovaglie, che fi conjumano, nè contumandofi in tanto l'Oro, e l'Argento, che in mano degli affediati fi trova, giunge a venderfi talora tino cento Zecchini una poca quantita di pane, o d'altra fimile coia, tutto a caufa, che mancando il commercio esterno, con cui potrebbero all'ordinaria durara provvederfi, è necetfario, che fi livellino fra loro negli angusti termini di quella Città il danaro, e le comodità , che con ello avere fi ponno .

Quindi è, che queito ragguaglio, chehanno infieme tutta la Moneta con rutte lecole, che con quella fi ponno comperare, benchè affolutamente fia fempre vero, trovandofi nondimeno maggior numero di comodità inun luogo, che in un altro, non per tutto fi valuta egual quantità d'Oro per numero eguale di comodità; anzi in que' lnoghi, ne' quali o per abbondanza di traffico, o per altra cagione abbonda l'Oro, quivi le comodità fono care, cioè a dire, si da molro Oro per poca comodità ; onde in Parigi , ed in altri luoghi tali rielce di spender affai presto, e quafi che in nulla molte Doppie, laddove in luoghi, ove non sia traffico, e che siano lontani dalle Citta più Mercantili , coine in Italia , la Romagna in gran parte, e di la da' Monti la. Borgogna, ed i Svizzeri, quivi con poca Moneta fi comprano molte comodità, mentre che abbondano di quette, e scarleggiano di quella; onde le molte comodità di viveri , e d'altro, che quivi fono, valendo tanto, quanto il poco Oro, ed Argento, ch'e in quella Provincia, tutte restano a vil prezzo. Era ne tempi di Giustiniano abbondanza d'Oro, ed Argento nell'Imperio , era carnitia di Seta. , che ancora non fi era propagata, come oggi, la Semenza, ina veniva per lo più dalle Indie, e da' Popoli de' Sericam, che percio chiamavanfi tali . Cresceva il lusto negli Uomini . e fu di medieri, che l'Imperatore provvedeffe.

con una opportuna pragmatica, proibendo, che la Seta fi vendesse a più, che a peso d'Oro .

> Della materia delle Monete, e loro proporzione .

#### CAPITOLO IL

O non trovo confacente alla brevità del presente Trattatello il potrar in questo luogo con più ostentazione, che ntile, l' Istoria di tutte le materie , che hanno usato , ed oggidì ufano in certi Paefi per Monete , o in luogo di quelle . Che fiano state fatte di cuoo figillato a fuoco , o fegnato con un picciolo chiodo d'argento in mezzo, che vi fia Paefe fta' Tattari Afiatici , ove usano Coralli in luogo d'altre Monete; che nell'Indie Orientali fi fpendano in qualche luogo picciole Lumachette marine; che nelle Occidentali fi fpendano i granelli del Cacao, poco rileva al nottro discorso, nè io voglio tampoco rivolger Libri per afficurarmi di non pigliar equivoco in questo poco, che ho così a memoria accennato, bastandomi il considerare quelle. materie, che fono le più comuni, non folo in Europa, ma in quei Paefi, ove s'estende il commercio Europeo, che fono l'Oto, e l'Argento , e qualche poco di Rame , del quale. differiremo al feguente Capitolo il discottere a patte, si perchè egli, e per lo troppo pelo, e per altre ragioni reita per lo più nel Paefe, ove fu coniato; si perchè egli produce effetti importantifimi nella valnta de' primi due, di che fa meitieri trattare separatamente .

L'Oro dunque, e l'Argento sonn la materia più comune delle Monete, che vanno in commercio, e la loro valuta, le non è proporzionata alla quantità, che fe ne trova al Mondo, poco ce ne manca al certo. Concorre nulladimeno al valutar questi metalli, oltre la copia, che se ne trova, la soddisfazione ancora, ed il comodo, che gli Uomini netraggono, la quale non so ben dire, se siaproporzionata anch'effa alla quantità in modo, che le fi ritrovasse nel Mondo egual abbondanza d'Oro, che d'Argento, dovessero ad egual prezzo stimarfi; e ie minor copia d'Argento vi fosse, fosse per effere stimato proporzionaramente tanto più , come mi fovviene... d'avet letto, che in non so qual Regno Mediterraneo, parmi dell'Africa, che ha poco
P. VI.

commetcio con gli Stranieri, fia in maggiore flima l'Argento , che l'Oco , perchè fi trova queito in copia maggiore .

Noi lodiamo l'Oro per la finezza mag-

giore, per lo peso, che eccede ogni altro corpo, per la proprierà di non scemare a lungo fuoco, per lo colore, e per altre cole; ma-io qualora vedo anteposto il Diamante, diafano, e privo di colore, a' bei colori del Rubino, e dello Smeraldo, mi fo a credere, che se l'Oro abbondasse assai più dell' Argento, lodaressimo il bianco di questo, più che il giallo dell' altto

Dunque la tatità di questo metallo commove più di ogni altra circostanza a renderlo prezioso; onde io non troverei come scufare la sconfigliata crudeltà di Tiberio, che, per testimonio di Plinio, fece motir colui, che gli offerle l'invenzione di far Vetto, che fi tiraffe a martello, per dubbio, che, propagato il fegreto, l'Oro fi rendesse vile . Naicono in tante Provincie l'erbe , delle di cui ceneri, e da' fassi, che pure in tanti Fiumi fi trovano, fi compone il Vetro, che il poterlo rirat a martello , non l'avrebbe reso , o almen poco, men vile di quello, che al prefente. egli sia, se non forie in quei primi anni, per la novità , e ratità , petchè in fatti il prezzo non men dell'Oro, che di ciascuna cosa vien così naturalmente regolato dall' abbondanza, che di ciascuna si trova, che non so quasi, come dubitate, che se dell' Oro, o dell' Argento fosse l'abbondanza, che è del Vetro, non fosse egli vile alttettanto anche di prezzo.

Nella Giudea a' tempi di Salomone era venuta sì gran quantità d'Argento, e d'Oro dall' Indie d'Ophri , e di Tharfis , a dove mandava egli le sue Armate per lo Mar Rosfo, che feit, dice il Sacro Testo, ut tanta effet abundantia argenti in Trufalem, quanta & lapidum ; e poco più sopra dice , (\*) che nec alienjus pretsi putabatur Argentum in diebus Salomenis , quia Glassis Regis per Mare cum Claffe Hiram femel per tres annot ibat in Tharfis , deferens inde Aurum , & Argentum , er dentes Elephanterum , er Simias &c. , ed all' incontro tacconta il Biondi all'ettavo Libto della Deca Seconda, che fu gia così grande la penutia di danaro, che Lucca con 12m. Scudi, e Firenze con 6m. fi compratono dall' Imperatore la libertà. Tutto fia detto per trascorso; poiche qualunque ne fia la cauta, l'effetto èperò, che comunemente fi fa stima tanto grande dell'Oro, che per un'oncia di queflo fi danne comunemente in Europa poco men di 15, oncie d'Argento, e questa è la moderna proporzione, che corre nell'Italia, regolara in gran parte dall'abbondanza dell'uno, e dell'altro metallo, che dalla Spagna, e dall' Indie ci viene portata, oltre quello, che nell'

Europa fi coglie .

Se tutta l'Europa poteffe concodarfi int. macteuré fempre in una nedefina proporzione il valore dell'Argento, e dell'Oro, si che non fi trovalle differenza da una Piazza all'altra in questa valutazione, cessistebbono molti cangiamenti di valore, che vanno facendo le Monete: ma cessistebbono eximitio i più grossi, più ficusi guadagni del Mercanti, e partico-

lo non fo , che alcun Politico offervaffe.

latmente Banchieri .

giammai il danno, che sa agli Stati il traffico. che i più ricchi Mercanti fanno fopra le Monete . L' Arte della Lana, che fiorì già tempo sì fattamente in Firenze, che potè con un picciolo tributo di due foldi per ciascuna Pezza-di panni fabbricar quel sontuoso Tempio di Santa Maria del Fiore, che non ha forse per ricchezza, e magnificenza di struttura, chi lo eguagli, se ne eccettui anco S. Pietro di Roma, in oggi è perduta quasi affatto ipsieme con l'Arte della Seta ; lo stesso è succeduto quafi in tutte le Città d'Italia , ove vediamo, se non spente, deteriorate sì sattamente l'Atti più nobili, che le Città medefime ne rissentono probabilmente le perdite, ed una delle cause più vere di sì gran danno, è stata, che applicati i fuoi Mercanti più ricchi al traffico delle Monete, come più lucrofo, e più ficuro da pericoli , hanno trafenzato gl' incrementi di quelle Atti, che fecero grandi i suoi Maggiori, e lasciatone passare in Ollanda, in Inghilterra, ed altrove con infinito derrimento, e vergogna dell'Italia il Magistero; E chi riguarda allo Stato dell'Italia, e suo commercio, vedta per tutto propotzionatamente lo stesso; perchè i nostri Mercanti da un traffico, che manteneva la metà del Popolo in opere manuali con utile universale, sono passati ad un altro commercio, che dà l'utile a loro foli, spoglia incessantemente i Popoli del loro avere, senza che quasi vi sia rimedio. Non si sente appena l'avviso, che una Piazza abbia con qualche o pubblico Decreto, o popolare abuso variata quanto che sia fuoti della misura... comune questa proporzione della valuta degli Oti, ed Argenti, che subito vi trova la sottil penna del Metcante con un calcolo ferupoloso l'utile di mezzo, o d'uno per cento in

mandare a quella volta quelle Monete, o quel metallo, che ha creiciuto di filma, e rititarne quello , che è restato più vile , e ju breve tempo con queiti baratti inutili , e tutti altri, che a lui iconvoglie l'armonia della buona proporzione, che nel fuo Paefe trovavafi , dal che patifice poi iltrane convulfioni tutta la mercatura . Pongafi , che in Milano fia decretata la valuta delle Monete d'Oro , ed Argento, in modo, che con 14. libbre e mezza d' Argento io possa averne una libbrad'Oro, che in ogni altro luogo d'Italia costarebbe libbre 14. 3. Ecco, che in un subito li Mercanti di Venezia, di Genova, e d'ogn'altto luogo proccurano mandar Argento a quella volta, e ritirane Oro in suo cambio, perchè quetto riportato a cafa vale ogni 58. uno di più , che sono quasi due per cento , onde trattene le spele, e provvigioni restano loro almeno uno per cento: di qui nasce, che nel corso di pochi ordinari Cortieti , troverebbesi in gran parte privo d'Oro Milano , e riempito in suo luogo d'Argento, e privi d'Argento que luoghi, che a lui avessero trafineflo; quindi nafce fubito, che mutata... tal proporzione di valute, fin che di nuovo il Commercio fi ragguaglia fra tutte le Piazze infieme a guifa d'un Mare, che per qualche

tempo agitato finalmente fi livella, e calma,

ma chi ha fatto naufraggio non riforge . E

che altro è mai , anzi da che altro ha l'origi-

ne quel sar conti , qual Moneta sia più van-

taggiofa, che l'altre, per portate in un Pac-

ie, che dal non effere proporzionata per tut-

to a un modo la valuta intrinteca delle Mo-

nete non folo d'Oro, ed Argento, ma da... Oro di una specie, ad Oro di un altra anco-

ra , cioè da Zecchini a Ongarì , a Doppie , e

símili ?

Se questa proporzione deve essere per se niente stimuta in tutre le Monete, secondo la valuta intrissea, o vogliamo dire, secondo la valuta intrissea, e vogliamo dire, secondo la quantità del metallo fino, che in ciascuna Moneta fittova, senza panto o poco sociationa, della considera che qualta proporzione non è sempre dictore, che questa proporzione non è sempre dictore, che qualta proporzione non è sempre dictore, che qualta proporzione non è sempre della considera che in lunghissimo tempo quelli svati, che fi talora in pochi anni, o medi la valuta delle medessime Monete ri-lotta a piccioli, cioè a foddi .

Appunto cent'anni fono Giovanni Bodino, Autore per altre fue opere affai rinomato, feriveva un picciolo Trattato di questa-

materia e trovava valutarfi 11. oneie d'Argento in cite per una d'Oro, ed afferira degento in cite per una d'Oro, ed afferira dele effere flata tale quafi fempre per son ami avanti, anocochè qualche volta per beve tempo interrotta; ima dal tempo di questo Scrittore in quà ella è andata si fattamente crefcendo, che un oncia d'Oro al prefente...

ella fi valura più comunemqune in 4 d'Argento, secondo il calcolo da Genova, cheper effere la feala, ove funontano turti gli Ori, ed Argenti, che dall'Indie vengono in Italia, motto a ragione vien preferita a tutte la altre Piazze da Perfona intelligentiffima, di cui ho avuto occasione di vedere unabreve, ma ben intefa Scrittura in questa materia.

Le cause, che a questa varietà di proporzione danno l'impulso, sono molte : la più gagliarda però è la quantità, che ne viene dalle Miniere, e da' Commerci, così dell' America, che degli altri Paesi : ogni volta, che da queste viene maggior quantità d'Oro del folito, d'un fubito murafe la proporzione, onde per una libbra d'Argento si dà più Oro del foliro, e viceversa per un oncia d'Oro fi da meno Argento, che non era contucto ; e se dalle Miniere , e da' Commercj dell'Oceano viene maggiore quantità d' Argento in proporzione dell'Oro, resta l'Oro più caro, onde per un oncia d'Oro se ne daranno d'Argento fino a 15. e più , giusta l'abbondanza dell' Argento vennto. Aggiungefi per causa di quetta sproporzione il consumo del medefimo Oro, ed Argento in altri usi, suorchè di Moneta, e Commercio. Il numeroso Vasellame d'Argento, ch'è per le Credenze , e per le Tavole non più de Principi , ma de' Cavalieri ordinari , e fino de' Mercanti, fi fa, quello che per fervizio delle Chiefe fuori d'ogni proporzione dell'antico cottume, sebben lodabilmente, s'adopra, quello che per ricami , pizzi , ed altre manifatture fi malmerte, tutto infieme in Moneta mutarebbe ben tofto la proporzione; ma dall'altro canto dal luffo moderno fi confuma, si per gioje, catene, ed annella, sì per dorarure, ed altri fimili strappazzi, che lene fanno, anch'egli qualche cofa dalla maffa comune ne fcema, ma molto più ne fcemano con uso sempre detestabile quegli Avari, che occultandolo di nuovo fotterra a masse ben grandi ingiuriano la natura, e Dio, che ci ha dato l'ingegno, e gl'indizi per difforterrarlo di dove naice, e valeriene agli ufi nostri. Sono pochi nulladimeno i Crittiani , che d'un così vile e fordido facrilegio fiano colpabili inproporzione di altre Nazioni , e de Turchi in particolare, che dubiosi, se possano lasciar eredi i Figli delle loro facoltà , le nascondono con proposito di manifestarle a quelli , allora che faranno per morire, il che non riufcendo loro fempre a mliura, reitano que Tefori inutili in feno a chi li generò; ma ne minore è il confumo, che fi fa dell'Oro per le Mercanzie di Levante, così del Mediterraneo , che dell'Oceano Orientale . Le Seredi Perfia . e del Mogore rare volte con altro , che con Oro contante si comprano, e niuno quafi di que' Stati vaftiffimi compra le nostre Merci , se non con altre Merci , sì che di gran lunga maggiore è la quantità dell'Oro, che dall'Europa sola passa in quelle parti, che quella, che ne viene e per sapere quant' Oro và da' nostri lidi in Turchia, e quanto ne torni , basta considerare , quanti Zecchini Veneziani corrono per tutto il Levante, quanti pochi Sultanini fi vedono fra noi : qualunque di queste cause d'improvviso si-cangiaffe, vedrebbefi cangiata d'un fubito anche la proporzione del valore fra l'Oro, e l' Argento qui fra di noi . Anzi confiderando io , qual fia verifimilmente stata la cagione del paffaggio, che ha fatto in 100, anni la proporzione dell'Argento all'Oro da 12 a 15. per ora non saprei quasi altra assegnarne fuori del Commercio d'Oriente così per lo Mediterraneo, che per l'Oceano immediate scorre in quelle parti, fenza ritotno, gran quantità d'Oro più, che d'Argento; poiche sebbene corre per tutto Levante quantità d'Argento ancora in Reali di Spagna, questi sempre restano in giro di Commercio, e di là a noi qualche parte ancora ne torna; ma l'Oro, che una volta entra nelle Boile de' Grandi, t nel Cafnà del Gran Signore, mai più rivede la Patria . Non merto in confiderazione la. quantità , che dell'uno , e dell'altro merallo afforbifce ne' naufragi il Mare, perchè non fi può da quelli cavar argomento dell'abbondanza d'uno più , che dell'altro .

Delle Monete di Rame, ed altre di baffia lega, e come queste cagionino molte volte l'accrescimento al valore delle Monete d'Oro, e d'Argento.

#### CAPITOLO III.

Oni Principe ne' suoi Stati sa battere mi-nute Monete per uso della Plebe, e fra queste gran quantità di Rame, ed altre d'Argento di lega interiore alle maggiori, e di peso, e valuta a loro arbitrio. Vedeti dall' accennato Opusculo di Giovanni Bodino, che fin da que' tempi era gran disputa fra' Ministri de Principi, se si dovesse anche in queste inferiori Monete dar il valore giusta la quantità del metallo fino, che in essi trovavasi, e particolarmente nella Francia, nella quale i disordini delle Monete erano a quel tempo grandissimi con perpetui lamenti de' Popoli ; e lo stesso Bodino tu di parere, doversi abbolire in tutto il Viglione (così chiamano con nome generico la Moneta minuta), e fabbricarfi di nuovo, regolandone la valuta con l'intrinfeca bontà , acchè tanto Argento fino toffe in uno Scudo effettivo, quanto in 60. Soldi d'Argento, che era la valuta d'uno Scudo, trattene però le fatture. Nè si può negare, che questo modo non assicurasse in maniera il valore a tutte le Monete, che non potessero se non in lunghissimo tempo far insensibile mutazione. Nello Stato del Granduca, ed in quello del Papa, oltre le Monete d'Oro, e gli Scudi, ed altre Monete maggiori d'Argento, corrono anche Testoni, c. Paoli, anzi mezzi Paoli, e quarti di Paoli, tutti d'Argento di così buona lega, che contengono l'effettiva valuta del loro prezzo, trattone quel poco di rimedio, che per lo calo . e fattura della Zecca è necessario . o sepure qualche utile del Principe vi sia, non eccede una picciola porzione per cento; all' incontro negli Stati di Modona , Parma , e Mantova è costume antico fabbricar le Monete inferiori di lega così baffa, che vi resta molto utile per la Cassa del Principe : l'esperienza mostra, che negli Stati di Toscana, e della Chiefa non fa, che pochissima mutazione la valuta delle Monete d'Oro, e d'Argento, in questi altri la fa grandissima. Mi ricordo, che del 1648. non valevano in Modona le Doppie d'Italia più che lire 23. 10.,

ora fento, che vagliono fino 34., e del 1653 , che io mi trovava in Firenze , valeva 20, lire la Doppia, tanto vale anco al prefente, se bene poco può stare a crescere di valore per canta dello Scudo di quello Principe , battuto nuovamente inferiore di peso , e non fo fe anco di lega al confueto, e valutato al pari de passati . Se uno Stato fosse così vaito, e così abbondante delle cose al vivere umano bitognevoli, e li difideri de' fuoi abitanti così moderati, che di ciò, che egli produce, si contentassero; onde non avessero bilogno di contrattare con gli estranei, non ha dubbio, che potrebbe il Principe battere. qual Moneta volesse, e valutarla a suo piacere . perchè i fuoi Popoli . ricevendo per autorità fua le Monete al prezzo, ch'egli imponesse, e per altrettanto sempre fra loro spendendole, non ne risentirebbero perdita, od aggravio veruno : Così i Chinefi, ched'ogni Commercio con gli esteri erano privi , e che ( fosse, o ignoranza, o forza del costume, ) nulla difideravano di ciò, che fuor de' loro confini trovayasi, potevano delle Monete, che il Re loro batteva, accettar quel valore, che dall'arbitrio del medefimo veniva importo: e se non su savola, che Licurgo (\*) riducesse i suoi Cittadini ad una vita più stoica di quella fanno oggi i nostri Cappuccini non avrà trovato difficoltà in abbolire con le fue Leggi ogni Moneta d'Oro, e d'Argento, anzi proibire ogni uio, e ridure il Popolo a valersi di pezzi di Ferro di gran peso, e poco valore, secondo narra Plutarco, temperati in non so qual guisa inaceto, che restavano inutili eziamdio ad ogni altro uso, sicchè per comprarsi una berretta. bisognava condur seco un Facchino carico di quella sì disadatta Moneta, da che nasceva lo fprezzo, e delle ricchezze, e di tutt'altre comodità, di cui potessero senza scapito della vita privarsi . Ma nè siamo noi nella Cina , nè, le vi furono, vi sono oggi Popoli, che di vivere alla Spartana fiano contenti .

Perchè dunque è necessario ad ogni Stato, per grande, che egli sia, il Commercio con gli altri Stati, si è anche necessario, ch' egli abbia Monete, che negli altri Stati accettate a quel prezzo, ch' elleno cortono fra' suoi, od almeno con poco svario: ed in esfetto, se i Toscani mandano de' loro Testoni, Paoli, Scudi, ed altre Monete, contengono quel tanto d'intrinseca bontà (trattene le folite spese) quando celleno sono prezzate;

ehe se altrimente sosse, e lo Stato Veneto, per esempio, ammettesse i Paoli Fiorentini a 22. soldi l'uno, quando non hanno d'intinisco valore più, che per 18. o 19, sarebbe un dar occasione a quel Principe di batterne con suo profitto grandissima quantità, invitandole quà a baratto di Monete migliori, nel che troverebbe l'ajuto de' Mercanti, che per aver parte del profitto, gli assistente di manificate del profitto, gli assistente per suore preve si vuocerebbe del assistente del profitto, gli assistente del profitto, gli assistente per suore preve si vuocerebbe del profitto.

la buona Moneta questo Stato.

2

Non ponno dunque per buon governo accertarsi le Monete estrance per valuta maggiore di quella, che hanno con l'intrinfeca... bontà, e fattura; e di qui è, che se nello Stato di Tolcana si battessero in copia grande quelle lor Crazie, e Quattrini, che non. eguagliano con la lega intrinseca il prezzo, a che corrono; ogni volta, che quei Mercanti volessero far pagamenti fuori di Stato, sarebbono astretti a trovar in vece di Crazie, e Quattrini Scudi, e Doppie, per ciò non avendone abbondanza, comprarle come le Crazie, e pagare gli Scudi una o due Crazie più che non è la loro valuta corrente, ed ecco come creicerebbono di valore le Monete. maggiori .

Ma febbene la più accertata regola, perchè non crefcessero di prezzo giammai le Monete maggiori, sarebbe il battere le Monete picciole tutte contenenti lo stesso valore intrinsceto, che estrinscamente si valutano, nulladimeno io consesso di Moneta in fatne più quantità d'una certa porzione, ella non sarebbe danno alcuno, ed essi lecitamente potrebbono valutarla a modo loro, qualunque

toffe l'intrinfeca bontà.

Sono necessarie in ogni Stato queste picciole Monete per uso della Plebe, che spende a minuto, e vive a lavoro giornaliere ne i prezzi delle cose; così sempre si addattano alla valuta delle Monete groffe, che vi fiano necessarie altre inferiori per compire i pagamenti; e perciò ogni Stato ne ha di bilogno una certa quantità, che bastando a questi usi, non foprabbondi però in modo, che renda proporzionalmente men copiola la Monetad' Oro, e d' Argento : e se i Principi di Lombardia non si fossero troppo spesso lasciati persuadere da' Ministri mal informati, etalora interessati, o a battere in proprio, o a permettere ad Ebrei, ed altri Mercanti la battitura di esorbitanti somme di Monete inferiori, ma folo avessero fatto supplire

quella, che a poco a poco va per varie cause, mancando, mantenendo i loro Stati abbondanti, ma senza eccesso, di tali Monete inferiori, non avrebbero con tanto danno dell'Entrate loro veduto nel corso di 30. anni creciuto d'un terzo il valore delle Doppie, degli Scudi, ed altre Monete maggiori. Il Re di Polonia Casimiro su persuaso da molte apparenti ragioni, che gli furono opportune, e molto più dal bisogno di pagare la Soldatesche creditrici di molte paghe del tempo della guerra avuta con i Svezzesi, a battere-Monete di bontà intrinfeca, molto inferiore alla valuta, che loro affegnava: concorrevano i Nobili del Regno a portare Argenti alla Zecca per farne danari per loro bilogno, giacchè le incursioni de Svezzesi avevano perpiù anni impedita la coltivazione delle Terre, e privatigli delle Entrate, tutto era loro pagato con Monete basse : così il Re pagò i fuoi debiti con l'Armata; ma quando s'avvidero, che gli Ongari d'Oro, i Tallari d'Argento, ed altre Monete buone antiche erano comprate da' Mercanti a prezzo tanto maggiore, che giunfero a valer gli Ongari 10. e 12. Fiorini l'uno, di sei, che ne valevano prima, cominciò il fusfurro de' Popoli, le lamentanze della Nobiltà, e finalmente lo strepito, e le sollevazioni delle Soldatesche, che fra le altre foddisfazioni dimandavano al Re le Teste de' Zecchieri , come Autori del danno del Regno : le turbolenze, che ne seguirono, sono ricavate dall'Istorie, e tutto non per altro, se non perchè la Moneta inferiore eccedeva in quantità la milura di quanta per uso dello spendere a minuto ne poreva l'offrire l'ampiezza di quel Regno. Era legge per avanti dettata dal bilogno. che d'ogni Marca d'Argento, che si comas-·se nel Regno, ne cedesse a beneficio della... Repubblica Fiorini 4. - , e perchè non. s'era battuta quantità esorbitante, ma s'era... fentito il danno, il che fervì a perfuadere i malcauti a trapassi maggiori, non ostanti tutte le rimostranze de' Danzicani , che gli pronosticarono in più Scritture i mali avvenuti .

X

Il danno, che cagiona agli Stati l'introduzione di Monete basse forestiere.

#### CAPITOLO IV.

A Bbenchè nello Stato Veneto, la Dio mercè, e dell'ottimo fuo Governo, non s'introducano Mone e foreftiere baffe-d'alcuna forte, e l'altre fole al valore dell'intrinsfeca bontà; nondimeno perchè l'istelligenza di questo punto è molto utile per bencimposfessarsi di queste materie, mi ha parso bene dirne in quetto luogo alcuna cosa. Egli è un danno così grave quello, che dalla introduzione copiosa di Monete forestiere di bassa lega agli Stati provviene, che non retho di stupire, come non sia universalmente in tutti i luoghi, e tempi proibita, mentre ella in breve, e con occulti, ma fieri colpi, dà ai Regni interi maggiori percosse, che non falono le guerre più crudeli.

Gli Ollandedi avendo contrafatto il Vigliame di Spagna, e lafciandone a' Mercanti Spagnuoli quattro e fei per cento d'utile, empirono si fattamente la Spagna, e la Fiandra, di tali Monete baffe, ipogliandola d'Oro, e d'Argento, che dove la loro ribellione privò quel Re di si belle Provincie, quell' altro colpo più fiero impoverì il reftante de' suoi Reami.

Il Re di Svezia Carlo Gustavo, veduti già introdotti nella Polonia i suoi Selingbi, e della Regina Gristina in modo, che se i Polacchi li volevano bandire, era uno spogliar tutta la Plebe, e molti benestanti dogni loro avere, caricò si sotre la mano, che ne cacciò dalla Polonia tutto quassi l'Oro, e l' Argento conisto, e la miseria, in che rimase quel Regno, non è ancor finita: a questo since in Riga si davano 108. Taleri di Selingbi per 100. Taleri buoni, il che sece., che tutti i Mercanti Polacchi portavano colà i Taleri, e gli Ongari buoni, allettati da., quel guadagno, che ben presto tornò in perdita universale.

La Francia, mentre possedè qualchetempo la Cattalogna, vi battè, e spele un'infinità di Moneta di Rame, e n'asportò tutto l'Oto, e l'Argento del Paese, che ritornato fotto il Re di Spagna, non ha in tanti anni pottuo ancora rimettersi dal danno, che n'ha ricevuto.

La Francia pure, ed a fua imitazione le Zecche di Toscana, e sento dire anche di Genova, ed altre, trovato facile l'efito nell' Egitto, ed in Soria, ed altri luogiti di Levante di certe Monete d'Argento coniato a Torchio, che colà si spendevano per Reali da otto alla pezza, e n'andava di peso 12. alla pezza, allettati i Turchi dalla bellezza. del Conio, rotondità, ed integrità della Moneta, quafi che l'effer mal tagliate quelle di Spagna fosse indizio d'esser tolate e scarse. n'ha mandato molti milioni in quelle bande . e ritiratene le Pezze da otto Reali , che di subito convertite in dodicefimi colà rimandava, ed ha, fi può dire, con questa industria privato d'un terzo delle loro facoltà que' Popoli che beu tardi avveduti, le hanno proibite, dopo averne pieni i Forzieri. E chi può dubitare, che quando uno Stato si è lasciato ipavvertentemente riempire di Monete, che non hanno l'intrinfeco valore corrispondente al prezzo, che se gli concede, non ha più rimedio da riparare la perdita, che ha fatto del suo miglior metallo? Se vuol proibire la Moneta forestiera, che ne faranno tanti Sudditi, che hanno in quella il suo avere? Se la vuole abbaffare di prezzo, eccoli perditori di tutta quella porzione, che egli ne leva col suo Decreto; se barattarla in migliore, il Principe fa al Suddito una carità grande, risarcendolo di quanto gli hanno rubato i forestieri; ma lo fa a troppo suo costo, che è sempre danno dello Stato, mentre diminuice quell' Erario, che deve difenderlo, fe, tollerando, egli è un dar adito a mali maggiori , perchè ogni giorno più nè farà introdotta di fimile da' foreitieri .

Il danno, che fa il Principe al suo Stato, ed a se stesso, battendo Moneta bassa più di quella può per gli usi minuti portare il suo Popolo.

#### CAPITOLO V.

LO stesso di Moneta bassa cui l'introduzione di Moneta bassa forestiera a maggior prezzo dell'intrinsea bontà, lo fa il suo Principe medesimo col batterne più del bilogno, perchè cagiona, che vien trasportato suori dello Stato tutto l'Oro, e l'Argento del suo Stato, e se in mano de' suoi Sudditi si trovavano, per modo d'esempio, 20, milioni di valuta d'Oro, e d'Argento, in troducendo Moneta, che non abbia d'intrin-

cca

feca bouta più de' tre quarti del prezzo fuo corrente, in breve, mentre i inoi Mercanti pagano con le Monete migliori le Mercanzie foreitiere, reita in mano de' Sudditi la valuta de'tuodetti 20. milioni, ma in Moneta inferiore, la quale valutara di più fecondo l'intrinfeca bonta , non vale più di 15 milioni , Mi fi può rilpondere , che anzi il Principe avendo fatto guadagno di dette Monete avrà tirato a fe , e non laiciaro andar fuoti di Stato detti 5 milioni . Ma , o il Principe ha. batturo con metallo, che era prima coniato in Moneta, o con altro fuo proprio; fe ha guartato Monete antecedenti , ha tirato parte del profitto per te , che gli eonverta però di pagar, come fi dirà, ma non ha però impedito, che irattanto non vada gran parte della Moneta buona fuori di Stato, e quando i fuoi Sudditi non ne averanno più , bilognetà per forza ridurre la fua Moneta al valore dell'intrinieca bontà , ovvero ( che torna lo stesso ) valutar le Monete buone quel tanto più in... proporzione delle inferiori , ovvero barattarle in tua Zecca in Moneta migliore, proibendone il traffico , ch'è lo fteffo , che restituire il mal tolto; se ha batruto Argenti propri, s'è ipogliato di quello per un privato profitto, nel mentre che ha dato un pubblico dono a tutro il fuo Siato ; ma frastanto di questo illecito, e mal configliato guadagno egli ne paga un niura ben rigorofa, imperciocchè le fue Entrate, che confiitono per lo più in Decime , Gabelle , Dazi ec, reitano diminnite a proporzione della valuta delle Monete : Se la Carne paga un foldo la libbra di Gabella, de' quali 200, facevano uno Scudo, e lo Scudo passa da 200. a 210. soldi a causa dell'abbondanza di Moneta di lega cattiva, fi vorzanno 210, di libbre Carne per cavar uno Scudo di Dazio; nè vale il dire, che i Dazi s'affittano a Scudi effettivi , e che il Principe non gli riscuote se non in buon Moneta; perchè il Daziaro, che è sforzato rilcuotetti a Moneta minuta, e provvederfi di Moneta buona, a val effetto comprandola più dell'ordinario valore, se, durante questa condotta soggiace al danno, non vortà a nuova condotta loggiacerci ; ma offerità tanto meno, quanto importa il prò , che egli paga nel baratto delle Monete ; e se il Daziaro anche egli riscuote. sempre in Moneta buona, il che però nelle cole minute non fi può fare, nulladimeno quel Gentilnomo, che per pagare nn Ducarone, che già valeva otto lire e mezza, ora ne spende nove , si duole di quetto danno , e re-

stringe quanto può per altre vie le spese dal che rifulta nuovo danno alla Camera del Principe, e perpetue querele de Sudditi; e quetto è il guadagno d'aleuni Principi di Lombardia, quando gli Ebrei, o altri Partitanti , guadagnato alcun loro Ministro male intendente di queste materie, con la promessa di ricco regalo, si lasciano persuadere da qualche migliaro di Doppie, che a loro pure offeriscono, a dar licenze di battere numero eccedente di Monete, fra le quali inferifcono, a titolo di pagar operari minuti delleloro Mercanzie , quantità di Monete baffe , e non veggono quanto danno apportano al proprio Erario, mentre l'Ebreo, che sa meglio del Principe, e de' fuoi Ministri il calcolo delle Monete , ha bene scandagliato prima. , fe con quella battura possa egli rifatcirsi e delle mille Doppie, ch'egli offerisce al Prineipe, e di quelle, che dona a' suoi Ministri, e di quel più, che vuol profittare per se, il ehe tutto vien cavato da' Sudditi dello Stato, che ne timangono per ciò impovetiti, ondecresce di poi la valnta delle Monete d'Oro, e d'Argento con maggiot danno del Principe, e de' Sudditi, che non fu il guadagno, che egli di fare si persuase .

Ma più evidente è il danno dello Stato . se fi considera, che gli operari sono soliti lavotare a un tanto il giorno, altri a falario, e questo ealcolandos a Moneta bassa , se questa peggiora, peggiora eziamdio la condizione loto; le rendite de Terreni fi vendono a minuto quafi tutte , ed in quelte riffente la perdita, così il Padrone, che il Contadino, perchè quando 30. anni sono s'aveva in Modona per 4 paja di Capponi uno Scudo, perchè valeva lo Scudo otto lite, ed i Capponi due lite il paja ; Oggi ch'egli vale undici e qualche cola più, ci vnole 5. paja, equali tei per eavarne tu la Piazza uno Scudo : ( mi servo di esempio di quei Paesi, perchè qui è evidente la mutazione delle Monete ) ed è possibile, che il Mercante delle cote minute s'accordi fempre all'accreseimento delle Monete , ficche al crescer queste di valore , creica eziamdio il prezzo di quelle .

Dell' altre cagioni, per le quali la valuta degli Ori, ed Argenti piglia accrescimento.

#### CAPITOLO VI.

Ltre la quantità della Moneta baffa battuta dal Principe, o permeffa d'inrrodursi da Pacsi convicini a maggior prezzo di quello fia l'intrinfeca bontà , ed in maggiore. quantità di quello può per il bisogno della. Plebe bastare, da cui s'è mostraro procedere necessariamente l'accrescimento del valore alle Monete maggiori : sonovi molt'altre ragioni, che ponno dar loro l'impulso. L'abuso di molte Città di Lombardia, e Toscana di ricevere le Monete, che calano di più grani, per buone, e di pelo, non diffalcando cola alcuna. per lo calo, ha cagionato, che in Bologne non si trova più, che per miracolo una Doppia, un Ongaro, un Zecchino, che sia di pe-to, mentre i Banchieri giammai fanno un pagamento di Doppie, che non calino sei, ed otto , e 12. grani l'una , e a tal fine quante. Doppie a loro capitano di giusto peso, tutte mandano a Venezia a baratto d'alrre, che calano, e nello ftesso modo vi corrono Scudi, e monete d'Argento tofare a fegno, che fi dubita alle volte, se uno Scudo sia intiero, o mezzo. Di qui nasce, che se alcuno vuol Doppie intiere di giusto peso per far pagamenti fuori di Stato , le paga 3t. Paoli , epiù a' Cercatori, e Banchieri, quando non vagliono che 30., e gli Scudi di ginsto peso li pagano dieci Paoli e mezzo, che non vagliono, che dieci, e frattanto alle continue iltanze de' Mercanti a que' Legati, ed a quel Senato non vien permello il corlo pubblico a... quelle Monete di pelo a pelo maggiore delle stronzate, il che mantiene il giuoco a' Mercanti foli , che tofano con quett'artificio impunemente le Monete, non già con la forbice, ma con il baratto, che fanno delle buone nelle scarse.

Un altra caná adel! alzamento delle Monete fi è la valuta propograionata, che fi dà talvolta a qualche Moneta particolare, più che quello fia l'intrindez fua bonata. Il Ducato Vnezzino fu valutato a Bologna, tre anni fono, 68. Bolognia, e fubico concoré a Bologna, immediart quantità di Ducati, perchè vi trovayano il guadagno con i Mercanti di Veñezia in mandatti, come quelli di Bologna ire. Ifali venire. La foroporzione è manifeda.

perchè fe il Dausto Veneziano vale in Bologan 48, 10 Saudo Veneziano in Venezu dovrebbe valere Bolegnini 109, e quati un rerzo, e pui non vale che cento, onde vi eracinque e un terzo per cento di guadagno; ed ecco come per necoffità paffa da 100, a 109, Bolognini in valura dello Soudo, ficchè di Scudi feati di pefo in poi, non s'averebbein Bologna no Saudo infero per 10 olique

prezzo di cento Bolognini.

Refiste però molro all'aumento delle Monete in quella Città l'nfo della lor Zecca, e di quella di Roma, ed altre Zecche deilo Stato Ecclefiaftico di non battere Moneta baffa... fe non quella poca, che all'uso della Piebe, e delle spese minute è bastevole, e questa ancora di tal peío, e grandezza, che rielce incomodo a portare; onde fi fervono quanto ponno di Monete d'Argento picciole, come-Testoni , Paoli , ed altre , che hanno di valuta intrinfeca quanto devono per proporzionarfi al prezzo, che corrono. Anzi io ho sempre. condannato d'inutile pontualirà l'nfo della. Zecca di Bologna di battere le iue Monete. di tal bontà, e peso, che non ne viene detratto nè meno rutto il rimedio, che nell'a!tre Zecche si da per lo consumo degli strumenti, e per li falari de' Ministri della Zecca, che tntti iono mantenuti dalla Cirtà icnza. rimborfarsi d'un foldo fopra le Monete, ene ivi si coniano, il che cagiona, che appena. uscite le Monete da quella Zecca, in nn alrra fono disfatte, e ribatiute a peio, o lega alquanto minore, e la Città non le gode, che per breve tempo . Sanno molto bene gli Spagnnoli, che le loro Pezze fono disfatte, e ribaitute nelle altre Zecche , lo fanno i Genovesi delle lor Genovine; ma perchè vi trovano qualche conveniente guadagno per sè a... batterle così , avendo alreove gli Argenri ... prezzo migliore , lasciano , che altri possano profittariene, ed in queito modo danno più efito alle lor Monere, in che confide il loro vantaggio; ma i Bolognesi non hanno profitto veruno, anzi hanno ivantaggio nel battere le ine, eppure le fanno per una affatto inutile. pontnalità.

ponistina i se agione ancora produce il rialzameno delle Monree, ed è, quando il Principe più patre una Monra o d'Oro, o d'Aggento di minor valore intrinteco del coniucto. Gli Scudi Fiorenini del prefente Gran Duca non hano, per quello fi dice, la folta bontà intrinfeca nel pelo e merallo, che avevano quelli de' pafatti Gran Duchi; perciò e in...

Bologna gli accettano a 10? Paoli e mezzo. come folevano, nè in Venezia li vogliono al pari ne pure degli Sendi di Roma, che vagliono 10 Paoli; di qui non può di meno di non prender augumento il valore delle Doppie in Firenze, non meno che dell' altre Monete; e se questo Scudo non viene accettato fuori per più di 10. Paoli, ed a Firenze fi fpende per 10. 1, che sono sette lire di questa Monera, la Doppia, che suor di Firenze vale per tre di quegli Scudi, o dovrà valere in Firenze 21. lire, che ogni rre val 20., ovvero tutte le Doppie di quello Stato convertite a poco a poco in quegli Scudi spariranno dalle mani di que' Sudditi, che poi per averne a' loro ufi le compreranno a 21. lire, non oftante ogni divieto .

E fialmente un altra cagione di cotale.

Alzamento delle Monce fi è, quando le Moncet di un Paefe pigliano più credito dell'altre in qualche altro Paefe, come il Zecchino Veneziano, che in Levante ha prefo tal credito, che in Venezia ha cominicino effer pagto 20. lite, con liproporzione grandifimal.

ail' aitre Monete tutte .

Il conune cangiamento di tutte le Piazze d'Italia ha fin'ora valutato il Zecchino 

d'Italia ha fin'ora valutato il Zecchino 

della Doppia d'Italia, perchè comunemente anora 

la Doppia vale 30, Paoli, il Zecchino veniva 

a valere 18, cooi tovatta la Toficna, con 
lo Stato della Chiefa, corì tutta la Lombar
no della Chiefa, corì tutta la Lombar
ducendo l'una l'itata Monerol Co 

non ne fia tanto nel Zecchino, che a quello 

della Doppia subbia tal proporzione, la ragione 

di che nel feggente Capitolo fi dira. 

Oza perche in Levante, e pecialinence: 

Oza perche in Levante, e pecialinence.

in que' Luoghi di Turehia, ove trafficano i Metcanti Veneziani , vien elclula ogni altra-Monera d'Oco de' Crithani , e dato luogo folo al Zecchino , contandolo per due Pezze emezza, qualunque fia o cagione, od ignoran-24 , che muova i Turchi a così fare , cerracofa è, che l'esito vantaggioso, che hanno queite Monete in quella parte , ha fatto prima cercarle, poi pagarle più del folito in quetha Città, fin ranto che preso piede l'abuto, iono ufciti a molte migliaja da gii antichi ripostigli li Zecchini , che lungo tempo avevano nelle Casse de' Mercanti , e d'aliri dormito, che spesi tutti a 20. lire l'uno, hanno empita la Piazza, oltre qualche numero, cheha dato fuori la Zecca , anzi dagli Stati cir-P. VI.

convicini, quanti vi fe ne trovavano, vitri a Venezia fiono fasti portati, a ipotrandone Le. Doppie, e gli Staudi. Di qui polcia e nate la carrità di Doppe, parte pafficie in altri Stati, de grandi di poppie, parte pafficie in altri Stati, di fregliazono i Zecchini, onde fearleggiando di quete la Piazza, che ficiori del Levanto inniun altro Pacie può fenza danno mandare gli effettivi fioli Zecchini, mercecche niun altro Stato lo riecve di gran lunga a quel prezzo, e perciò hanno comiciatio a venderfi, e fiocefiti vamente [penderfi le Doppie d'Italia a. 3 — 2, o 2). Ille l'ana quelle di Spagna, che

prima 28., e 28. - valevano: a questo salto è confeguitato quello dello Scudo d'Argento , che correndo per lo resto dell' Italia , qui ha fatto falto fino a 10. lire, che è un terzo di quella di Spagna, ammettendo a questo prezzo anche gli Scudi di Milano, il che n'ha. fatto correre di la per le Poste a questa parte una forma ben grande, asporrandone le Doppie, benchè accrescinte, perchè non sono alzate al ginsto livello per anco. Ma perchè ne' pagamenti, che fi fanno al Pubblico, non fono accettate le Monete de non al prezzo stabilito altre volte per Decreti dell' Eccellentifimo Senato, quindi è naro, che ognuno falvava per cotali pagamenti li Ducatoni, e Ducati, che non per anco avendo murato valore, erano da' pubblici Ministri ricevuti allo stesso prezzo, al quale correvano; ma bastava appunto, che si trovasse vantaggio nello spender questi in uno più , che in altro luogo , per fare che crescessero di valore anch' esti : chiunque aveva da pagar Gravenze, e nonaveva Ducati, gli cercava dagli Amici, e poi da' Mercanti , e pagandoli qualche cola più , pure per non perdervi tanto quanto avrebbe perduto pagando con Scudi a lice 9 12, che a lui cottavano lire 10. ; il che ha fatto, che finalmente prorompa in ulo comune il prezzo de' Ducatoni a lire 9. , e de' Ducati a lire-6. 10

Con come l'onda incalza l'elte onda, totta la mafia delle Monete a poco a poco ha rifentito dell'eforbitante alzamento del Czechino, e finalmente e giunta a l'ar mouvre, chino la Moneta inferiore de Seldi, e Bezzi. La quantità delle Monete d'Argento, e d'Oro, comparfe fuori delli Serigni a rikuotete questi fuoi augumenti, ha refo fierie la Puzza di Moneta minuta per batterle, e perché quella Moneta minuta per batterle, e perché quella Moneta prima era tunta che battivas, e quanor

a è non corre fuori di Stato, almeno fenzaperdita, il non trovarlene addelfo, è ben fiespo, chi ella viene nafcofta da chi vuol tranne poditto. Profitto, per mio parere, degno di non effer tollerato, mentre hanno cominciato ne pagamenti a fir Sachetti di Soldoni di 31. lire, e contati per 31, anzi 31. - con manifirth channo di chi ricevedoli mon ha. l'incontro di paffirigli iniviri in altre mani, ma bifognofi di spendere a mintro. Sa sforzato inghiottire la perditi di una lira e mezza per aver il comodo di far fue faccende.

Ma ecco, come di nuovo fi ragguagliano naturalmente le Monete profilmamente alle.

Monete la Doppia di Spagna è creicitata dalle 48. 

" ino alle 30. lire, lo Scudò è crefciato da lire 9, 11. fino alle lire 10, ode le tre Scudi fanno quafi una Doppia., odde le tre Scudi fanno quafi una Doppia.

creicono anche quafi quanto quella . Il Ducatone è cresciuto alquanto più di questa proporzione, ed il Ducato alquanto meno, perchè valutando la Doppia 28. - ,ed il Ducato lire 6 4, ci volevano Ducati 4. 3 a. for la Doppia, ed ora valutando la Doppia... Spagnuola lire 30., ed il Dueato lire 6. 10., ci vnole Duc. 4. 3, che non vi è differenza, che di due foldi ; e perchè lo svario restava. nella Moneta bassa, questa essendo anch' essa alzata poco meno di quello hanno fatto le altre , ficcome con un Sacchetto di 31 lire , io aveva una Doppia di Spagna a lire 28. 4, e vi restavano 50. soldi; così ora, che tal Sacchetto fi spende per 32. - avrò con lire 30. una... Doppia di Spagna, e mi restano 50. soldi; e perciò il ritornare al fuo antico valore le Monete non farà difficile , ne dannoso , se non... quanto per lo Zecchino ci vuole un altra ifpezione . Frattanto le vogliamo intendere , che hanno fra questi intorbidamenti rissecato i Mercanti: Supponiamo uno, che avesse a parte 1000. Zecchini ricevuti a lire 18. l'uno, e che iopravvenuto l'accrescimento sino a 20. fire, gli abbia spesi per la Piazza, riducendoli in Doppie di Spagna a lire 28. 1 ecco di già guadagnato lire 2000., e trovafi nellemani Doppie 701. - effettive con qualchecola più i indi a poco crefciure le Doppie.

fion a 30. lire, vagliono già lire a 1045, e e
quelle ponismo abbia convertire in Ductatoni
a lire 8. 10., a 1047 a vatro Ducaroni a 454 c, che
ci ca 148, Con pinel i cope ritre in Ductatoni
di ca 148, Con pinel i cope ritre in Ducaro
di ca 148, Con pinel i cope ritre in Ducaro
di 10. vagliono lire a 1510. , ed e erano pocini
mi avanti lire 18000. , onde la guadignato
in quello rempo con mille Zecchini di Cipitale lire 1516. . che è quati po, per cerno
citali lire 1516. . che è quati po, per cerno
dono la Doppia per lire 18. . . . e dimanti condono la Doppia per lire 18. . . . . e dimanti con-

vien loro riceverla per a 90, e per 30.

Io fo bene, che per converture così felicemente le Montete d'una in l'altra forte conraton guadagio, ci voule e l'incontro, e di
Mercanti, anzi il rigiro d'altre Mercanzie, e
che però non frat così precilo il fuddetto
for e però non frat così precilo il fuddetto
fa vedere manifelamente, e l'utile grande de'
Mercanti in quelli ficonvolgiment i, l'intercile, ch'effi hanno in promoveti, e nafcondere
i veri mezzi di provvedervi;

Del valore intrinseco delle Monete, e proporzione, ch' egli aver deve con l'estrinseca valutazione.

#### CAPITOLO VIL

EGli è un errote di molti non ben infor-mati di queste materie, che si danno a... credere , doversi valutare le Monete precisamente con la proporzione del metallo fino, che contengono . Vero è , ch'ella deve offervarsi profimamente in molte, e che nelle Monete foreitiere in particolare ella ha per lo più il suo luogo : ma ciò non è in tutte , nè lempre il valore del Zecchino, che, per effered'Oro fino, fu tempre da tutte le Nazioni abbracciato, e preio volentieri, fe non con gli eccessi del tempo d'oggi, sempre però per più valuta d'altretranto Oro fino in Doppie, o alrre Monete, ben fa conolcere, che questa. proporzione non è quella, che deve tenersi in valutarle. Tutto l'Oro, che fi batte per indorare legnami, flucchi, e fimili, fe quegli Artefici , che lo battono , non trovano il Zecchino effettivo, o qualche Ungaro di buona... lega, conviene loro non fenza fpefa, e tempo affinare le Doppies e perciò se trovano il Zecchino lo pagano più di queilo, che pagano

l'Oro fino contenuto nelle Doppie, spiuflo il comodo, che ne trigggiond al porte fare i lotro lavori senza raffinarlo. Gli Orefeie, che
per ulo di sunella, ed airti lavori d'Oro adoprano Doppie, aggiungendo seco altra materrar, quanto bità per raffure la lle gad i pelgrap, per l'atrea, che gli è prefissi, ed un poZechino, per l'in I hallgama da dorare i lavori d'Argento, e di Rame, che fano, e, per
per averlo, lo pagano più d'attentanto Oro
fino che in Doppie, o in altro aver potesse.

Gii Argentieri , che guaffando Genovine per far Argenterie non hanno altra fatrora a fare per ridurle alla lega, che loro bisogna per dette Argenterie, che aggiungervi la fufficiente porzione di Rame, pagano bene più volontieri qualche cosa più l'oncia l'Argento fino in effe, e negli Scudi contenuto, chenon fanno l' Argento fino contenuto ne' Ducati , perchè quetti averebbero bilogno di raffinatura per servizio de' loro lavori , sebbene pochi fono i lavori, ove non fi fetvono della lega del Ducato, e di peggiore ancora, se pouno , o se pure vogliono migliorarla, giuita le Leggi , aggiungendovi Scudi , o Genovine leco, avanzano la raffinatura, onde non fa svario sopra il Ducato lo Scudo, come fopra la Doppia il Zecchino .

L'oppnione, che hanno i Popoli di Levante d'inggon ome fortite de Crittiani, inalza anth'ella le Monete alle volte, ricevendone alcuna, e particolarmente il Zecchino per affai più valore di quello comportarebbe l'intrinfecta bont pargonata a quella delle. Deppie; onde chi mercanteggia no que Paefi, compra anche fra noi il Zecchino a prezzo vantaggiolo, per valeriene in quellebude.

Frattato una Pizzza di gran Commercio, come Venezia, sono può permettere ecceffi in quefte proporzioni; l'ulo, il comudo, l'intereffe, l'opinione fifta de' Popoli, son del fuo folo Domino, ma de' fuoi convicini ancora, con i quali ella traffiez, impone una Legge al Principe, che gli toglie poco meno, dei l'arbitrio tutto di dar altra vaco meno, dei arbitrio tutto di dar altra vaproporzione dei di pulla didar l'incompanio dei di proporzione di comune con le recommenda di proporzione di consucemente vien l'ecvuita.

Supponiamo se non decretato, permesso tacitamente il prezzo a 20. lire l'uno a' Zecchini nel Dominio Veneto, e che frattanto non possano spendersi le Doppie più che a

lire 28. 10. quelle di Spagna , e 28. quelle d'Italia . Se un Mercante Veneto dovra fare un pagamento di 100. Doppie a Genova, che fatebbono lire 1880. di quella Moneta, nonpuò pagarle con Zecchini, perchè non vagliono là, che lire 10, 12, onde vi vorrebbero Zecchini 177. 7, che qui vagliono lire. 3546. 13., che se potrà aver Doppie effettive , non valerebbero qui , che lire 2850. , che nè uno svario intollerabile di quafi 25. per cento, oude gli tornerà conto, non avendo Doppie, od altra Moneta più vantaggiosa del Zecchino , comprarla non folo a 30. , ma fino quasi 35 lire l'una , e se ofterà il divieto delle parti, egli lo farà segretamente, e perciò se abbandonerà il Zecchino, in breve... usciranno dallo Stato tutte le Doppie, lo stesso faranno gli Ongheri, lo stesso altre Monete, che non faranno proporzionate al Zecchino; e se ne Paesi circonvicini si troveranno Zecchini . o tutti faranno mandati in questo Stato , e quello , che è peggio avranno bell'occasione i Falsari di fabbricarne mentre anche senza falsificarli, ma facendoli di tutta finezza, pore vi troveranno tanto vantaggio, e se fra' Principi di picciolo Stato in Italia , e que' Feudetari Imperiali , che fono liberi Signori , ne' loro Stati fi trovaffero geuj fimili a quello, che ebbero gli ultimi Principi di Coreggio di contrafare, e faltificate le Monete circonvicine, a causa di che futono poscia per bando Imperiale privati del Feudo, sarebbe pieno lo Stato Veneto di Zecchini non battuti in questa Zecca , ed afportatane tutta l'altra Moneta prima, che il rimedio vi fosse apportato, che sarebbe anche difficile.

Inteso tutto questo, figuriamoci per un esempio la Città di Venezia, priva già di Monete d'Oro forestiere, a dovere spendere negli Stati alieni il suo Zecchino a quel prezzo, che lo valutano essi loro, dunque non... avrà con 29 lire di fua Moneta fe non tanta Mercanzia , quanta si avrebbe avuta con sedici lire e mezza, anzi 16. e 4. foldi, fe dovesse darlo al prezzo, che lo valuta in proporzione della fua Genovina la Piazza di Genova ( la quale però non fa in queita parre la giustizia, che dovrebbe al Zecchino, ed alla valuta, che si dà in questo Stato alle sue Genovine ) ; dunque si troverà d'un subito privata Venezia d'un festo, anzi quasi d'un quinto del fuo avere , che tanto riefce a chiunque d'ogni 20, sue lire resta con 16. e 4foldi, e sebbene non resteranno perciò i Battiori, ed Orefici di Genova di pagare i Zecchini un Giulio più per le occorrenze de'loro bilogni, perciò basta il loro consumo per dar credito a questo prezzo universalmente, nè questo sarebbe bastevole a rilevare del suo danno questa Città , la quale nella penuria delle Doppie, non trovando nel Zecchino il valore, per cui l'ha ricevuto dal suo Principe, comprerà ben per tempo le Doppie a 30. e più lire, ella potrebbe con vantaggio incet-tarle più tosto, che valersi del Zecchino a 20. lire, onde si vedranno le Doppie creiciute di prezzo molto prima, che d'esser useite dello Stato, come hanno fatto questa volta, nè bastano i Decreti de' Principi per impedire si fatto disordine, perchè quando gli Uomini trovano il suo vantaggio in un delitto facile a nascondere, anzi ( per parlare in termini più propri ) quando trovano, come esimersi da un danno, con un delitto difficile a scoprissi, non hanno ritegno, che gl'impedisca. Se io avessi mille Doppie in uno Scrigno, e venisse chi, per inviarle suori di Stato, mi volesse dar di ciascuna una lira più, che non comanda la parte, dove mai troverò nel mio cuore tanto rispetto a que' Decreti . ancorche Sacrosanti , che prevaglia a un interesse di tanto riglievo, sicchè tacitamente fra noi non ne fegua il contratto ? E se questo si farà da tutti, così chi sarà, che potendo tener in Casa sua Doppie, e per attendere questo guadagno, voglia giammai spenderne una al prezzo Rabilito dal Principe?

Ecco dunque, che non è in arbitrio del Principe di valutare a suo talento le Monete, fuori delle picciole di Rame, perchè qualunque picciolo sbilancio, che sia, il prezzo, ch'egli stabilisce fuori della comune proporzione, eccita i Mercanti al profitto, che dagli errori di chi comanda , sapranno prontamente cavar profitto in danno de' Suddiri , e della vera Mercatura .

Nè giammai farà altro mezzo più proprio per impedire questo dannoso trasfico di Monete a' Mercanti , che il mantenere efattamente bilanciato alla proporzione più giusta, e comune il valore degli Ori, e degli Argenti . Se faranno tutte equilibrate, come mai troverà un Mercante di Roma il modo di guadagnare, inviando una sorte di Moneta in luogo d'un altta, se ciò non gli mette conto di fare, se non quando, o con un oncia d'Oro nella tal Moneta cava più d'un oncia. d'Oro d'un altra Moneta, o più di quelle

14 oncie e 3/4, o 4/5 che sia d'Argento, che può avere il suo Pacie, e se egli non vi trova guadagno da una a un altra forte di Monere, come verra il calo, che alcuno paghi qui una Doppia più caro del prezzo affegnato dal Principe, ond'ella deve crescere di prezzo?

Non trovando dunque i nostri Mercanti, non trovando gli estranei, come far guadagno su le nostre Monete, per esser tutte proporzionate col valore estrinieco alla intrinieca bonta, applicaranno l'industria, ed il danaro loro al traffico di Mercanzie, ed in vecedel danno, che portavano a' Sudditi con quello delle Monete, portavanno loro l'utile delle manifatture, con profitto universale, e

vantaggiolo del Principe.

E qui mi caderebbe in acconcio discorrere del Zecchino, e fua valuta presente, e modo di falvarne al Principe l'utile, che ora ne trae fenza incomodo del suo Stato; ma lo riferbo all'ultimo Capitolo, e passo al seguente, nel quale ricapitolarò in forma, e massime la Dottrina fin qui diffusamente spiegata .

Massime universali per rezolamento delle Zecche, che dalle precedenti Dottrine s deducono .

#### CAPITOLO VIII.

D Alle cose dunque sin qui dette, ed esem-plisscate, si deducono molte Massime. universali, ch'io stimo lor degne da osservar-fi in ogni Zecca, e Piazza Mercantile, per dar a' Mercanti la meno occasione possibile di travviare dagli ordini pubblici ne' prezzi delle Monete : nel che si conteguiscono due beneficj importantissimi a gli Stati, che sopra si fono detti, cioè, che non nasceranno i disordini, e danni de' Sudditi, e del Principe, che da gli alzamenti delle Monete fogliono esser cagionati, e che li Mercanti privati di questo trassico delle Monete, altrettanto pernicioso alla Repubblica, quanto profittevole a loro, s'applicheranno con più attenzione. alle altre Mercanzie, dalle quali traggono vantaggio anche gli Artegiani, e che perciò fono alla Repubblica d'importantissimo pro-

Sarà dunque prima regola il mantenere, quanto sia possibile, alla valuta degli Ori, cd

ed Argenti quella proporzione, che fra gli Ori , ed Argenti nell'altre Zecche s'offervano, acciò nella iproporzione non trovino i Mercanti quel profitto, con cui vuotano gli Stati ben preito di quel merallo, ch'è a mi-

glior prezzo .

Secondo: Perche per fervizio della Zecca fa bisogno ora l'Argento, ora l'Oto d'altre Piazze, si potrà alterare la suddetta proporzione qualche picciola cosa, non tanto però, che metta conto a' Mercanti il farvi negozio particolare, ma folo, che dovendo mandar. Ioldi a queita Piazza per Mercanzia, mandino più volontieri di quello, che a noi bisogna . Per esempio, se in Venezia s'ha di bilogno d'Argento, e la proporzione più comune dall' Oro all' Argento nell'altre Piazze è di 14 3 per uno, riducendola in Vene-

zia a 14. 2 ; che viene a poco più di mezzo per cento, non ponno li Mercanti di Genova, Milano, ed altri mandare per traffico particolare a Venezia i suoi Argenti per ritrarnel'Oro, perchè quel mezzo per cento gli vien confuntto in provviggioni, trasporto ec. Ma fe loro convien far pagamenti qui per altre Mercanzie, pagano in Argento, perchè vi è quell'aggio di mezzo per cento in circa , e così viene Argento più che Oro, ma senza danno dello Stato; ed all'incontro, se bisogna Oro, valutandofi qui le Monete d'Oro in proporzione d'un oncia per 14

gento, vi troveranno i Mercanti fimilmente. poco più d'un terzo per cento di guadagno, onde non potranno far guadagno ful nudo cambio di Monete, ma occorrendo loro di far pagamenti, pagheranno però in Oro più toito, che Argento per quel poco d'aggio: Così prudentemente fu stabilito del 1665 da queito Eccellentifsimo Magnitrato il prezzo delle Doppie alquanto minore in proporzione del prezzo dello Scudo, di quello avrebbe dovuto, per dar occasione agli estranei di mindar Argento più tosto, che Oro, perchè di quello si penuria alquanto, ed ora, che s'è conieguito l'intento, è cessato il bisogno, farà necessario rimetterle in giusto bilancio, acciò non restiamo in penuria d' Oro .

Terzo: Quando una Piazza ha d'altrove la pasta d'Argento, sicchè battendo al confueto ragguaglio, e proporzione, ella trova qualche utile, non deve valutare la fua Moneta tanto, che all'altre Zecche non torni P. VI.

conto disfarle, perchè avendo paste a sufficienza per farne sempre quantita, il maggior guadagno confitte nello fpaccio. Perciò la Repubblica di Genova fa le sue Genovine \$ e la Spagna le sue Pezze da otto d'un pelo, e bonta, che l'altre Piazze vi trovano nel disfarle qualche vantaggio, più che nell'altre Monete, e tanto maggior quantità battendone, ne cava utile maggiore, il che dal fo-

stenerle più care non farebbe :

Quarto: Alle Monete forestiere nel propiro Paele non bilogna dar valuta punto maggiore di quello è la bontà loro intrinfeca, eccetto qualche poco alla Doppia di Spagna, Ongaro, e Zecchino per la raffinatura, altrimenti quelle Piazze, ove si battono, empirebbero la nostra, asportandone in proprio profitto quel più, che noi valutiamo. Così iono paffari a Bologna, e Ferrara in gran copia li Ducati Veneti, per effere stati colà vatati 6. 8. di quei Bolognini, de' quali lo Scudo Veneto non vale al più che 103, e la Doppia d'Italia 300. Vero è, che correndo colà le Doppie spropositatamente tearle al pari delle buone, vien compeniata alquanto la sproporzione del Ducato, ma non tanto, che non'vi trovino vantaggio grandissimo i Mercanti .

Quinto: Alle Monete proprie si può dare qualche vantaggio sopra l'intrinseco valore', mantenendo però la proporzione folita dell' Argento all' Oro, ma estendersi poco, perchè per poco vantaggio il Suddito lo tollera, il foreitiero non vi trovando utile a portarle fuori di Stato, le lascia, e riporta a noi più tosto le nostre, che le sue, e nonhanno occasione le altre Zecche d'empirne lo Stato nottro di forettiere; ma non vi trovando ambe danno grande, ne va asportando secondo il bilogno, e le occorrenze, ed il Principe ne riceve quell'utile, che, le tosse troppo grande, tornerebbe a danno ienfibile dello Stato, a fare alzare l'altre Monete . Cosi Firenze valuta il tuo Scudo dieci Paoli e mezzo, tutti gli altri 10. Paoli, ne fi è tanta di gran lunga la differenza dello Scudo di Milano, o di Venezia dal Fiorentino, che ascende alla ventesima patte di quelli,

Sefto: Se il Principe trova congiuntura d'inviere in Stati alieni gran quantità di qualche Moneta con profitto cosiderabile, ma deve lasciarla correre nel suo Stato, o non a quel prezzo, e poca, solo quanto basta per mandare in quello Stato alieno.

Quando i Francesi empirono la Cattalo-

-

gna di Monce di Rame, le battetono con conìo diverfo da quelle, che cortono per la Francia, nè in Francia le accettavano; lo itelio fectro gli Ollandeli, quando contrafacado il Vigianze di Spagna, ne feminarono ni gran quantità negli Stati de mal'accorti Spagnauli, altrimenti averebbero fatto lo

stello danno a' Sudditi propri.

Il Gras Duca Ferdinado del 1678., e 1659, fece bittere qualche milional di Monete piccale d'Argento, 1s. delle quali perlavano nan Pezza da otto, chiamate Laigrav, perabè eraco, beachè con improsso iuo proprio, simili però a quelli , che di Francia mandavaso in Levante, delle quali fi pariò ael Capinolo quarto, over enuo ricevati a otto per Pezza con profitto di so, per cento, Stato proprio, che ne meno vi li fernavano, tariportundo fi immediatamente dalla Zecca a Liverno in Callo C. qui dioli in Levante.

S'egli avesse lasciato correte quella Mopera anche per lo fuo Stato, o l'avrebbe valucata, giusta il suo peso, e bontà, e dava in mano a' Sudditi il traffico, che egli voleva... per le folo, con pericolo di l'concertarlo, perchè i Sudditi le avrebbero raccolte , e mandate anch' effi per altra via in Levante, ed averebbe fatto lo stesso danno a' fuoi Sudditi, che faceva a i Turchi, e l'altre Monete farebbero falire a prezzi altiflimi nel modo, cheabbiamo moltrato sopra, succedere necessariamente ogni volta, che nua moneta d'Argento, e d'Oro a iproporziona dall' altre . Ma porsiamo un efempio d'un altro caso, che su mal regolato, e partori evidente il danno. La più picciola Moneta di Firenze è il Quattrino di Rame , lessanta de' quali fanno una lira , eventi lite una Doppia ; fra queite Monete fu Introdotto del 1653, in Tolcana, per una non so qual trascuragine di governo in queite materie, una infinita quantità di Sclini di Modona . 60, facevano pure una lira , ma la Doppia valeva 25. e quafi 26. lire , fioche portati a Firenze vi era un guadagno di più di 25. per cento. Questo traffico fatto di nascosto fra Mercanti Modoneli , e Fiorentini , che fra loro ne dividevano il guadagno, fece andare a Modona quantità di Doppie, ed altre buone Monete a danno della Plebe di Tofcana; e. perchè si vuotava perciò lo Stato di Modona della Monera picciola, ne fu battuta quivi non Jenza eccesso nuova quantità, con mal accorto configlio , perche avvedurifi indi a poco del danno, i Florentini proibitono prima, che

il mai creficelle, quella Moneta de Sefini, che trumella con nuovo guadagno del Mercant a-Modona , ed eccelendo la quantirà , che ne biolognava allo Stato , fu cania , che le Doppie alzarono fino alle ay. lire e più per le ragioni dette nel III. Capitolo, attelo che allo Moneta baffa non ha intrinferamente il valore, che ella è valutara.

Case til e Valutata.

Ogai volta dunque, che una nostra Moneta si introduce con nosito profitto, e danno
loto no Estra ileini, bilogua ben guardari di
penderi copiodimente allo aftelip premo tra
fari, che a queggia intri, e la più ficura è ono
la ipendere, ie fi più, d'alcuna forte fra i
nostri; perché conì il frutto di quel commermercio con gli eltraci rella tratro del Principe, e vien meggio regolato, onde più a luna
go dovrà pure, se si possibile, in qualche,
cato laticaria correso, e con quali regolamenti

fi dirà nell'ultimo Capitolo.

Agenta fi must comunemente nelle altre. Piazze y convicen mutaria nel proprio Sato accora; il che potendoli fare, o col creferer il valore a quel inetallo, che incaville, o con forenzio a quel inetallo, che incaville, o con forenzio a quello, che arriccanice è, più vantaggio formatio a quello, per non laticara avanrati, il valuta delle Monete a pregiudizio delritario delle Monete a pregiudizio delditi valore, fei non rate volte, e per breve dutaria, rende tanto meno futro illa Cdifi del Principe, quanto più ne va d'effa a fare una d'Argento, e d'Oro.

Ottavo: Alle Monere baffe føreftiere pariticolarmente de' Principi confinanti, che più facilmente s' introduccio; fe .fono di Rameichietto, devonfi probite affatto; fe con Argento, valutarle icariamente, anzi che no, alla valuta della intrinicca bontà, acciò non-

vi trovino atile per introducle .

Nono: Le Montete baffe della propriazecca ano finn omi batture in piq quantità del bliogno dello Stato per gli uti delle fiefe minuta, e fino a quetto fegno fi poli toro date minuta, e fino a quetto fegno fi poli toro date di la bonta ; che fe e gine per l'esta riguardo alla bonta ; che fe e gine l'oncete maggiori in valuta, come fanno ne Stati Ducali di Lombarda. J'effectionza ha fatto conolectre , che quando fe ne trova poca rispetto al briogno, a del ella cerce di prezzo son oltanee, che, and e ella cerce di prezzo son oltanee che, che nell'alcumento delle altre Montre è intro che nell'alcumento delle altre Montre è intro da' Mercanti natorolo il Bezzo, cel il Soldo, al co-

fine di disfarti delle Monete alzate per timore non fiano di un fabito abbaffate; li bifogno, che ha la Plebe di Soldi minuti, ha fatto aeettitate i Sacchetti di 31 lire di foldi per 31., e fino 32. 2, e pate in que foldi nun v'è il valore intrinfeco della metà.

Valute delle Monete, che si spendono in Venezia, raguagliate alla proporzione di oncie 14. 4 d'Argento per una d'Oro.

#### CAPITOLO IX.

PEr compimento di questo Trattato aggiungerò qui sotto in sorma di Tavola il valore intrinicco di tutte le Monete, che più comunemente si spendono in questi felicissimi Stati, raguagliate alla proporzione d'oncie. 14 <sup>2</sup> d'Argento per una d'Oto.

E perché quella praporzione è alquanto diveria da quella, che correva in Venezia, che conver in Venezia, fecondo il regolamento dato del 1665, alle. Doppia d'Italia litre 88 ; perciò io metre il la Valore di rotte regolato detta proporzione, valorado la Doppia litre 88, il che fari abbaffare lo Scudo i re pa-12, il che fara altatte la Doppia litre 9-12, il che fara altatte la Doppia.

E notif, che effeudo la proporzione di Genova patte a rat. 4, come che ella porta, qualche picciolo variazgio à foretheri a portar Oro più todo , che Argento , me onato che che posto o con più todo , che che genoto , me onatole, che pinda o issue traffico particolate. A regola feconda del Capitado anece-di con per lo bifogno, che fi la vaj con della proporta della proporta della porta de

Posto lo Scudo Veneto lire 9. 12., vale unoncia d'Argento sino lire 9. 10. 3, perchè lo Scudo Veneto è grani 613. 4, e petciò

Argento fino grani 581. -

oncia d'Oro, vale Poocia d'Oro fino litraquo, 15, 8, e grasi 100. d'Oro litre sa.

Doppis di Spagea pelo grasi 130. a pelo cioà

104. d'Oro fino , grasi 118. a pelo cioà

104. d'Oro fino , grasi 118. a pelo foppis d'Isalia fopra , a pelo fopra , grasi

130. a pelo cioà 134. d'Oro fino gr. 117. a

Zecchino Veneto pela grasi 67. a pelo sulla

la d'Oro fino grasi 67. a vale in ragiona.

d'Oro - litre 3.

Ougaro di più furte, uno per l'altro, grasi

Raguagliando l'Oro a 14. 4 d' Argento per

Scudo Veneto granl 613. 1 pelo 60. per Marco, ha Argento finn 581. 1 vale a lire.

67 - pelo 48.

9. 10. 3 l'oncia line -Genovina grani 740, pelo 48. per Marco , ha Argento fino 709, 3 vale a Argento fuddetto - line 11. 14. Ducarone Veneto grani 543. pelo 60, per Mar-

co, ha Argento fino 514. 2 vale a detta, ragione lie 8. 10, Docatoni o fia Scudi di Modona y di siri d'Italia, grani dra 2 pelo 96. per Marco ha d'Argento fino 963, vale a detta ragione. Docato Vocto grani 400 pefo 200 per Marco, ha d'Argento fino 195. 2 vale a detta co, ha d'Argento fino 195. 2 vale a detta

Zecchino - - - lire 16. 0. 10
Ungaro - - - lire 15. 7. 3
Sudo Veneto - - lire 19. 6. 8
Genovina - - lire 11. 7. 6
Oncia d'Oro - - lire 136. 17. 8
Oacia d'Argento - lire 9. 5. --

Benchè fi veda più comodo alla Piazza

e meno danno a' Sudditi ridurre lo Scudo a fire - - - valutando le altre Monete alla jua proporzione, come nella prima fetie. Si avvertifice però , che effendo questi calcoli fondati folo ful valore intrinfeco del metallo, devono poi le Monete prezzatfi quel poco più alcune, che o per la finezza del metallo, o per effer di nostra Zecca , a paragone delle. forestiere , è nío , ed utile d'acctescere .

Del regolamente, che nello flato delle cofe prefenti foffe più proprio darfi alle. Monete in Venezia, e particolarmente al Zecchino .

#### CAPITOLO X

CI è moftrato abbondantemente di fopra Quanto fia neceffario mantenete nelle Monete il valore eftrinfeco proporzionato allabontà loto inttinieca, e quello dell' Oro proporzionato all' Argento nella conformità, che comunemente lo proporzionano le altre Piazze maggiori d'Italia, che in questi templ è d'oncie 14. 1, anzi 14 4 d'Argento per una d'Oro, petchè, altrimenti facendo, fi da occasione a' Mercanti d'un trasfico sopra le Mopere dannofo allo Stato, e le Monete alzano di prezzo sopra lo stabilito dal Principe, e le Mercanzie utili s'abbandonano; onde le Città vanno in tovina . E perchè dell' anno 1664. furono valutate sproporzionatamente le Monete d'Oro in ragione di quelle d' Argento, facendo, che con oncie 14 - d'Argento fi avesse la stessa valuta, che con un oncia d'O. ro, onde è poi concorso nello Stato tanto Argento, e forestiero, e di conio Veneto. Ora ceffando questa neceffità, anzi essendo dannola queila proporzione , perchè ha cagionato prima il mancamento, e poi l'alzamento delle. Doppie, è necessatio valutar le Doppie in. tale proporzione allo Scudo d'Argento, che convenga con la proporzione universale, il che fi può fare in due modi , o lasciando lo Scudo d'Atgento a lite 9. 12. , o la Doppia. dovta valer più delle 29. ftabilite del 1665. ovvero lasciando le Doppie a lite 18., lo Scudo dovra valet meno delle fuddette lire-9. 12.

Ma petchè con lo Scudo d'Argento fimoverebbe eziamdio il Ducato, e il Ducatone; e quanto al Ducato per effer egli la Pezza più

comune, con cui fi girano gli aveti di questo Stato . ne naicerebbano dalla fina mutazione mille confutioni , perciò itimerei necessario , laiciar le Monete d'Argento al valor antico, ed a quello proporzionate le Doppie, ed altte Monete contoune nel Capitolo precedente fi è mottraro , avet effe d'intrinfeco va-

E quanto alla differenza della proporzione di 14. 1 a 14 4 attesa qualche scatsezza d' Oro, che è nello Stato, ed il bisogno, che vi è di quello per lo stampo de' Zecchini , io penierei , che fosse utile l'attenetsi alla più alta di 14. 4 , perchè ella non è però fenza l'eleinpio della Zecca di Genova , che più delle altte deve attendersi , e che ci asficura, che non feguità per queito alcuno ivariamento alle nostre Monete, sebbene per effece la più rigorofa fatà, che li Metcanti foreftieri portino più volontieri Oro, che Atgento, in pagamento delle Mercanzie, ienza che possano frattanto fat traffico su le Monete per lo poco eccello, che è fra ella, e quelle terzo d'uno per cento . .

Ma pet quello , che tocca al Zecchino , il di cui valore è tanto sbilanciato in Levanse, fi defidera con tagione poter mantener nel credito, che egli corte, io proporrò brevemente alcum modi infieme con le difficoltà . che in cialcuno s'incontrano, perchè la faggia prudenza di chi prefiede a quette deliberazioni + poffa più matutamente , efaminandole , determinar il più profittevole . . . . . .

O fi vnole lasciatlo in Paese al prezzo oggi corrente di 10, lire . O fi vuole baffarlo nello Stato al fuo giulto valore, e Infeiarlo sbilanciare tuori dello Stato di Terrafetma come porta l'ulo di que' Pacsi .

Se fi abbuffa alle 17. lire , che è il più ; che possa ragionevolmente valurarsi in ragione dell'altre Monete suddette , il Principe fi priva d' utile ben grande , lasciandolo in mano a quei foli pochi Sudditti , che comprano le Mercanzie de' Turchi, li quall per provvederfene lo pagaranno ciò non ortante più della parte, perche su la speranza di venderlo più , i ricchi lo terranno natcosto fin che la Piazza, penutiandone, lo paghi più del confueto : a questo si timediarebbe col barretne inquantità : ma l'utile , che se ne trae inviandolo in Levante, resta in ogni modo suori

della Gaffa del, Principe, che è contro l'intento o lotte di che, attefo l'elorbitanza del fuo valore in Levante, mai farebbe pollibile tenerio al fuo prezzo in quefto Paele, e i Turchi medefinii, che pure ne fpendono qualche porzione, qui trovandofi fivatio dal dare al riccurer, alterebbono le fue Monete, o non lo vortebbono, e ne farebbono doglianze, come d'un ingamo.

Ma le fi vuole lafeiare alle 20, lite, ed quelto prezzo darlo in mano de' Sudditi, e non fi voleffe, che per fua caula alzaffero le Doppie, io lo vedo negozio così difficile, che fe non paffa il poffibile, poco nemanca.

Due rimedi nulladimeno pare, che vi fiano con molta verifimilitudine di buon esito, ed ambodue fondati sopra questa massima , che non bisogna battere più quantità di quella , che è necessaria ogn' anno per mandare in Levante, così per Mercanzie, ed altro, onde stabilirò prima la verità di quetta Massi-, Zecca disseminato in altre mani suor di que ma, e poi verrò a' particolari, attefo che fento correre falla oppinione di qualcheduno, che fe ne debba battere gran quantità per far guadagni maggiori a prò del Pubblico, e fanno capitale di groffissime somme; ma volesse pur Iddio , che tosse vero di poter farlo fenza un gravillimo danno di questo Stato, ancora che è contro la favia mente del Principe Serenissimo .

Per conoscere la verirà di questa Massima, baita elaminare gli effetti, che dalla fua inoffervanza ponno nalcere , ed in primo luogo, se supponessimo, che si battelle minor quantità del bitogno, non è alcuno, che uon intenda lo sconcerto, che ne nascerebbe, mentre fi darebbe occasione all'Ongaro d'accreditarfi colà con nostro grave pregiudizio, oltre molt'altri inconvenienti : Ma te fe nebatte più del bisogno, che n'abbiamo per Levante , quelli di più , che corrono per la... Città, e Stato, privano il Suddito di tanto fuo avere , quanto è l'eccesso del suo valore fopra l'intrinseca bontà, e non potendo il Suddito valeriene in altri Paesi , senza perdervi quel tanto, egli perciò compra a maggior prezzo le Doppie, ed altre Monete, ed ecco, che si rinovano i disordini, a cui si pretende addesso di rimediare .

3

Se non corrono fra le mani del Suddito, fe non quanti baltano al Commercio di Levante, non fi fa danno a lui, mentre non folo nello Staro, ma fuori ancora trova l'equivalente della valuta, per cui l'ha ricevuto P. VI. dai Principe, attesocchè il giro, che ta la Moneta ne' traffichi privati, va portando essi Zecchini in mano a quelli , che li trasmettono in Levante, e que ricchi Mercanti, e altri , che ne hanno , mettendoli fuori , se ben a principio daranno qualche moto, nondimeno finiti , che fiano quelli , e la Zecca supplendo tolo al bisogno, non avra il Mercante di Monete dove attaccar il dente, per far i foliti guadagni , onde il primo modo , che parmi fi poffa tenere per dar festo a si grave interesse, sarebbe pigliare informazioni di quanta fomma fia necessaria per Levante ogni anno, e batterla alquanto icarla il primo anno per dar luogo a quei Zecchini, che sono in mani private, d'andar fuori senza danno della Piazza, e successivamente battere quel tanto solo, che barta ogn'anno a un di presso per lo traffico, ed altri usi di Levante.

Ma perchè battedosi il Zecchino con questa riferva nella quantità, e venendo dalla. Mercanti , che l'hanno di bisogno per mandarne in Levante, torna scomodo a questi il trovarlo, e forse da gli altri Mercanti sarà rifervato, per approvecchiarfi del bifogno di quelli , facendoli crescere nuovamente di più , penserei , che fosse più accertato questo secondo rimedio, che senza diffeminarlo fra-Sudditi , fosse tenuto in Zecca ad uto tolo di que' Mercanti , che con i Turchi hanno traffico , non lo confegnando , fe non con espreiso riscontro anco de' Sensali , ed in mano de' Turchi medefini per poliza del Mercante Criftiano alla Zecca con affegnamento del cambio in altre Monete, perche in questo modo si sarebbe sicuro di non disseminate più del bisogno nella Città con danno de' Sudditi, e di cavarne a pubblico vantaggio quel profitto, che è possibile; mentre il di più, che... fosse battuto, reitarebbe naturalmente in Zecca, attendendo il suo tempo, senza turbare gli aumenti dell'altre Monete per lo Stato .

E perché ha pare bifogno lo Stato di Zecchini nr traffico, a per ui ode Doratori, ed Orefici, come per altri riguardi, non reflarebbe di coreren una quantat anche per lo Stato, mentre li Turchi medefimi qualche, porzione ne fenedano fempre qui in altre Merci, e gli Officiali, e Soldati, a quali in Levante fi trafimette per le lor paghe quanir ad il Zecchini, ne riportano una parte a Venezia, e dall'altro canto quella quantira, che ritorna, anno porti mai effer necrva allo Stato, mentre ha lo feolo in mano de Merca.

Aa cauti,

#### 94 BREVE TRAT, SOPR, IL CRESC. DI VAL. LE MON.

eanti, che trafficano con i Turchi, e che ne afcingano il di più, non reftando impedito a loro il raccogliererne d'altrove per li bitogni loro, e con effi pagare le Merci Turchei-

Quanto poi a gli altri Mercanti, che su le Monete sanno profitro, non troveranno, che gandagnare sul Zeschino, percih non v'ellendo penuria per si bisogno, non ponno fare, che, per mandario si Levante, sia lor pagato più delle folise ao lire, mentre chi ne vuole, può averne sila Zecca, se ponno introdurre con l'abbondanza eccessiva del Zecchino la penuria dell'altre Monete, mentre-

per le tratico, e pe pagamenti di Levante.

Egit è vero, che fe, non tono vennti a

Egil e veto , che le non lono vensti à quell'ora, retrano ben pretio à Venezia, uttri l'acchimi, en en non in altri laughi di Critiana, che non hanou traffico con i Tarcia, attrict l'utile non lamou traffico con i Tarcia, attrict l'utile non lamou traffico con i Tarcia de l'acchiminatori del la comparatori del la considera del la comparatori del la comparatori del la comparatori del la comparatori del la considera del la consid



# **DISCORSO**

S O P R A

## LE MONETE

### DEL REGNO DI NAPOLI

Per la rinnovazione della Lega di esse Monete, ordinata, ed eseguita nell'anno 1622., e degli essetti da quella proceduti;

E se il Cambio alto per Extra-Regno sia d'utile, o dannoso a' Regnicoli

D I

### GIAN DONATO TURBOLO

Con diverse Relazioni, e Copie d'altri Discorsi, dati fuora negli Anni 1618., 619., e 620. pertinenti alla medesima materia.

### Contenuto nel presente Trattato.

PRimo Discorso delle Monete del Regno, e del danno proceduto dalla riforma.

delle Monete dell'anno 1622, e degli esfetti del Cambio d'Extra Regno y firetto in conclusione, che sopra esso si dicarrere, e risolvere poi con che parre dene con 15 opnimen dell'Autres.

Secondo: Relazione delle diverse qualità di Monere battute nella Regia Zecca di questo Regno dall'anno 1442. sino all'anno 1628., loro peso, bontà , valore, e mancamento.

Terso a Relazione della quantità , qualità , e valore delle Monete d'Oro, e d'Argento , liberate in detta Zecca dall'anno 1599, per l'anno 1628.

Quarto: Relaxioné delle Monete d'Oro di questo Regno, toro esto, bontà, e valore, liberate dall' anno 1538, per l'anno predetto 1538. Con Relazione d'altre Montte d'Oro d'altri Potentati, con loro ragguagli con le nosfre.

Quinto: Copia di due Discorsi dati sino nell'anno 1618., per la revocazione della Prasimatica pubblicata in detto anno, ordinante il pagamento de Cambi, e Lettere di Cambio, con Monete foressiere: Con alcuni Ricordi alla margine, di quesso.

Ed ultimo: Copia di due altri Discersi dati sino nell' anno 1619., e 1620. seprale Monete del Regno, Cambie d'Extra-Regno, ed altri particolari, concernenti quella materia, con altre possibile alla margine di quessi tempo

# IN JOANNIS DONATI TURBOLI ANIMADVERSIONES

#### MONITUM.

Irum dielu eft , quod cum ornatum Auctoris nomine sequens Opusculum profero, nibil tamen magis, quam Auctorem ipsum ignorem . Neque boc diligentia mea crimini quifquam vertat velim, qued ego aut Scriptoris obscuritati magis quam ingenio, aut loco ipsi, unde ad me. Scriptio permanavit, culpa tribuo. Etenim cum bac diutius a Patria exularet. atque penes Amicum moum Roma delitesceret, usurpata deinde oculis, atque attentius expensa apprime in rem nostram cadere visa est cum meo, tum præstantium virorum juditio ; quare cum nota effet admodum scripti praftantia , atque omnino teneretur , scrutari solerter capi , atque diligentius inquirere de Scriptoris fama , dignitate, atque indole. Veruntamen nescio quo fato ex tot, certisque ingenii vestiviis nusquam ad cubile insum perveniri ullo modo potuit. Quod igitur ex opere inso patet, boc unice Lector bumanissime exhibemus : Utinam uberiora persegui de Au-Elore liceret. Persequentur autem Scriptores alis , quorum labor felicius in bujusmodis consellandis versatur. Interim cum Turboli scripta item ac nomen ab interitu vindicamus , dum nobis oblatam ejusdem lucubrationem collectioni buic adjungimus ; aliquam saltem nobis apud doctos Viros gratiam incundam effe confidimus, quibus filum veluti Ariadna efferimus, cujus ductu expunctum ballenus a litteratorum biftoria nomen posterorum memoria consecretur .



e '

# A' Sig. Reggenti del Collaterale Confeglio del Regno di Napoli,

### Ed a' Signori Luogotenente, e Presidenti della Regia Camera della Summaria miei Padroni Osservandissimi.

Iorgio Pagliari nelle sue Osfervazioni Polislche sopra i primi quattro Libri degli Annali di Cornelio Tacito, riferifce, per testimonio di Dione, che Augusto in un Consesso, dove erano molti Cavalieri Romani, ma giovani, che impedivano il suo ragionare con li romori , e cicalamenti loro , prorompesse dicendo : Audite Juvenes Senem, quem juvenem fenes audierunt. E con quello bellissimo detto li fece ehetare, ed intenti ascoltare ciò, che dir voleva; il documento è degno di memoria, ed offervazione, integnando, quanto debbano valere li giudizi de vecchi, che in gioveniù fiano tiati offervati. Però volendomene tervire in qualche parte, ricordo a sì Supremi, e prudenti Magiffrati, aver previsti molti danni, che poi tono feguiti nelle rinnovazioni di Moneje in diversi tempi : nè ho latciato di ricordare ciò, ch'era necessario per ovviare sì orribili scosse, come si potrà chiaramente vedere da' miei Scritti allora dati suora, ed al presente copiati parte di essi in questo Trattato, al quale successo potrei appropriare quel pietolo pentimento di Pilone, quando volendo iscular i suoi figliuoli appresso Tiberio, gli disse: (a) Atque utenam ego potius filio juveni, quam ille,

Non furono ballani gli avvertimeni, nè anco le ammitabili contradizioni, in voce, ed in lictini ollora da me fatte, a ritener quella corrente, yalendomi di quel Precetto di Taetto, confoliante doverneli stoggire la novità, econtenetti negli ordini ainchit: (b) Super omnibus negioriis melius, di retituri fuille dim provijum, de que contertuatur, in deterius mutari. Qual miglior conleglio di quello? diceva non doverti fare innovazione, contentari (dello fituori corrente di quel tempo, non doverti fare mutazione, nè alterazione nella Moneta, ma fattene (oprà Fulina; adila quale tutti i beni del Regno avevano

ftabilita la lor valuta.

Quello è anche quello, che diceva l'iflello Augollo, proibente le musazioni delle Leggi, ed Ordini del Regno, dicente: Ut leges firmiter tenernt, nec quicquam in illis mutarent, O fi fint nonubil viriga, meliora tamen funt in bis , que fubinde, quamvis in meliur, innovantar- Se poi fi giudicava po l'efecdiente ritore la Moneta alla bontà, e valore antico, a che migliorata? Perchè voler fuperare quelle nostre antiche offervanze, ed ordini tanto limuti? Per me onn lo con qual ragione, che polfa fufilitere; quello ben lo, e non...

(ono altro, che veridico testimonio de visu, & auditu, che molti di quei Signori, che ordinarono quella Prammatica delle Monete del 1622, che si pubblicò a' 2. del mese innanzi Aprile,, mele infausto per infiniti successi, alli tre

poi mi negavano effervi concorsi.

Non ho lasciato occasioni ben gravi di esercitar il mio talento, e risentita insistenza, per scemar danni sì gravi, e formidabili, come ne potranno sar sede molti miei Padroni degni di memoria, e lode, allora prelenti in quelle. Consulte, e Sessioni; fra quali furono li Signori Alcanio Carrafi, Gio: Girolamo Nacearella, Gio: Tommafo Burrello, Gio: Donato Correggio, ed altri ; nè i mici ricordi erano fomministrati dopo il fatto, ma prima, confilia post res offeruntur. Così come al presente ricordo ciò, che si potrebbe abbracciare, intendere, e se non eseguire, almeno ben discorrere, per servizio universale, che poi non sia inteso, nè appreso per il suo vero tento, per il quale me induco ad avvertirlo, nell'avvenire larà più riguardevole dal successo, e dall'effetto: (c) Nullus contationis locus, in eo consilio, quod non potest laudari nisi per actum: come è leguto in quette simili materie più di una fiata: (d) Confultus super eo Tiberius aspernatus est indicium. Non spero, nè credo quetto da si Suprema. Radunanza, dalla quale maturamente ruminati li mici avvertimenti, ciò che ne seguità, sarà ottima, e salutifera provvisione, ed immutabile stabilimento a sì necessaria materia; associando voi miei Signori, che maggior arbitrio, o negozio di quello non vi si possa proporre, per gli effetti, che potranno susseguire necessarj alli bitogni correnti, e futuri, ed alla buona, e permanente disposizione de' Negozi del Regno. Il ditcorso par bello in lettura, e si rende facile all'intelligenza; ma spero debba essere anco tenuto per necessario, e che non gli sia dissonante quel ricordo : (e) Non speciosa dicta, sed necessaria segui.

E' atto di prudenza in alcuni casi non riparare al corlo de falsi riporti ed incerti avvisi, ma lasciarli svanire dal tempo: (f) Nec obstitit falsis Tiberius, donec tempore, & Spatio vanescerent . Ma già che i miei avvisi furono tenuti per sogni . ed il tempo, e gli effetti ne hanno dimostrato il lor fondamento, a che non farli, mercè di matura discussione ? la risoluzione poi sarà tale, quale sarà

giudicata propria, e necessaria da si Sapientissimo Senato.

Se poi non colpitò, riferirò quel, che disse Germanico ad Agrippina: (g) Savienti fortuna submitteret animum . Ed a quelto propolito diffe anche egregiamente Ottone a' luoi , volendo occupar l'Imperio a Galba: (b) Ac si nocentem . innocentemque idem exitus maneat, acrioris viri effe merito perire. Per il che fe con il filenzio si conunua nel danno, e nell'incomodo, se con l'istanza non si ottiene l'intento, non si perderà nulla; la differenza poi nasce dall'esito. che dillingue bene le azioni: (i) Mortem omnibus ex natura aqualem, oblivione apud posteros, vel gloria distingui. Quanto a me poi tutto attribuirò a voler divino, all'errata intelligenza che ne ho, e agli intimi, e reconditi tecreti di chi governa , a voi altri olcuri , e inescogitabili : (k) Abditos Principis sensus , & & quid occultius parat , exquirere illicitum . Gindico ben cattiva tortuna ( tebben. fortuna non si trovò giammai) non aver luogo nell'accertare, od errare nel giudizio, e l'ho sentita ettremamente quest'ultima riforma della lega delle Mo-

nete.

<sup>(</sup>c) Tac. Hift. lib. 1. (d) Tac. Ann. lib. 3. (e) Cur. lib. 3.

<sup>(</sup>f) Tac. Ann. lib. 3. (b) Tac. Hift. lib. 1.

<sup>(</sup>i) Tac Hift. lib. t. (4) Tac. Ann. lib. 6.

00

nete, contraria alla mia opinione, rispetto al danno del Pubblico; che quanto al danno, o utile mio particolare, che doveva procedere dal battere delle Monete, era eguale o nell'uno, o nell'altro modo; sebbene questo fallo sotpetto, che il mio interesse davossile il mio interesse davossile simi prevaricare, ha causato finistro effetto, e dap-

no maggiore, de lo che farebbe feguito.

Non laício per quello l'impresa, non mi arresto per intoppi, o per avverine la perchè è più da magnaimo tollerarle, che suggitele ggli Uomini devono effere di quella condizione descritt da Tacioc (1) Majore animo tolorrari adversa fa, quam relinqui, forter, ac streunar etiam contra fortunam infistere spri, rimidou, O spatovo ad deliberationem formalim properari. E perceò con maggior localzo seguo, e seguitò l'opinione, e l'obbligo, che devo al mio Re, allaziamente abbi quella rappresentata, e disela, e sorsi con cipera, e interpidezza, ordinariamente abbi quella rappresentata, e disela, e sorsi con ricordia, con contenta de la contenta del contenta de la contenta del contenta de la contenta del contenta de la contenta del la contenta del la contenta del la contenta del la contenta de la contenta de la contenta de la contenta de la con

E per fine lupplico [e SS. VV. ad iícufar l'ardire, o temerità, fe foffe, tale da alcuni giudicata, che non fipero, perchè paracnomi quel, che propongo ben grave, ho grudicato, che per arrivar all'intento, o parte di effo, vi deba effere dificilitimo pifo, e che per fuperarlo vi fia bilogno di gramforza: Però non mi igomento, confidato nella giulitzia della cauta, e nella, prudenza, e fapienza di tanti iubbimi liogeggi, appoggiatomi anche al politico ricordo di Tactito (o) Opportunos magnis conatibus transfitus treum, nec contanto opus, ubi premiciofro fir quiet, quam trameritas. Di Cafa Napoli a' te, Di-

cembre 1629.

Delle SS, VV.

Affez. Servitore
Gian Donato Turbolo .

### A' Signori delle Piazze della Fedelissima Città di Napoli miei Signori Osservandissimi.

'ON mi è vallo fino addesso, nè insistenza ben grande, in varie. occasioni dimostrata, quando si è trattato, e risoluto la rinnovazione di Monete, ed altre materie da quelle dipendenti : non mi è stato ammesso parere, fondato su la pratica, ed esperienza, e poca intelligenza, benche fosse occorfo di trattar contro de mici propri interesti . Nè per molto discorrere, e quasi protestare, è stato possibile impedir l'infausto esito ben riguardevole, e memorabile, pochi anni sono visto, e praticato: Ne per quanto possa dire, avvertire, e supplicare, potrò colpire per occulti giudizi del Sommo Motore: Se poi l'autorità, prudenza, e valor di voi , miei Signori, per servizio di S. M., di sì numeroso Popolo, e per beneficio del Regno imprenderanno la protezione di mie fatiche, col ridurle in istato di ordinata, e matura discussione; spererei, mediante la Verità figlipola del Tempo, e madre della Giustizia, provvisione necessaria al comune, e privato di quella Città, e Regno, con che si verrebbero ad eternar i loro nomi. detti , e fatti . Il tempo è propizio , rispetto all'intelligenza , vigilanza , ed afsiduità dell' Eccellenza del Sig. Duca d'Alcalà, la provvidenza, e prudenza del quale, ed altre rare condizioni, promettono felicissimo esito a giulle, onorate, e legittime domande, ne minor disposizione si vede nel suo Collaterale Consiglio, come anche nella Regia Camera della Summaria, che per riordinare. e bene stabilire tanto importante negozio, hanno utato, ed usano ogni possibili diligenza. Sicchè non manca altro, che il loro favore, precedendoli il Divino. che non abbandona i suoi riccorrenti, che è quanto mi è parso, e posso per ora ricordarli , e supplicarli . Resta in me pronto l'ardire , e sempre più legata la volonià dagli obblighi della natural servitù del mio Re, e della Pairia.

Se poi quelti miet ricordi, che al prefente vengono fuora, ditenfi, e tri trovati acera, o errati, e perciò giullamente lafciati improvvitti, non pattoriranno quell'effetto, che propongo, ed intendo fia necell-rio, ed utile; refleranno per memoris futura imprefii in quelte mal' avventurate carre, e fastiche,
delle quali farà fedel tettimonio il Tempo, padre del tutto, mifura del primo
mobile, inventor delle cole nuove, registratore delle antiche, principio, mezzo, e fine di tutte le azioni, ed in ultimo ritonifator del tutto, eccetto che
della verità fua figliuola, la quale fola ha quelto privilegio, che non perilecmai, e trionia del tempo, perchè col Tempo fi rittora, così come trioniferà
in quelto particolare, quando farà paffato quel tempo, che gli è prefifo. Ed
augurando loro felicifilme i el immunenti Fette della Sautifium Atturia di N S.,
come anco della Natività del Principe di Spagna, faccio fine, retlando prontiffim a 'loro comandi. Napoli te. Direcubre 1520.

Delle SS, VV.

Affez.mo Servitore Gian Donato Turbolo.

# Adsit Principio Virgo Beata meo.

ON ho lasciato di ricordare a i fuoi debiti tempi , e con occafioni ben gravi, quanto forfi era necessario, ed utile intorno alle Monete di questo Regno . e loro conservazione, e così parimente lo che ho sempre affermato circail valore dello Scudo di Oro, fen del Cambio di extra-Regno, ch'è tutta una istessa cofa . Non ho veramenre intermella la fatica , nè abbandonara la impresa, come che essendo veriato intorno a fimili materie per molti anni , e anco per originaria dependenza. , avendo cognizione di diversi punti, massime, e circonstanze, da' quali fi viene ad avere non ordinaria cognizione di tal aftrufissimo traitato, ficcome nè anche al presente mi arresto, she maggior bisogno giudico vi sia di trattare , discorrere , e risolvere ciò , che miglior farà fopra sal materia ben grave, affinchè si venisse a segno di cavarne quella rifoluzione, che parerà conveniente a negozio da tutti acclamato per necessitato di provvifione, da tutti difiderato ben provvitto, in modo che si veuga a capo di poter battere-Monete d' Argento nella Regia Zecca , e quelle poi fi possano conservare in Regno, per poter allargare alquanto il Commercio, che ne patisce. Ne lasciando di ricordare, e di proporre

espedienti reali , propri , e giusti , da' quali fi possa ricevere sollevamento ; dico primieramente, che il vederci nel Regno, più che nella Cistà efautti di Moneta, a fegno che perciò vengono impedite l'elazioni, li negozi minorati , e per iscarlezza di Moneta ordinariamente scemati , parendo che la somma di tredici milioni batturi in questa Regia... Zecca dall'anno 1599 fin all'anno 1618 fia ridosta in si picciola quantità ristretta, e confervata nelli Banchi di questa Città, e nel reito, che possa essere fra la Città, e Regno, che al ficuro rra l'uno, e l'altro non potra acrivare a tre milioni , dico tre per errare, come sicuramente erro, che non faranno tanti, che se ben fosseto, sono si pochi, e per-P. VI

ciò fi fanno più prezzare, obbliga a difeorrere per procurare conveniente provvisione.

Nè devo latciar di ricordare , ch'efferto sì necessario, (\*) e tanto stimato, e prezzato a costato con danno eccessivo a che a riferirlo parerà incredibile , ed infoffribile , e pure è verissimo , sofferto però con tanta pena, che debolmente si resiste; essendo, dico, la Moneta vita degli Uomini, incentivo delle liti , e di ogni male , essendo da diversi Autori . con diverfi epitteti elaltata , riferiti , e collettivati dal Dottor Antonio Sola net fuo Trattaro de Monetit , dicente : Quod pecunia dicitur hominis vita, allegans l. Advofi tuis, G. de open, liber, cap. si quis object-runt 1. q. 3. subdens : Peccusiam esse talem, cui omnia obediumt : Eccles, cap. 10., & babens pecuniam dicitur habere omnem rem., Bald in I. receptitia , col. 1. C. de constitut. pecun. Pecunia est cunctorum criminum mator, capit is igitur, dislint. 23. litium incentiva . cap. ita 11. quast. 3 Et si propter pecuniam Dominus Hus Christus fuit traditus, nibil

miferius, f. das n. g. 1.

Se dungue la Moneta è di tanta eftimazione, i e dunque è di tanta confegorera...; devefi, a mio, col nivertali gindizzo, di efficie ne poffis veder quefto Regno più ripieno, e. più certo a poterne confervare quella quantità, c. effi il meedinia a la gran Commerta, c. di fin meedinia a la gran Commerta, c. di fin meedinia a la gran Commercia, c. di qualità degli impieghi, e. negozi del prefene Regno.

La forma così eccessiva battuta in tempo di sopra accennato, e la somma, che vi possa essere reitata, obbliga i Signori, a' quali spetta, a pigliarvi quella più giusta, e conveniente provvisone, che vi si possa po

plicare.
Ricordo le diverse proibizioni di Mouete, che pure ne ho praticato molte, e di
grandissima considerazione, di grandissima
comma, e di eccessiva danni, ne si devono
tralasciar di rammemorar le alterazioni della
lega.

(\*) L'Autore be posse tutte le Aunotazioni al margine ; ma noi , seguitando il nostro costume , le riportiamo el piede di ogni pagina .

Per grana, o per avertimente a chi la da comandare provisione fopra queflo negonio. Si compiccio ordinare, si faccia restituto e, e il idanti proceduti dall' anno 1659a, che fi rinnovò la Moneta, sino all' anno das, per quefle mutazioni di Monete, provvisioni d'Argenti, acciò da quefla diligenza gli fila più facile la risoluzione. lega, e prezzi di Argenti feguiti in diverfi : tempi , e collettivari in for di quelto Difcor. (o , per elempio , ed intelligenza del riegozio , con occasioni ben giuste , e ragioni fustiflenti s e ficcome il venic a questo atto di mutazione , e proihizione di Monete , e di uno sa lega, ricerca maturo giudizio, e ditcuthone ben digerita , in modo che non fi trabocchi nelle provvitioni con facilità , per ovviare alla maffima degna di memoria, ed ofiervanza . Quad mucatio Monetarum non eft de facili facunda : P. Anton. Theffaur. in Tracl. de Augment. Minet, par. 1. num. 34-Rescio supplico si degnino quelli Signori , a' quali ita il comandare , e la cura del Regno, e la petra amminutrazione della giuttizia . fi degiano negozio si grave incamininare alla fus dovuta intelligenza, per riportarne opportuna , accessaria , e tollevante provvi-

tione . Tutto quello, che si possiede, vien chiamato, ed apprezzato per Moneta : Quidquid bomines in terra posident , pecunia nuncupari pateit : Thefaurus de Augmento Monetarum . par. 1. mun. 2. allegat. 1. pecunus , ff. de Verbarum fignificatione., I. prima 6. ultimo , & l. 2. ff. de column. Per il che avendo prezzo giurto la Moneta , fimile prezzo averanno tutti i beni del Regno : Ex qualitate Moneta pretia rerum aftmantur , Theff. in. Tract. de Monetis par. 1. num. 9. allegat. quam plures Doctores . Al qual proposito ticordo il viliffimo prezzo di taute compre debite della nodra Città , e della Regia Corte : Cafe pie, Università del Regno, ed altri particolari , proceduta tal ballezza dalla Moneta mutata nel 1622.

d'Oc hann fabilité proportone e, giula convenienze fra effe e, d'ancialime tempo ordinata, e ol effervata. Quelé Monsee poi dévano aver des la convenienze fra effe e, d'ancialime tempo ordinata e d'aller de la composition del la composition de la composition del la composition de l

Questo Cambià di extra-Regno a tempo della lega della Moneta penuluma del 1620. . e 1621, era ragguagliato a 175. per cento . di modo che con cento Scudi fi avevano 176. Ducati , e operava maggior prezzo, a Sote, , Ogij , Zafferani , Grant , Vini , jed alige Vittovaglie, e Merci, o operava praggior entrazione di Merce del Regno, è maggiori diritti alle Dogane . (\*) cost fi vedra verificato con l'estrazioni feguite in quelli tempi » e da queite correnti al presente, e dalle seguite dal 1623. in poi , queito così lo vedranno accennato, previtto, ed affermato pell'anno 1618, , e 1619 in più discorfi allora dati per quelto effetto , quali al ficuro faranno efittenti, e contervati dal Signor Fabio Capece Galioto , ad istanza del quale li diedi fuora nune temporis pro Prasidente, e pro-Avocato Filcale , e per maggior chiarezza , intelligenza, e perchè fia più Inteso querto articolo, dal quale dipende confeguenza non ordinaria, in fine di quello Difcorto verranno copiati , e nella margine postifiati , con alcunt ricordi di quelto tempo corrente , acciò fia conofciuto aver fatto quanto è ftato poliibile , per evitar ciò , che poi è feguito : che poi non fia stato possibile evitar tal danno . bisogna credere fia stato voler Divino per occulti, ed impericrutabili fuoi giudizi, o bifogna affermare , che io non l'intendo .

Queit' Autore vuol , che la Moneta vaglia juxta pondus , & confuetudinem cambii , parendo che quelta parola cambii , l'appropri . ed intenda . secondo si possa spendere . e cambiare, e credo non abbia intelo dire, che il valor della Moneta vien regolato dalla bonta intrinfeca dell' Argento , del qual'è fabbricara, come anche per il valore estrinfeco dall'ordine che vi fi stabilisce dal Principe ; però come che tutti li Regni, e Provincie del Mondo hanno comunicazione, e traffichi, e da un Regno fi negozia per un'altro, per queito la Moneta viene anco ragguagliata dal prezzo de' cambi d'extra Regno, così come in cifetto è , effendo regola ben certa , e indubitabile, che fra le Monete di Oro, ed Argento vi fia debua, e corritpondente. proporzione, così come all'incontro fimile dev'effere fra effe Monete, e cambi d'extra-Regno, che tutte riffettono al valor dello Scudo di Marchi, immaginario per il nome,

<sup>(\*)</sup> Se 6 commetterà quella diligenza di reaffumere l'effuzzioni, ed inmissioni di Merci di tutre le Dogine da 168, per l'amos 621., et al 1622 per l'amos 622, cique anni dell'uno, e ciuque anni degli altri : o per brevità si reaffumeranno le rendite degli Arrendamenti, si vedra la vernià di questo essentiante.

ma effettivo per l'uniformità degli ammeili nella Fiera di Piacenza , volgarmente detti , Scudi di cinque Stampe, che iono gli Scudi Spagnuoli , Napolitani , Genoveli , Fiorentini, e Veneziani; quali per effer di una nteffa bonta, e pelo, iono ammessi in pagamento de Scudi di Marchi nella predesta Fiera di

Piacenza, com'è noto.

Questo Cambio è quello , che secondo gli accidenti Iuoi fa valere lo Scudo or più , or meno, e per pagamento di esso Scudo fa entrar più, o mono Moneta di Argento, e conleguentemente viene a dare augumento, e mancamento alla Moneta d'Argento, chedovendo per effetto esterno para 13. Carlini de' nottri allo Scudo predetto , fi vede di presente, che conviene pagarlo 14 senza giuita ragione, effendo più che certo, efferne in fottanza di effetto, equivalenti 13. Carlini con detto Scudo .

Queit'alterazione di valore allo Scudo d'Oro di Carlini due per Scudo , ha operato fi veggono in Regno quelle Doppie, che fi vedono : però per contrario effendo diminuito il valor intrinieco delle nortre Monete... poiché quindici Carlini d'Argento fi danno per tredici, quanto deve valere lo Scudo d' Oro, perch'e alterato fino a' quindici, ha operato, ed opera diminuzione della Moneta di Argento, che si citrae più volontieri per extra Regno, concorrendoci avanzo, stante che Ducati 137. di quelli nostri , disfatti in. altre Zecche di Potentati convicini , daranno 100. Scudi, e 100. Scudi poi vagliono 150. Ducati ; nè lalcio di ricordare , che con tutta la buona Moneta, e che il cambio doverebbe essere da 137. l'abbiamo pur vitto per molto tempo fino a 175 per cento, di moto che vi era itravaganza di 35., e 38. per cento ; dal che fi deve tener per indupitato, che gli accidenti alterano questo cambio, e che la buona Moueta non fia cania affointa della baffez-Za del cambio ; cauta profiima , e vera doverebbe effere; però è variabile lecondo le occafioni

Che ciò sia vero, com'è pur verissimo, a mio tempo ho vitto negoziare in Cambi per Piscenza a diverst, e stravaganti prezzi, con Monete al presente correnti, ed altre fimili dal 1594 avendo praticato di cambiare da 123 per cento, fino a 134, per tutto l'anno 1609 , ed anche poi fino a 145. con queitaoccasione poi nel 1622, e 1625, per li partiti de Grani d'extra-Regno, ho vuto cambiare fino a 175. prezzo eccessivo , e durato per

qualche tempo, a segno che gli Estraenti di esse Monete guadagnavano 35, per cento Scudi , e quelle itravaganze fono incentivi dell' estrazioni , che poi ne fanno restar spogliati del miglior tangue, che abbiamo, e che do-

verebbe avere il Regno .

Le Merci poi, e Vittovaglie pigliano norma, e valore da effe Monete; e per questo abbiamo vednto, che con la Moneta, e lega de' Carlini, ridotti poi in tre-cinquine, le Sete , Ogli , ed altre fimili Merci pigliandone lor valore dalla Moneta, e la Moneta. regolandofi per ragione, e corfo ordinario dat cambio di extra-Regno , venivano pagate un poco più del che vengono pagate addello , così comportando l'altezza del cambio ; perchè quel Negoziante , che le compra per inviarle per extra-Regno, con cento Soudi , che farà pagare là dove inviarà le Sete, avera con quella Moneta 180., o 175. Ducati, quali faranno battanti a comprare libbre 72. di Seta a Carlini 24. , laddove avendo al prefente tolo Ducati 140. . o 150. non potrà averne folo, che 62, a Carlini 21. dove ini manda le Sete , là vagliono al prezzo stabiliro, che opera se ne mandino poche a quetto prezzo, laddove se ne petesse per 100. Sciidi avere 72. libbre , averebbe più utile, e il Vallallo di S. M., che la Seta, Ogli, e fimili Merci, venderebbe a maggior prezzo le sue fatiche, ed industrie, e sarebbe baltante quello maggior prezzo a poter sup-plire a' suoi bitogni, e debiti, laddove al presente per la viltà delli prezzi di detre-Merci stravaganti , e ben diminuiti dalli correnti nel 1610, 620 , e 621, li ha ridotti a íegno, che fanno quelli refidui, che fi vedono , e fi vanno restringendo , che molti laiciano di p.o.re, e taccio lo che in questo particolare in voce mi riferbo a dire -

In queito caica quella Mailima affentata . e ricordata d' Antonio Sola in casu 7. num. 6. in fuo Traffare de Monetis ; dicente , crefrente valore Moneta , erefeit omnium rerum. aftimatio, alleg at Ifern. by affilt, ritu qua fint regula , in verbo Moneta , Bolognett. confil. 11. num. 440. a'iofque , ut ubi eft videre . Questo così lo vediamo praricare ordinariamente, e febbene la buona Moneta riordinata nel 1622, aveile recato utile, che per menon voglio affermarlo, ma elpressamente negarlo; a questi, che pagano le imposizioni ordinarie ha recato danno ben eccessivo, perchè gli è itato minorato l'introito, che gli perveniva dalle loro indultrie, e fopra lequali

anali erano state apponegiate le imposizioni che pagavano, che per effergli trato icemato il procedente dalle loro induilrie, e icemato tanto, fi icorge in effi il mancamento, chereita fopra i retiduj lu Terre impotenti, e in altri mancamenti, che alla giornata fi vanno

scoptendo.

In conclusione , quando si venisse in riftretto di far'elattiflimo conto delli danni . ed utili proceduti dalle tinovazioni delli legadelle Monete dall'ultima del 1620. alla del 2622. fenza dubio crederei fosse inaggiore il danno , e che il continuar quella lega farebbe stato di somma essenza, e di grandissimo riglievo al generale, e particulare di quello Regno : e le volcili entrar a trattare di queito , fenza dubbio farei proliffo , e tedioto , febbene, pet eifer negozio di grandiffinia importanza , fi doverabbe venire in queit' atto di faperne il tutto.

Ma già , che con tanto danno fi è venuto a queit' atto, e da un'eitremo fi è paffato da un'altro tanto differente, che certo vi fi dovea far maggior riflessione, e intendere i pareti distinteressati, almeno non si dovea mighorare la lega, pelo, e valore, ufato iu tempo dell'Imperator Carlo Quinto, e Filippo Secondo , Secolo imitabile , e forsi d'Oto che per averlo voluto superare e niigliorare, credo, e vedo, che perdendo, e lasciando l'eta e i Secoli d'Oro e ci andiamo approfitmando all'età del Fetro, vedendoci in pennria di Moneta pure ilretta . . fcarfa, a feguo che ne riduce in estremita.

Queito si prova facilmente; poiche si vede, che nella Città di Napoli si canibia... la Moneta di Rame con quella di Oro con... uno per cento, tutto per lo mancamento di Monete di Argento, ed anci - per l'intrico delle Doppie, che lebbene tono giutte, fi vedono nelle stesse bilancie or giuste , ora-

fearle.

Qiel, che anche si deve ticordare, è, che vediamo le più Mercantili Citra di Europa usar differentemente, dal che usiamo noi in questo Regno, che se volessimo far parallelo, e porre in bilancio, doveremmo noi in no.t.o Regno, non folo pigliar esempio da detta Città , e in conformità di effe far valere le noitre Monete, ma per lo flato diverto farci anche qualche differenza : Afimario . & bonitas Moneta , uniformis debet effe in toto Orbe , ut refert in ertus Aufter in Traffatu de Monetit in que?. 3. num. 57. fubdent , bos procedere de jure , fed non de fallo .

E per ricordate ciò , che doverebbe indurre a dovere eintramente discorrere , e poi tisolvere, non è pur vero, che in Venezia. da molto tempo vi fia la Moneta del Banco. e Moneta corrente, differenti fra fe con aggio di 20. per cento, di modo che 100. Ducati di Venezia, che faranno de' nottri 92. vagliono 120. in Moneta corrente, lafcio la stravaganza straordinaria, ed accidentale, che al preiente corre , che preilo vi fi dovrà provvedere, nè taccio l'uio di Genova, che la Monera di Argento , o di Oro , in Cambi fi vainta ad um prezzo, in Piazza in altro uio , con maggior ettimazione ; ufando anco Monete con lega , nominati Cavallorri , che fabbticati con iei oncie di lega, e sei di Argento , tutto a fine , che reiti in lor Domino . Qui tolo nfiamo differentemente , che. non ini pare potla continuare, come fi venga in termine di ben ruminare i nostri bisogni , ne voglio entrare in discorrere d'altre Monete di altre Città, che ben potranno i Signori Ministri in questo pigliarne elatta informazione .

L'uso del nostro Regno per gran tempo misto diverto dal corrente, gii elempi fuddetti , l'elperienza della novita , l'effetto , inche ci vediamo, devono effere li compulfori di altra proviita .

L'univerfale lo brama, pochi doveranno effere li contradicenti , la ragione , e la comune , che pur doverebbe concorrere , e far traboccare la bilancia per fervizio del Regno .

Non ofarei ricordare novità grande, nè restituire la lega alla del 1621, , ma convenienza, e fimilitudine di altri tempi, nelli quali la lega , peio , e valore della Moneta... era fimile .

Circa quelte materie ho faticato molto in diversi tempi , ho scritto anche la mia parte . e benche ordinariamente occupato, non he interlafciato di rinovar le fatiche, ed appreffo vedranno quelle del 1618., e 1619. dalle quali verranno in cognizione, che mi fono fempre perfualo, e mi periuado l'istesso,

che l'altezza del cambio di extra Regno fia utilissima al Regno, e addesso aggiungo, non tolo utilifima, ma necessaria. Se poi a' Foreitieri padioni dell' annue.

entrate, e de' beni Feudali, pareffe ftravagante , e dannosa questa Massima , si ricordino che gli sta bene mantener i lor debitori , e che se ricevono minor' effetto con la rimessa da sarsi loro con il cambio alto, ed averebhero

bero maggior reddito da' loro beni Burgenfatici, e Feudali, che, compeniato l'uno con...

l'altro , sarà equivalente .

Il Regno sta declinato, ed è degno di ogni ajuto, taccio le particolarità, e vado a paffo, e riferbato a dir tutto, lo che stento in questo; perchè non licet homini loqui, ed al rovescio del metodo, sopra il quale intesi un memorabilissimo Sermone del Padre Maestro Bonifacio Conventuale in Iode della Beatiffima Vergine, che tatto lo fondò fopra : Pulcriora latent : così potrei in questo con tema diverfo dire : Turpiora patent ; farmi bene intendere, ma come che non mancano ipiriti ben... follevati, ed ingegni fortili, e perspicaci; perciò son ficuro saranno li miei non esplicati penfieri , palefi , e noti : sebbene, a dire il vero, quando si considerano gli Stati d'altri Regni , e Provincie, noi dobbiamo ringraziar prima... Sua Divina Macità, che ne concede tante grazie, e poi testarne obbligati alla prudenza, e fapienza di chi ne governa : Così come con. filenzio passo questo panto, non voglio restar di dire , che ogni modesta , e giusta provvifione in questo, farà bastante di sar passaggio da uno stato si penurioso, ad un' altro di refrigerio, e confolazione, e certo fia che riforgera l'univertale, ed il particolare.

Vedranno i curiofi, ed i Signori, a' quali sta la cura del Regno, che da tempo in tempo secondo le occasioni, si è dato valor maggiore a gli Argenti, e ricordando anco in... questo, che li prezzi di alcune merci di extra-Regno, che devono pigliar norma, e valore dalla Moneta, per la rinnovazione delle Monete del 1622. , non folo non fono mancate di prezzo, come dovevano mancare, ma alterate, come si verifica dal Processo esistente nella Regia Camera, dalla quale ogni die-

ci anni si sanno apprezzare di nuovo diverse

Merci, per antico folito. E non potranno inficiare, che per Decreto di Sua Maestà lo Scudo di Oro valente. dodici Reali , abbia preso valore di tredici , non per effetto effettivo di bontà intrinfeca , ma per valor estrinseco, che gli ha recato l'ordine predetto.

La ragione, e causa di quest'ordine, non mi è pervenuta a notizia ; però devo ben credere l'abbia comandato Sua Maesta con giusta

ragione, effendo Massima ben assentata: Quod Princeps prasumitur babere omnis juris veritates , nec poffe errare , ad textum in l. omnia , P. VI.

Cod. de testam. Immo prasumitur , quod quidquid faciat Princeps , juste faciat : secundum scob. de Rav. quem refert Covarr. lib. 1. var. resolut. cap. 1. num. 7. Dominus Tappia in rubr. de conft. Princip. cap. 1. n. 31.

Quel che mi pare anco considerabile , e che voglio , e devo ricordare , che ficcomedodici Reali Castigliani erano il prezzo dello Scudo d'Oco avendo Sua Maesta alterato lo Scudo in tredici Reali, non avendo alterato il valore de' Reali , a proporzione dobbiamo

credere l'abbia fatto con fommo giudizio, e ragioni a me ignote .

Però sebbene dovessimo a come dobbiamo fempre conformatci con gli ordini di Sua Mae-fia, pur noi in questo Regno facciamo maggior eccesso, perchè lo Scudo doverebbe va-lete 14. Carlini, e non 15. a ragguaglio delli

12. Reali cresciuti in 13.

Questo lo discorro più per ricordarlo . che per altro, che per quanto a me, direi, che non si deve far motivo di diminuire il valore dello Sendo, perchè fono materie gelofissime, che non si devono toccare, e si è viito, che ogni motivo ha recato danno, anzi vorrei maggior valore in effo .

Quel, che oto di ricordare, è, che dobbiamo in tutti i modi ben discorrere sopra. questo negozio, e veder ciò, che si posta, e debba tare, per non contravvenire, ne alterare ciò, che anticamente si è usato in Regno, e se sia bene imitar quelli tempi della Lega... del giusto a Carlino, su la quale, per ranti anni , si è continuata la Moneta dei presente. Regno, e se dobbiamo imitare altre Città mercantili , come questa nostra , e maggiori , accio dall'uso antico, e moderno, si possa-

migliorare queito stato, in cui siamo. Quel , che vediamo fenza discorrere , è certo, che pian piano ci manca il vero, maggior effetto, ch' è l'Argento, e Moneta; che le ne debba uscir pian piano il poco reitatoci, non vi è dubbio alcuno, l'introito di effi Argenti di extra-Regno secondo il solito usato, per sjuto della contrattazione, e in fupplemento della estrazione forzola, e inevitabile, non si è visto per tanti anni, li danni del Regno particolari, e generali si vedono, e fanno fentir pur troppo bene, fendo li beni del Regno ridotti per metà di foro giusto valore , poiche gli aggi sopra le compre della... Cirrà , Corte , ed altre Cafe , (\*) fono arrivati fino a 58. 50. 40., e 35. per ordinario,

(\*) Ricordo, che fi fono venduti Srati di Baroni del Regno, comprati nel 1615., e 616 per Duc 250m., al prefente venduti per Duc. 180m., ed altri meno a proporzione, e che tuttavia fe ne vendono, con danno mirabile de Principi, ed anco de Creditori, a' quali giovarebbe molto la valuta maggiore, e tutto ciò procede dalla Monetta.

#### DISCORSO SOPRA LE MONETE

106 DISCORSO SOI-Le Mret del Regno a prezzi vilifieni, d'ezter-te-Regno ineguali a' notiri, gli affirit degli Arrend-menti lecunti motto, con evilenza, altri arenati, e li rimath, intimotiti, che per elezione non aegoziano, folo in qualche negozio forzofo, naove impofizioni per quelti danni fiene lono erette motte, gli effetti refatzi nelli Banchi in fomma così eccessiva... effettivo, fubbatzizioni di beni in gran quantità per poca valtata, fenza compratori, ed altri danni, che tatafacio ai tonorodarii, quali

da loro itelli fi fanno conofeere.

Queti effecti pur veri, queste ragioni di fopra addotte, ed altre, che negli introferiti discorsi in altri tempi dati, devono efferecula di concedere a si grave negozio quella

provvisione, che se gli conviene.
Vedranno appresso un Reassont dellaqualità di Monete, battute in questa RegiaZeoca del Regno di Napoli, dal tempo dei
Re Aragonessi, e traente origine dal Re Carlo
Primo, dal quale vedranno l'alterazione al
prezzo degli Argenti da tempo in tempo.

Vedrano anco la collazione delle Monete batture del 1599. fino al 1658. in fomma bene eccelliva , che fervirà per certezza della fomma necellaria alla contratzazione del Regno, e per evidenza dell'efitatta, e relitat , affinche i Signori Miniltri poffano farvi matura riflefinone, e comandarci quella provvifione, che al lor prudentifimo giudizio parerà propria, e necellaria.

Vedranno anche appreffo una Relazione delle Monete d'Oro di quetto Regno, e d'altri Posentti, con la differenza che vi è, battendo quetà a Zecca di Napoli migliori le Monete d'Oro, delle altre, che, i (condo me., è anche errore, e più volte ne ho fatto itlanza, per evitare quetto danno a "Padron dell'

Oro, e l'utile, che fi causa alla Monera .

Vedramo parimente la Copia di quattro Difeorfi, dati luora fino nel 13 ano 1618. — 619. , citta l'altezza del cambio d'extra-Regoo , e fuoi effetti, da' quali potranno conolecte, che fempre mi fono affatteato in perfusidere il fervizio del Regoo , e che ho fondatamente previto tanti danni poi feguti, acciò di fiocceffo fi venga in cognizione , che. di quefe matetie en ho qualche informazione,

ed intelligenza d'ethimazione. Quello è quanto mi è parlo brevemente ricordare; è poi l'adire partelli tarordinario, impatino il giudizioni, e benigni Lettori no, impatino il giudizioni, e benigni Lettori quale prima, e poi per mio particolare, mi lono rifolato più volte a poogre Infanza, ben' ardenti. Se il dificorio poi concenficanda con estato de la discordi poi concenficanda con estato de la discordina del provvinione : retlando per addefio con fiferaco o, fleeracto con maturo tempo compatible.

Dabit Deus bis quoque finem :

# BREVE RELAZIONE

di diverse qualità di Monete, costrutte nella Regia Zecca di Napoli in diversi tempi, cominciando dall'Anno 1442. Con un Reassunto in sine della quantità, e qualità delle Monete battute, e liberate dall'Anno 1599., sino all'Anno 1629.

Ell' Anno 1443. Regnante inqueflo Regno il Serenifimo Re Alfonfo Primo d'Aragona, nella Regia Zeca fi battevano Monete di Garinai di lega antimo Re Alfonfo Primo d'Aragona, ella contra del Garinai di lega antimo Re Alfone de Grosso, dal cui nore pagava la libbra dell' Argento di effi Ducati 8. 3.5. e mezzo, o,gni Carlino pefava trappeti quattro, e acino uno e mezzo, e fi fipendeva per grama dieci, e in quella conformità fi continuò a battere per tutti li Succeffori di Gia Real Cafa, quali, ancoerda e veffero fatta novità circa il peio, l'Argento era della medefina bonta at fignya.

L'anno 1503, successe in Regno il Serenissimo Re Cattolico, e si continuò a battere

Monete conie le sopradette .

L'anno 1510. l'Argento fè variazione di grana 8, pr. libbra , e ficcome valeva Ducati 8, 3, c. mezzo, per tutto il 1503, in detto tempo fi pagava Ducati 8, 3, 13, c mezzo, e fu mancato il Carlino in peio un'acino, lenza innovazione circa la bontà: detto mancamento importò Ducati 1, 1, 1, 3, e cinquefelti in cento Ducati.

Nell'anno 1515. successe in Regno la selice memoria della Maesta Cesarea dell'Imperator Carlo Quinto, e si continuò a battere le Monete in Zecca (conforme si battevano l'anno 1510.) sino al 1533. Dopo nel detto anno 1533. I Agento predetro aumenoù atric Carlini coque per libra; e fi pagava Ducati 9. 1-3, 6 ogni libbra; e fi pagava Ducati 9. 1-3, 6 ogni libbra di effio; fi cunistono Carlini della medefina fiddetta bontà, na meno acini quattro e un quarto per Carlino, e he importo detto mancamento Ducati 5. 2, 5. 1-, 6 unduci cinquecento cinquaraduelmi i no. Ducati; e peiava il Carlino nuovo trappefi 3, acini 16., e un quatro.

Nell' anno 1543. l'Argento fuddetto augumentò altri Carlini 7., e grana 6 d per libbra , e fi pagava in Zecca a Ducati co. la libbra , fi continuò la Moneta della lega antecedente, però fi mancò il pedo del Carlino altri acini 6 e un quarro, che importò detto mancamento Ducati 8. 3 8, e l'ette duodecimi in cento Ducati 8. peiava il Carlino nuovo trapcento Ducati 9. peiava il Carlino nuovo trap-

peß 3, acini 10. e mezzo.
Nell'anno 1552 detto Argento augumentò altri Carlini 5, per libbra , come fi legge.
per Prammatica delli 18 di Giugno del detto
anno in Pramm. 1. fol. 233 , e fi alteration
le Monete nuove di Carlini , Tari , e mezzi
Carlini farte, e le da fafti anco a detto 132
gugglio , come il Carlino di grani 10. , gran
addiati il 11 rai di grana 10. grana 20.

dieci 1/2, il Tari di grana 20., grana 21. il mezzo Carlino di grana 5 1/2, e si mancò det-

---

to Gatlino in altri acini a = pefando nou più, che trappesi 3., ed acini 8., qual mancamento importò Ducati 3. 4. 6. 5 = in cento Ducati.

Nell' anno 1554 fi cuniarono anco Tari, e Carlini, ed il Carlino non pesò più, chetrappefi 3., acini 7  $\frac{1}{7}$ ,  $\frac{6}{7}$  di acino meno, che importò anche Ducati 1. 1. 5. per cento Du-

Di modo che dall'anno 1442, fino al detro 1554, il Carlino è stato diminuito in peso acini 14 di acini, e si è mantenuto del

detto peso trappesi tre, acini 7 7, e bontà ut fupra, fino all'anno 1610, nell'ultima costruzione di essi, sorto l'amministrazione del Magnisco Gio: Antonio Fasulo ossim Regio Maestro di Zecca.

L'anno 1572, per provvisione spedita dal Regio Collastrale forto il governo dell'Illia-dridimo, e Reverendimo Cardinal Granvela for odinato a detta Zeca, i ha battesso Monere di Cardinal Granvela for odinato a detta Zeca, i ha battesso di Cardinate con oncie 1, e trappesi quattro d'Argento di coppella, e do noce 9, e trappesi 4, di Rame, come per detta provvisione de 20.0 Mazo del detto anno in Ger. 5, 1 3g. al quale ordino in delle Monere procole prò in contrustre delle Monere procole . De prò si costrustre o delle Monere procole .

Di quefte Monete piccole atte, e conoca (Commercio, fe ne fono battute anticamente ancora, come fotto i Seteniffini Re.
Normandi fono battuti grani, e hiffrani, e
mezzo ligati per terzo, cioè, che in egni
libbra dell' Argento di effi, erano oncie 8. di
Argento di coppella, e quattro di Rame.

A tempo della Serenissima Cala di Durazzo, si iono battute Monere di sei Tornesi il pezzo, e l'Argento di esse era ligato per

Nell'anno 1573, a' 28. Settembre per altra provvisione del Regio Collaterale, su ordinato si sossimo del Monete di grani d'Argento, con once 10 ½ d'Argento sino, ed un oncia e mezza di Rame, come per detta

provvisione in Cur. 4. fol. 130.
Nell'anno 1582., e 1583 fi sono anche

Nell'anno 1582., e 1583 fi fono anche.
battute Monete di Cinquine, e mezzi Carlini
della lega ordinaria de' Carlini antichi, però
meno Duc. 7, e mezzo per cento di effi Car-

nni, petchè così come due mezzi Carlini doveram pelate tappefi tre, ed anni 7, e un. fettimo, non pelavano più, che trappefi 3, a acini 3 e, però mancò il detro Carlino in. acini 3, e un lettiano, che importa detro mancamento Duc. 7 e mezzo in cento Ducati; come fopra , come appare per provvisione di Collaterale del 3. Luglio del detto anno del distoli efectuone, inviando la provvisione in Zecca a' 17, Settembre 1893 in Cer. 9, 160, 191, della quale Moneta de' mezza-Carlini, fe n'è andas abternedo da tempo in tempo.

fino all'anno 1610.

Le Empsime pelavano ogni una la metà di meta di meta di vecle per il medefino 1614 di meta di vecle per il medefino 1614 di meta di vecle per il medefino 1614 di capitalo fino 1614 anno 1623, come fi velle-di Capitalo XIV. delle Intrasioni di efia Zecca, a tempo del qu. Illustrifimo, e de Eccellentifimo D. Pietro di Tolecio in Cur. 11. fol. 76, e pelava ogni una a quel tempo aci-ni di in Zecca, e pol in detto anno 163, in come il capitalo 2614 di in 1614 di escale per la di in 2014 di in 1614 di escale per la di in 2014 di argangalio, che pelavano accini 31. l'uno.

Nel detto anno 1610 nell'amministrazione del Magnistro Cottantino di Gostanz regente l'Ohicio di Macthro di Zecca, siu ordinato per ordine del Collaterale, che avesse l'a ciato di battere de mezzal-Carlini, e da vesse selle per le consumerando il altre arcarentale, con si responsa la comunica ando il altre arcarentale, con si celguito, incomunicando il liberar dette Monete nel 1611, e constuno la corbruzione di

effic fino all' anno 1617, per ordine del Collaterale a con vigilectos del circos/petro Segretario relativa con vigilectos del circos/petro Segretario relativa con vigilectos del circos/petro Segretario relativa con contrato alla Regia Zecca, allors forto il governo del Magniños Gio: France/co Cutarella Regio Maefiro di Zecca a verife battute Monere nuove di 4, 6, e 11. Carlini il pezzo a tragguaglio di grann 102. Il pezzo da otto regionale del contrato de

gento, per Sterlini 15 1/2 per libbra, però
quanto al peso su eguale a' predetti mezzi-Carlini e tre Cinemine

lini, c tre Cinquine.

Lo mancamento della predetta bontà importò Ducati 8. 2. 0. 3 - per cento, che ag-

giun

giungendovi altri Ducati 7. 2. 10. per il manco pelo a ragguaglio de' Carlini importa in-

tutro detto mancamento Ducatl 15. 4. 10. 3 in cento Ducati, escluse le spese di Zecca per

la contruzione delle Monete .

Nell'anno 1618, fu ordinato alla Regia... Zecca per provvisione di Camera del 24. Luglio detto anno in Atti dell' Attuario Franceico Carbone, cum inferta forma della Coniulta d'essa Regia Camera, che da un pezzo di otto Reali le ne cavassero at. Carlini , e di effi se ne pagassero Carlini 10. - agl' immettenti l'Argento, e le grana 5. si dividessero fra le spele di Zecca , dititti d'Officiali , Salarj de' Lavoranti, e Regia Corte, e per questo furono fabbricate Monete di grana 15. in conformità di detto Ordine con lega di Sterlini 3 -, più della lega dell'Argento giusto a Carlino antico, e di peso acini 56. il Carlino. Per il che mancò il peso acini 9 - per Carli-

no, e in bonta peggiorò essi Sterlini 3 1 per libbra, che l'uno, e l'altro importò Ducati 20 4 2 per cento, a ragguaglio de' Carlini antichi, ed a ragguaglio di mezzi-Carlini Ducati 11. 4 11 9 - per cento, escluse le spese della Zecca per la costruzione delle Monete.

Neil'anno 1620 per ordine della Regia Ginnta delle Monete fu ordinato alla Zecca, che da un pezzo da 8. Reali fi cavaffero Carlini 12. in Monera nuova de' Carlini, Tari, e due Tari il prezzo, che la Moneta fosse eguale di pelo alle fuddette Monete di grana 15., eche quello, che mancaffe, fi folle lupplito con lega, come si vede dalla provvisiore della Regia Camera in Atti di Francesco Carbone, e in questa conformità si tono battuti li Carlini di pelo acini 56. il pezzo , quanto pelava un Carlino di Monete di grana 15., e di peggioria de' Sterlini 26. - per libbra ; per il che s'impeggiorò la Monera per Sterlini 23. in bontà, perchè Sterlini 3. - ne teneva la Moneta de' grani , e Reali , che a ragguaglio de' Carlini antichi importa Ducati 33. 10. 8. 🕯 per cento da ragguaglio de' mezzi Carlini

Duc. 23. 2. 7. 0. 2 per cento, escluse le spe-P. VI.

se di Zecca per la costruzione delle Monete .

Si fono battuti auco certi pochi Tari con la stampa del Sole nella suddetta confor-

L'anno 1621. a 30. Dicembre per ordinedel Collaterale in Curia primo fol, 100. fu ordinato alla Regia Zecca, forto il Governo del Magnifico Michele Cavo Regio Maestro di Zecca, che la Moneta fi ritornasse all'uso antico, e così nel mese di Gennajo 1622, in esecuzione del ordine, s'incominciò a battere in Zecca Monete di Ducati, mezzi Ducati, e Tari della lega de' Carlini antichi, però nel peso su diminuito il Ducato in acini 5. d'acino per supplire alle spese della costruzione , che stante li tempi correvano nel detto anno 1622. a prezzi alti . Importa questo mancamento grana 75. 3 in cento Ducati, il che sebbene pare cosa di poco momento, pur si vede, che non restò totalmente la Moneta al fegno di prima, e arguilce, che femaggior necessità di spesa, o d'altro ci oc-

correva, che più si sarebbe diminuita. L'anno 1625, si cuniarono anche Carlini fatti con l'ingegno della medefima fuddetta... bonta, e di pelo a ragguaglio, che fono trappesi 6. 11; che pesa il Carlino, la me-

tà de' trappesi 6. 13. 10, che pesa il Tari,

E non è maraviglia, che il presente Regno abbia da tempo in tempo, e secondo le occorrenze diminuita la fua Moneta, fatte alterazioni , ed innovazioni ; poichè anche le Z:cche di Spagna fi fono governate, comequesta nostra di Napoli, e li Reali da tempo in tempo si vedono di diverse bonta esserestati costrutti , come appare da' Libri antichi di questa Regia Ze ca, e dal Libro Maggiore dell'anno 1590. a credito della Regia Cotte introitante, fi ritrovano l'infraicritte qualità di Reali .

"Reali del Meffico peggio Sterlini 2. .. dell' Argento giutto a Carlino .

" Reali di Siviglia peggio Sterlini 2. ut fupra.

" Reali del Messico peggio Stetlini z. 3 at Supra .

" Reali con la stampa delle frezze d' Ar-, gento giusto a Carlino . "Rea-

#### DISCORSO SOPRA LE MONETE

" Reali di Siviglia peggio Sterlini 1. 1

", Reali nuovi di Siviglia peggio Sterli-

"Reali di Toledo peggio ut supra. "Sterlini z. 1, c 2.

"Reali di Granata peggio ur furra , "Sterlini 3. 1. , e 4.

"Reali di Segovia peggio Sterlini 2.

Ed anche in altri tempi vi fono fiati introdotti Reali del Meffico peggio 3. 1, 2, e
4, e 6, e vi è memoria in Zecca, che fe
fecero anticamente fino a peggio Sterlini

12, dell'Argento grutto a Carlino, che cofta a molti di quetta Arcca, che lo fanno, però fi è intefo, che quetta eforbitanza nafcelle da filittà feveramente gattigata.

da filità feveramente gattigata.

Ottre poi alla differenza del pefo, chepur fi vede feemato in due, e tre acini per pezzo del fuo giutto peto di oncia 1, ed acini 16, che deve petare un pezzo da 8, e perciò la Zzeca più volte ha ordinato detto mancamento, per averto in diversi tempi vi-

flo, e conosciuto.

La Zecca di Sicilia ha pur fatte diverse alterazioni di lega, escendosi viste le sue.

Monete di Sterlini 16., e 16. 1, e 18., e

Monete di Sterlini 16., e 10.  $\frac{1}{3}$ , e 10., e 18.  $\frac{1}{3}$ , e fino 2 19. peggio dell' Argento giusto 2 Carlino.

### Reassonto della quantità, e qualità delle Monete battute, e liberate nella Regia Zecca di Napoli, dall'anno 1599. sino all'anno 1629.

All'anno 1599 , e fino all'anno 160s. Monete di mezzi-Carlini libbre 131001. in numero di Ducati , fono un milione cinquecentoventimila l'eicentocinquantacinque. 4. 15. libbre 131091. - Duc. 1520655. 4. 15. Dall'anno 1609 610., e 611. Monete dette lib 27351. 10 2. in Ducati, fono itati Ducati trecentodiecifettemila dugentostantuno 1. 2. lire-27351 10. 2 - - - Duc. 317281. 1. Di detto anno 1600. , e 1510. Monete di mezzi Ducati , Tari , e Carlini , libbre centoquarantaquattromila feicentolei , valiero in Moneta corrente Ducati 1547736 Q. lire 144606. - - - Duc. 1547736. -- 9. Dal Dicembre 1611, per Settembre 1614. Monete di tre cinquine libbre dugentoventicinquemila cinquecentodieci , valiero Duc. 2616270. 1. 8. lire 225510. - - Duc. 2616370, 1. 8. Nell'anno 1617. Monete

9314 11. valiero - - Duc. 110162. 1. 10.

di Carlini 4. 6., e 12. libbre

Negli anni 1618., e per Maggio 2620. Monete di grana 15. libbre 12440c. 8 16. vallero in Monete - - Duc. 1599489. -- 14. Negli anni 1620., e fino a Gennajo 1622. Monete de' Carlini, inclusi li pochi Tari del Sole coll' ingegno lire 64773. 3. 13. valiero - Duc. 794255. 1. 7. Negli anni 1622., fino all'anno 1628. Monete di mezzi Ducati, Ducati, Tari , e Carlini lire 356118 5. 19. vallero - - - - Duc. 3853209. -- 13. Scudi d'Oro liberati da Luglio 1623. per tutto Ottobre 1619, lire 4258. fono Scudi 401431 in Moneta corrente iono valfi a Carlini 13. lo Scudo Ducati 521860. 1. 10. fecondo li ha liberati la Zecca; Ed a Carlini 15. conforme valti per Napoli iono Duc. 602145 2 10. Aicende la fomma delle Monete battute nel fuddetto tempo a dodicimilioni novecento-

## BREVE RELAZIONE

delle Monete d'Oro di questo Regno, incominciando dall'anno 1538., dal qual tempo in avanti se ne ba relazione in Zecca.

TElla Regia Zecca di questo Regno si trova norato , che dall' anno 1538. fi Cominciatono a battere e liberare Scudi d'Oro di peio trappesi tre, ed acini 16, e di bonta di Caratti 22. per libbra, e fi fpendevano per Carlini undici , così fi continuò fino all'anno 1542. Nell'anno 1543. fi alterò li valore di

esso Saudo, senza sunovar nulla in peso, o bontà, fino a Carlini 11. 1, e perciò il detto Scudo fi spendeva per Carlini undici e mezzo, quest'alterazione importò Ducati 4-

2. 14. Cav. 6 es per cento Ducati .

Nell'anno 1573, fu aumentato il valore di esso Scudo in grana dieci , per il che si spendevano in quel tempo a Carlini dodici emezzo, che in cento Ducati importò l' augumento preddetto Ducari 8, 2. 9.

Nell' anno 1582, gli tu dato maggior prezzo di altre grana 5. per Scudo , in modo che da Catlini 12. e mezzo , fi fpendeva per Carlini tredici, conforme al preiente fi batrono in detta Regia Zecca, iebbene fi fpende per quindici; questo augumento importò altri Ducati 4. 2. 14 6., e 6 per

cento Ducati.

Di modo ela lo Scudo Napolitano dall' anno 1538. fino all'anno 1583. , ienza effere stata mat alterata la fua bonta , ne diminuito, o cresciuto pelo, ha ricevuto augumento di valot effrinseco da' Carlini undici sino a tredici, che impotta l'augumento preddetto Ducari 17, 3, 18, 7, e 211 in cento Du-

Il quale Scudo effendo fuo giusto valore folamente di 13. Carlini , ipendendofi per 15. viene a dare augumento finale d'altri Ducati

17. 3. 18. 7., e 221 in cento Ducati.

Dall'anno 1623, a tempo degli Officiali della Zecca stavano sorpeti da' loro Offici per finestra opinione, che poi furono restituiti, dalli Regenti gli Offici fubrogati per l' effenza di essi furono batruti , e liberati gli Scudi d'Oro del peso suddetto , ma di bonra di Catatti 22. 1/8 , caufando danno alli Pa-

droni dell'Oro di un ottavo di Caratto per libbra, e così fi è continuato, non ellendofi potuto avere provvisione alle ilianze sopra ciò fatte effitenti negli Atti di Franceico Carbone. El a fine, che in avvenire fia noto,

come fi costrusicono effi Scudi , e conforme fi fono coltrurti per lo paffato , fappiati , che lo Scudo d'Oro Napolitano dev'etlere di Caratti 22, in pelo trappeli 3 , ed acini 16 , che fono quittro quinti d'acino, contenendo il trappelo acini 20 , e vale Carlini 13. fecondo la valura dell'Oro per la Tariffa costi-

tuita da esia Regia Zecca . Da una libbra d'Oro di Catatti 22, se

ne cavano Scudi 91., che pelano once 11. trappefi 27. , acini 4, , per il che resta o in. Zecca per complimento della libbra trappefi due , ed acini 16. , che non sufficienti a farne altro Scudo , li quali Scudi 94 coniari , ctrppefi 2. 16. avanzati , vagliono in Moneta corrente Ducati 123. 15. 9. 2 a Carlini 13. lo Scudo, quali fi ripartono, cioè Scudi

93. 1 al Padrone dell' Oro per foddisfazio-

ne di fuo credito , vagliono Ducati 121. 1. 5. 5.  $\frac{1}{1}$  in pelo fono oncie uodici , trappeñ 24. , acini 8.  $\frac{3}{11}$  , e reftano in Zecca trappeñ 5. acini 11.  $\frac{1}{11}$  detto , che in Moneta vagliono Ducati 1. 4. 10.  $\frac{1}{1}$  , e si riparticono in Zecca .

| Al Martro di Zecca          | Duc. 1. 1. | 12. 8 |
|-----------------------------|------------|-------|
| Al Credenziero Maggiore -   | Dnc        | 8     |
| Al Credenziero della Sajola | Duc        | 7     |
| Al Maitro di prove          | Duc        | 8     |
| Al Maitro de' Cuni          | Duc        | 7     |
| Al Comprobatore             | Duc        | 5     |
| Al Giudice delle differenze |            |       |
| fin ragioni di essi -       |            | 5     |
| Al Guarda prove             |            |       |
| Alli Trafilanti             |            |       |
| Agli Affilatori             |            |       |
| Agli Ubrieri                |            |       |
| Alli Conistori              | Duc        | 2. 6  |
| Atti Comatoni               | 2520.      | ,     |

In tutto Duc. 1. 4. 10.

Se l'Oro non fosse dolce, ed atto al lavoro, essendovi Oro, che tiene bisiogno di essere indocisto: Il Padrone deve pagare al Credenziero della Sajola grana 3. ... per centinajo di Scudi pet la pesatuta di essi Scudi.

Al Mastro di prove se gli dà un trappeso d'Oro, e Carlini 3 per cialcheduna prova d'ogni verga picciola, o grossa, e tutte, queite speie le paga il Padrone dell'Oro.

#### DOPPIA, E SCUDI SPAGNOLI.

Queño Scudo dev'esfer di bontà, e pese guale allo Scudo Napolitano, però come, che nel liberari quelle Zecche tengono disferente silie dalla nostra, e non peiano le Monete predette una per una, ma liberano a campione; per questio fi ritrovano Scudi, e Doppie, a noroche non tagliati, nè consumati dal tempo, scars, ed altri grafii, la. Zecca nostra tiene norati si nor guito peso dello Scudo trappesi 3, aeini 15, 1/3, e di

bontà di Caratti 21. 7/8, e così nu' ettavo P. VI. meno delli nottri. In queflo me ne rimetro alle prove, per me giudico fiano di Caratti 23. vedendoli così effimati da altre Zecche., e particolarmente come Scudo di marchi, così come fame, a ammello in Fiera di Piacenza, come Scudo di marchi, così come viene fitimato lo Scudo Napolitano, Genovele, Fiorention Veneziano, che tenti devono effere, eguali in pelo e bontà. Suppolto pol fa di detto pelo, e bontà a come fi trova notato in quelta Regia Zecca; queflo Scudo a raggiuglio di Cartini 13., quanto diverebbe valere lo Scudo nafro, valeria Cartini 13., e grana 5. 10. 11. da raggiuglio di Cart

lini 15. valeria Carlini 14. 5. 2. 4 .

#### GENOVA.

Lo Scudo Genovese pesa trappesi 3., acini 15. di bontà di Caratti 21. 7, così li trova notati questa Regia Zecca, e dagli Orefici anco cosi rrattati ; però da altri vengono estimati in bontà di Caratti 22., così si vedono ammessi nella suddetta Fiera, così vengono certificati effere, e dover effere dal Sig. Michele Cavo al prefente Mattro di Zecca di quetta Regia Zecca, e un tempo Maftro di Zecca di Genova, ed avendo visto disfare santo di esse Doppie Genovest . quanto Fierentine, e Veneziane, fi fono ritrovate di Caratti 22., e perciò giudico fiano di ral bontà . Però quando fossero , come si trovano notati in Zecca di peso, e di bontà di Caratti 21. 2 a raggnaglio dello Scudo noftro di Carlini 13. valerebbe Carlini 12. 5. 3. 5; ed a ragguaglio di Carlini 15. Carlini 14 4 6. 3 .

#### FIRENZE, E VENEZIA.

Gli Scudi, e Doppie Fiorentine, e. Veneziane, fono eguali di peso, e valore allo Scudo Genovese, Spagnuolo, e Napolitano.

#### DISCORSO SOPRA LE MONETE

#### MILANO.

Lo Scudo d'Oro di Milano pesa trappesi 3., acini 14.  $\frac{5}{6}$   $\frac{1}{6}$  di bontà di Caratti 21.  $\frac{6}{8}$  vale a ragguaglio del nostro Scudo di Carlini 13. Carlini 12. 2. 9.  $\frac{7}{23}$ , ed a ragguaglio di Carlini 15. Carlini 14. 5. 2.  $\frac{11}{11}$ 

#### ROMA.

Lo Scudo d'Oro di Roma pesa trappesi 3, acini 15.  $\frac{5}{11}$  di bontà di Caratti 21.  $\frac{7}{8}$  a. ragguaglio dello Scudo Napolitano a Carlini 13. vale Carlini 12 6. 3.  $\frac{9}{11}$ , ed a ragguaglio dello Scudo a Carlini 15. vale Carlini 14. 5. 7.  $\frac{6}{13}$ .

#### URBINO.

Lo Sendo d'Oro d'Urbino pesa trappesi tre, acini 14, e serte duodecimi, di bontà di Caratti 21 e mezzo per libbra, vale a ragguaglio di Carlini 13, quanto doverebbevalere il nostro Scudo, Carlini 12. 2. 6/11, ed a ragguaglio di Carlini 15., valerebbe Carlini 14. Cavalli 9. e 3/11.

#### ZECCHINI VENEZIANI.

ll Zecchino Veneziano pesa trappesi 3., acini 18., è un quarto, di bontà di Caratti 23.  $\frac{7}{8}$ , à ragguaglio dello Scudo Napolitano di Carlini 13. vale Carlini 14. grana... 5., e  $\frac{7}{11}$  di Cavallo, ed a ragguaglio dello Scudo a Carlini 15. vale Carlini 16. grana 5. Cav. o  $\frac{18}{65}$ .

#### FERRARA.

Lo Scudo di Ferrara pesa trappesi 3., acini 15. di bontà di Caratti 21. e mezzo,

vale a ragguaglio dello Scudo Napolitano a. Carlini 13. Carlini 12. giana 2. Cav. 8., o lei undecimi, a ragguaglio di Carlini 15. vale Carlini 14. giana 1. Cavalli 6.

#### LUCCA.

Lo Scudo di Lucca pesa trappesi 3, acini 15 Caratti 21. e mezzo, finule a quello di Ferrara, che viene a valere nel medesimo prezzo, e ragguaglio di sopra.

#### BOLOGNA.

Lo Scudo Bolognese pesa trappesi 3., acini 14. e mezzo di bonta di Caratti 21., e  $\frac{1}{8}$ ; valca a ragguaglio dello Scudo Napolitano di Carlini 13. Cartini 12. 3. Cav. 3. e  $\frac{7}{8}$ , ed a ragguaglio dello Scudo di Carlini 15. vale Carlini 14. 2.  $\frac{1}{6}$ .

#### SAVOIA.

Lo Scudo di Savoja della medefima bontà, e peso dello Scudo Bolognese, vale il medesimo prezzo, come sopra.

#### FRANCIA.

Lo Scudo Francese pesa trappesi 3., acini 15. di bontà di Caratti 11. e  $\frac{6}{8}$  a ragguaglio dello Scudo Napolitano di Carlini 13 valerebbe Carlini 12. grana 4. Cav. 1., e  $\frac{65}{66}$ , ed a ragguaglio di Carlini 15. valerebbe Carlini 14. grana 3. Cav. 1.  $\frac{1}{13}$ .

#### SICILIA.

Lo Scudo Siciliano pesa trappesi 3. 15. di bontà di Caratti 20 a ragguaglio dello Scudo Napolitano di Carlini tredici valerebbe Carlini undici, grani 4. Cavalli 9 e sette ottavi, ed a Carlini quindici valerebbe Carlini tredici, grani 3. Cavalli 4. ed undici tredicessimi.

# A I BENIGNI LETTORI.

L Discorso, e le Relazioni, che vi presento, e che sorsi averete letto, o leggerete, come cose curiose, e tangenti gli interessi comuni, ed anche assrus, e non facile ad apprenderss (sebbene dagli effetti risultati è ben chiaro, anzi risucente) è degno di matura rissessimo, e di squisto giudizio, più, che di correzione. Per il che si compiacciano stringersi col bisogno, e con la prudenza, e savvirlo d'ojuto, e lasciar in disparte la censura, contentandomi dar per censurato, anzi per sciocco, il modo dello scrivere, purchè segua l'effetto al necessario di questa città, e Regno.

Trajano Boccalini (parto mostruoso della natura) in più de suoi Ragguagli sì misteriosi, e figurati, e particolarmente nel XXVIII., ed ultimo della prima Certuria, discorre egregiamente contra i Censori, se vi piacerà darvi un'occhiata, e sissano l'occhio della mente, ne caveranno frutto da potersene servire; anzi sono di opinione, che lo giudicheranno necessario al presente negozio. Non voglio riserio el contenuto, nè tampoco il senso in esti esse il contenuto, nè tampoco il senso in esti esse il esti agnata gi per degni rispetti, ma li rimetto alla perspicacità de loro sublimi lingegni, a quali spero nonfarà dissinciuta la lettura dell'antecedente, colorita con que' colori, e siori, che so superio la propriarvi, per coprire la lor mala contessura, e riparare alla nause adel male odore.

Il pensiero è proprio, e naturale, ristretto in breve, e in brevissimo tempo dato suora, non concedendomi le mie occupazioni altro spazio, che qualche ora rubata, alla quiete; per il che se mia fatica non merita lode, vorrei l'affrancassero dal meritato biassimo. Le Api tolgono la virtù dalli sori, e quella cangiandola in miele, fanno apparire loro ciò, che non è, con tutto ciò sono amabili, e gradite. Io ho tolto d'altri ciò, che vedrete, e consessamo vengo a restituir l'altrui, senzavessimi la pelle del Lione: Però spero debbano gradirlo, e che possi partorira dolce risoluzione, che, a guisa di miele, sia da tutti i Regnicoli dessierata, ed

usata -

Quel, che poi priego, e che li supplico, è, si degnino colla seguente lettura segorere la provvidenza mia megli anni antecedenti, come abbia somministrati gli effetti, da me tanto tempo prima acc. nnati, che potrebbe, e doverebbe recur miraviglia, e moggior credenza al rimedio, che giudico necessario al mule, che ci sovrasta, per occassoni di quella Moneta, e secarsezza di contanti, che non dindoseli, sumentimente il giudizio, che ne do, petrebbe apparire vervidico in progresso i tempo.

Questo tempo, come trionsator del tutto, si singe Dominator delle tre sigliuole di Demorgorgone (ouvero, come altri dicono, di Temi) cioè, Cloto, Lachessis, ed Atropos, per significarci con Atropos per quello che tiene nel susce compito, sia specie del tempo passato i loche Lachessis torce nelle dita, significa lo spazio del momento presente; e quello, che Cloto non ha ancor tratto dalla conocchia, e che sia sotuposto alla cura delle dita, mostra le cose del suturo Secolo. Per il che per il tempo passato il reproduco gli Ordini del Regno, sì bene instituiti, e su li quali siamo stati governati, e da quali siamo stati conservati in opulenza d'estito effettivo di contanti, ed in altri beni consisterabili, necessarje, e di somma essenza, li riproduco tante variazioni, ed innovazioni sopra le Monete in diversi tempi, e dominji con-

urgenissime cause, a paemissime razioni, id altro, che si contenzono nelle professi si faitche. Per il tempo presente non li mancino esenzi daltre Città, si nili a saladetti nostri antichi instituti, segni gli uni degli altre siminazione, el osferonazzi, ded quali possimo, e se ma non-creta contenta si institutione, so osferonazzi ded quali possimo, per ma non-creta città città consiste si supposite si presente si supposite si supposite si presente si supposite si presente si supposite si presente si supposite si presente si supposite si sun a longo in telesconi della mancia di contenta i, minorationi si maggior pruntia, che ne siturria a reflancene con le Monte di Rame, e con le poche d'Oro, quali resisano per ora in Regno per le occasioni degli ge, gaggi, che producono, li beni da Regno a si visificono presco, ci in egozi fermati a segno hen considerabile, ed altri danni, che per modella taccio, da quali s' versano a formare danni instittibili.

Per veder questi esfetti in peggior termine, che già si vedono, non dimando tempo indetenniato e si militari d'auni, in il simpoco un'among grande, che vicin te-nuto sia quello spazio, e d'intervallo, quanto sia il Firmamento col moto sia projo, coutrario a quello del primo mobile (civi da Occidante in Oriente) a risornar con tutte le sur selle pre via non così dirittà, e con tarko motimento, a. quel luogo, donde già si reno partite, che si tiene sia ol spazio di 36milia anni; così riserto da Cefare Rao d'Alessano di Serra d'Oranto, Filosso eminentissimo destituato in terra della contrata della contrata con contrata contrata con contrata contrata con contrata contrata contrata contrata con contrata contrata con contrata con contrata con contrata contrata con contrata con contrata con contrata con contrata contrata con contrata con contrata con contrata con contrata con contrata contrata co

tempo, vedranno il mio giudizio od errato. o vero.

É per fine avendo compito all'obbligo, e soldisfatto alla mia volontà, non sapendo, se così legua alla loro, gli auguro selectià, e proccuro ogni bene, e maggior comodità.

# QUATTRO DISCORSI

# GIAN DONATO TURBOLO,

CIOE:

Due sopra la Prammatica de Cambi, e valutazione di Monete foresliere, dati fuora nell'anno 1618. ad istanza del Sig. Consigliere, ed Avvocato Fiscale Fabio Capece Galiota, allora pro Presidente, e pro-Avvocato Fiscale della Regia Camera della Summaria, e del qu. Romano Lubrano.

E due altri dati a' Signori della Giunta delle Monete negli anni 1619., e 1620. In quest' anno 1629, copiati, e con notazioni alla margine, affinche si veda, che in quegli Anni ricordava alcuni punti importantissimi, per evitar

danni poi teguiti.

# CONCLUSIONI DELLI DISCORSI, che appresso seguono.

PRima, che la Prammatica de Cambi, e Lettere di Cambio da pagarsi contanti in Monete forestiere, (\*) disordina, e termina li Negozi, che non fe ne facciano, e ruina gli Arrendamenti.

Seconda, che la Piazza di Napoli non possa ricevere Ordini, in conformità delle Piazze di Venezia, Genova, Firenze, ed altre Piazze forestiere, per

le cause contenute nel Discorso.

Terza, che il Negozio de' Cambi è gelosissimo, e che non possa ricever freno, e che gli accidenti stringono, ed allargano li prezzi de Cambi.

Quarta, che l'aliezza de' Cambi d'extra Regno giova all'entrata di S. M., ed al Regno, e nuoce a' Foretlieri.

Quinta, che l'entrate Regie patiscono molto per l'estrazioni, che non seguono, per gl'impedimenti causate loro dalla Prammatica.

Sesta, che la facilità, e buon trattamento a i Vascelli forettieri alletta, e fa. conoscere maggiori Negozi, con l'esempio della scala di Livorno. Settima, che l'estrazione di nostre Monete è inevitabile, per il grosso debito

dovuto a' Forestieri, e che si deve applicar l'animo a battere Monete senza perdita, in supplemento dello che possa estraersi.

Ottava, che il batter Monete con danno, oltre l'interesse, che apporta, è causa coadjuvante l'estrazione di esse Monete. P. VI. Nona.

Gg

(\*) Prammatica VI. de Literis Cambii &cc., &c VI. de Monetis &c.

Nona, che si deve applicar l'animo alla proibizione delle tre Cinquine, per il

NODA, one il oeve appircar i amino ana produzione cente recuniquitie, per il poco danno, che daranno, effendone poche le tagliate, e che il tardare. a provvedervi rechetà maggior danno .

Ultima, che il Negori patiliono per la mala qualinà, e quantità di mezzi Carlini così cattivi, e falli, e che non fi deve perder tempo a provvedervi, affinchè il danno non augumenti, e renda poi il Negozio difficillimo a. ricever provvisione .

## DISCORSO PRIMO.

A Prammatica de' Cambi d'extra-Regno, ultimamente emanara, con la valntazione di Monete forestiere . ha di modo tale posto sortofopra la Contrattazione, e i Negozi di questa Piazza di Napoli, ed altre del Regno, che benchè si sperasse, come si spera, che di breve vi abbia da rimediare, non per queito potranno effere rifatti gli ecceilivi danni , che gli Arrendamenti di Sua Maestà , feu l'utefo Regio Patrimonio, e quafi tutto il Regno ne parirà. E che ciò sia vero, appresso anderò discorrendo in quel miglior modo, che saprò, delle cause, ehe proibivano il far detta Prammatica , e di quelle ancora , che apportano il danno predetto, e della differenza, che vi è fra questa Piazza di Napoli, con queile di Roma, Venezia, Firenze, ed altre Piazze foreitiere , quali rendono effa.

Prammatica inoffervabile , e impraticabile . E se questo discorso non averà del breve , fi fupplica chi legge, che in quetto negozio di tanto momento, e di tanta importanza, scusi lo Scrittore .

L'esperienza feguita rant'altre volre di confimili Ordini in tempi di maggior abbondanza di Monete, di minor bilogno, e di fioritia ngg. nizione, potera a, e dovera impediare di maggior abbonde di maggior abbonde di controlo di maggiori di maggio

Il fine, che fi sperava da questa Prammatica, e dall'altre fuddette, erecio non fia sitato altro, che ridurre li prezzi de Cambi d'extra-Regno a minor prezzo del corrente, esfendosi veramente alterati a legni stravaganti, ma ben'i munaginati dagl'intendenti. Dunque i Signori Ministri Regi devono tenere per Massima indubirata, che l'altezzade' Cambi per extra-Regno, sia dannossilma alle Regie Entrate, ed al Regno, e per questo si sono mossi rante volte, per opiniont di 
diversi, ad ordinare finsili Ordini.

Questa Massima è errata, e quanto a me, e forfi alla maggior parte de' Negozianri, l'alrezza del Cambio ha dato utile itravagantiflimo all' Entrate di S M., e fatto anche utile. grandiffimo a' fuoi Vaffalli , nella vendita degli Oglj, Sere , Zafferano , ed altre Merci del Regno, E che ciò fia vero, vorrei fapere, l'alterazione caufata negli Arrendamenti della Dogana di Napoli, Dogane di Puglia, nuovo Importo d'Oglj, e nell'Arrendamento della. Seta, ed altri Appalti, donde fia proceduta? certa cosa è dall'estrazione di esse Merci; atteso prima con cento Scudi d'Oro rimessi, o rratti nelle Piazze d'extra Regno, non s'avevano più , che Ducati 136., e come che sempre fia alterato il Cambio, per la necessità che hanno i Forettieri di estrarre i loro effetti, detto Cambio da tempo in tempo è alterato fino a t68. E se prima con 136. Ducati, che avea il Negoziante per cento Scudi comprava, per elempio, 60 libbre di Seta, 10. salme d'Oglio; al presente avendone 158. compra 75. libbre di Seta, e 13 salme d'Oglio, e così per l'altezza del Cambio viene ad avere in cento Scudi , più 15. libbre di Seta, e tre salme d'Oglio. Causa efficacissima dell'esorbitante, e non creduta mai ettrazione di Merci , dalla quale etti Arrendamenti cavano li dirirti, e li Vaffalli di S M. vendono i loro efferti con più utile, e supplitcono a loro bifogni , e al pagamento de

Fifcali, e ad altre gravezze loro impoite.

(a) Cellando quefta altezza de cambj, chi non ía, che mancaranno li diritti Regi è quello, che fi eltracrà per viva forza, sarà con perdita de' Regnicoli venditori, atrà con control de l'englicoli venditori, attroche i comprarà, vorrà per il meno prezzo che averà nel cambio, avanzar nelli prezzi della Mercanzia quello, che perde nel cambio.

(a) Se swife recuto uitle ad itri, overce faffe dabbie fin fatte uitle, o danne i A quelli facobil dell' Regione (fin debiant) e maccanoli il quorone della percensione della lone fatiche i bosso Montras dell'anno 1631. La prova è chiara, pertich vendono a vidinio perzo loro Sere, Orli, e di ultra-barcia, fi le quali ennan fondate loro impedianti e perzio fi en regione gli efforti biologicali i quelle della considerazioni e perzio fi en regione gli efforti biologicali i ma focera son libbre, o faline d'Ugli, ne un considerazio della considerazioni per della persione consistente della proposa della consistente della

#### DISCORSO SOPRA LE MONETE

Quelle ragioni cout chure sono acocra di presente accompagnate nelle l'espressaya, segura dopo la pubblicazione di querit Prammatica, la quale la partorito danno notabile sono di presenta di presenta di presenta di prece'alteretaria alle Dogane di Napoli, e c'alteretaria alle Dogane di Peglisi in quelli pochi giorni; e quanto più si tarda al dari rimedio, tanto più augumentera il danno rimedio, tanto più augumentera il danno dara rimedio, cellirà il danno, attecio fi troveranno il negonj intralicatia ric' contrattati, e inanzi che fi riordini, pulferanno elli tre mesi, e Dio fa con quanto danno. (4)

(c) Il danno, che apporta l'altezza, de cambi fuddetta, è quafi tutta de Forettieri, che per quanto [petta a' Regnicoll, fono quelli così pochi, che hanno neceffità di ri-

mettere extra-Regno ,

Nè è polibble poter praticare in quella Piazza a, e Regno, quel , che i pratica ina Roma , Venezia , ed altre Piazze d'extra-Regno (d) di far differenza nella Moneta de cambi , o quella di compra di Merci , attro-fo quelta nottra Moneta , che non è il terzo del fon giutto prezzo, de egli bilognatio de la cambia del pratica del proposito del proposito

ftra , li cambi devono effere diffimili ,

Queil ultima Prammatica ordinante . che li cambi, e lettere di cambio d'extra-Regno fi abbiano a pagare contanti fuor di banco . con Monete toresliere valute, come nella... Prammatica, e con Moneta di Regno, con l'aggio apportatebbe incomodo grandifimo a' Banchi , per quelli pochiffimi Negozi , che fi faranno, attelo, certa cola è, che Monete. forcibere non ce ne verranno, e converrà pagare di contanti con Moneta di Regno con l'aggio, e così laddove si è presupposto far venire contanti di fuora con essa Pranimatica . per aintare questo Regno di contanti, quelli pochi, che ci fono d'extra-Regno, se neufciranno con libertà concessa, c' Negozianti fono aftretti a far caffa per pagare detti cambi, e lettere di cambio, con Monete di Regno. Nè bisogna dire, come mi su detto da persona concorrente in questa Prammatica, che questo non seguirebbe, atteso fi contenteranno della poliza in banco con l'aggio , mentre la prammatica comanda, fiano pagate di contanti, e così in cambio di dar ajuto a' Banchi . a questi si farebbe danno .

Il danno, che veramente ha fatto questi altezza di cambi, è stato, l'aver spogliato questo Regno di tutte le sue Monete buone. (e)

Questo male è irremediabile, perchè chi deve assai, non può abbondare di contanti, essen-

(4) Per comprovazione di quello putto, a porta far tilierto delle eftrationi, ed immillioni di mercansie che in nicili. Gio, Sico. Act, con gli anni ficpanti poi dis, cip. di, et, cip., e figurati, ad quali fi vedza la diferenza, petò della rendata, che divuno gli dartandammi della Dogana di cip. di con controlla di controlla

(c) Non à deve fiunate fa danno, fe il Gambio alto d'extra-Repno facelle valere più il Zoucleri, Pepi, Cannelle, e da inter Doughette, Olevie, e l'elicie d'Finalit, Francia, e d'aire Paria, Repoula, il princia, e d'aire Paria, Repoula, il pri de la companie de la companie

ci, e Vestovaglie del Regno .

(4) In qui tumpo dei 164, e 163. l'autori ricerdava il vero, che la mala Monera non dava luogo di priazire in altre Cirità a na préentee, che è efficas quelle cardi, a che non initia le Pauzza, di Venezia, Lidore vea Ducul di Cernito regiono, e rendone contorruti in compre di Neva di Cernito regiono, e rendone contorruti e compre di Neva con control rendone dei Poditi servito occidi corrutto di Venezia in Monera di Cambo, e il cento poi danno altri Ducuti venti d'agro i perchè è codi, che non porta durate, accolerate, e perchi di non altri Ducuti venti d'agro i perchè è codi, che non porta durate, accolerate, e perchi di Cernito più della della della Moneta birute in qualta Regio Zecze per si, anni affenderi in reclifici milioni,

(1) Data some meine par lutter und einem eine recht genamm fir freicht, er zoenda es del ricorde, che fie betare, che per il debten al treichten einem einer einer Freilerit, fie debte forendamen fleite Curio de courant i ellende par troppo vero quede articolo « finadorii provvilo negli anni antecedenti del réas, con ein treinet de foren in treinet Agreso in desplorations de l'est positife effect chainto, previde del sias, non tero treini pa d'adagement de l'est positife effect chainto, previde del sias, non tero treini pa d'adagement de l'est positife effet chainto, previde del sias, non tero treini pa d'adagement de l'est positife effet chainto, previde del sias, non tero treini pa d'adagement del recht per l'est participation del figure per la debte que del del sias del Region, non la dobbe al-

euno , fia più , che necessaria .

effendogli forza di pagare, c per quefto lo flare fearfo di contanti ni quefto Regno, èmale incurabile, c per qualifvoglia Pranmatica, che fi facefle, mai fe ci pottia rimediare, e di questo male ancora Iono attenti altri Regni, che conviene aver pazienza, e c rimediare al meglio, che fi polfi, e in modo, che ono fi canfi un danno generale, così do, che ono fi canfi un danno generale, confenza pertita de Banchi, come fi è comisciato .

Chefte Regie Dogane, e Artendimenti, pon folo patiticon danno per l'eftzazoni, che non figuono, coni come prima per questa Prammatra, ma ancora per le immillioni di robe d'extra-Regno, che probibilmente fi deve tenere per certo, che non s'ammettenta per questa probibzione, e prammatiche de' cambi, da molti, che alla venuta folevano condurre diverse robe, e da' Negozianni sacora di questa Girtà, e Regno, foliti a commettere. Merci d'extra-Regno, come che li tratto da effe Merci, i laddover fono ufcire per via de' cambi, e per via di Monete, chenon ve ne fono, ne figarano, on ve pe fono, ne figarano,

E per fine mi par necessario ricordare, che li buoni trattamenti, e l'accarezzar i Negozianti , induce quelli a far de' negozi , ecompre di Mercanzie; E l'elempio della Scala di Livorno, e d'altre, ove si da tanta facilità nelli Negozi, e Valcelli, che vengono, che opra, che da tutte le più remote. parti del Mondo vi concorrono, doverebbe indurre li Signori Regi Minittri, non tolo di non fate fimili Ordini disturbanti affatto il Commercio, ma a levarne degli altri, che fanno danno al Negozio. Ricordando infine, che nessuna Nazione patisce più interes-se in questa altezza di Cambio, della Genovese, e pure tace, e soffre con pazienza mirabile il danno, parendole ogni provvisione contraria, e più dannola; e chi non ha intereffe, da tempo in tempo va producendo questi penfieri , e parti così mortiferi . E perciò fi l'applica a provvedere quanto prima a questo crescente male, che di giorno ingiorno aumenta, e fi dilata, in modo che la tardanza potrebbe farlo irremediabile . Riferbando il giudizio de' più intendenti (opraqueito , a limitare , ed ampliare queito Scrit-

Hh DISCOR-

## DISCORSO SECONDO.

ON è questo Scritto il primo, nè il fecondo, ma forti il decimo, oltre le stampe per mefuora mandate, toccanti, e pertinenti alla materia dell' altezza de' Cambi d'extra-Regno, scarsezza di contanti , e Prammatiche sopra essi Cambi ; ebenchè abbia molto tempo prima previito molti correnti mali, e supplicato per la provvisione opportuna innanzi il lor crescimento, tutto per servizio di N. S. Iddio, della Cattolica Maesta, e de' suoi Vasfalli, ed abiranti in quello Regno; tuttavia perchè la Fortuna inimica di Uomini di Ipirito, mi ha in termine di sette anni (f) tolto di mano fomma di quattrini molto notabile, ma non già l'esser, ha oprato, che nel corrente Secolo, ove senza quattrini Alessandro Magno, ed Aristotile farebbono reputati quello un plebeo, e queiti un'ignorante, fecondo scrive il moderno Tacito, non se sia tenuto quel conto , che fi dovea degli avvertimenti

Non perciò devo maucare di continuare, nella cominciata imprefa, e fopra tal materia avvertire quanto di buono, quanto di one-fto, quanto necessario mi parerà, sperando nella Divina Bonta, e che finnili Sertiti debba-no apportare qualche grande utilità a questo

fiorido Regno.

Dico dunque, che quest'ultima Prammatica pubblicata fopra la materia de' Cambi d'extra Regno, e fopra la valutazione di Monete foretilere, ed altro, che in quello fi contine (£) la di molo conquaffao il Commercio dei Regno, difiutboro, e ierato il it in not trovano garbo di poterla paticare, e porre in uío, ne possono que del collacrati, si penado di certo, che fia flata confinitata a' Signori del Collacrate da Uomini della profesione, e che fiano incorón in un'errore numle, difide-

randoue ancora, che com'è flata confultata, da loro, elli cominciallero a praticarla, e porla in ulo, e ch'elli medefini, così come iono flati gli autori, folleto fimilmente la guala, purche ruiciffe l'effetto, per il quale fi fono molfi a far fare fimile Pranmatica.

Gli effetti, per li quali è fitat ordinata cella Pramanica, sono stati due. Primo, perchè con effi fi è preiuppoito, che doveffe il Cambio d'extra-Regno calar di prezzo, e con come fi eambia per Piacenza a Ducarti, aveffe a maneare, e andaffe mancando di detti Ducari 163.

Secondo, che con calare il Cambio predeventa di la necellità imposta di pagare le Lettere di Cambi, e cambi con Monete forestiere, si fosse introdotta in questo Regno gran quantità di Monete.

Queite fono state le cause, che hanno fatta pubblicare la detta Prammatica, e quanto si disidera da' Signori Ministri Regi.

Per quanto spetta all'altezza de' Cambi. dico, che questi Signori Ministri Regi tengono fermo, che sia dannola all'Entrate di S. M , ed al Regno , e per queito tante volte fi fono mossi a pubblicare, e comundar fimili Ordini . in questo errano . con buona grazia loro , e parlando con ogni debita riverenza, se pur non sia mio l'errore, essendo queito affanto fallace . per quanto ne poffo giudicare, ed al contratio di quello è iminaginato, attefo l'altezza de' Cambi d'extra-Regno ha daro, e dà utili stravagantisimi agli Arrendamenti di S. M., che da tempo in tempo fono andati angumentando in prezzi così alti, che ha fatro itupir gli Uomini della professione; ne perche fiano alterati, gli Arrendatori hanno perso, ma guadagnato, e fatto avanzi incredibili ; questo è chiaro , e perchè sia più chiaro, dirò la ragione, perche fiano alterati tanto di prezzo cili Arren-

(f) Quell fette anni accennati dall'Autore, farono li fette anni graffi; ma poi gli fetuirono li fitte anni maggi dal 1611, chi per la perfecturione particolare acuti i, e ben noti; gli bi codifio danno fepta Ducati som, i ma più disino ne ha fentito di Pubbleo, che ficuro averebbe recordato, e processivato provisionali nerefirme.

(2) Quite mattre fone pelalifine, et aftute, in mode els préface nobe eminent hano préfe etrore, o volontire, o percultare d'olt policique d'erran per inférierens di figerne di revo, e ton fi deve rentre ad atto di dre fanta Busil, Pramasuche fourt. Candy, Montre, ed altre finali mattre Mercanili, finata alquido, revinato, concerverine, « d'épremo petre, et he bes fe nevezione più critta di montro dellivo diamo fegato dalle framazathe predute. Lo racco li quete della considera pet s'ell, quati fono ditte. E poi d'a chifato intendire, petembrio, chefi Latino conoferte pet s'ell, quati fono ditte. damenti. Il che brevemente ancora accennai nel mio Difcorio fopra quella materia, pochi giorni fono, dato fuora per gratificare

un mio carittimo Padrone.

La caufa dunque dell'alterazione degli affitti della Degana di Piglia, nuovo Impotto degli Ogli, Dogana di Nipoli, ed Arrendameuro della Seta, non e itara altra, rendameuro della Seta, non e itara altra, pià addelfo, è più di quella, che feguiva, negli anni 1600 fino agli anni 1607, e 1606. Atteffo che in quel tempo fi cambia per Piacerza fino a Duari 115, per cento Scudi, di modo che per ogni 100. Scudi d'Oro tratti, o rimelli di Piacenza, vili Roma, i Frenze, o rimelli di Piacenza, vili Roma, i Frenze, vano più che Ducrat 135, in cine di quelta Moneta di Reguera.

Quelli Ducati 135 erano bastanti a comprate per elempio , o 23 canne di Velluto a Ducati 6 la canni , o 48 paji di Calzette di Sera a Carlini 30 , o libbre 59. di Seta a Carlini 23., o l'alme 10. d'Oglio a Ducati 13 e mezzo la falma, ed altre Merci, secon-

do i loro prezzi .

(b) É perchè al prefente fi cambia a Ducati 163 per 100 Sculi s' hamon 163 Ducati di quelta Moneta notira e, consiquentemenre 38. Ducati di più di quello, che s' avevare 38. Ducati di più di quello, che s' avevacomprado Velluti a Ducati di la cana , ne avera canna 38. più canne , di quello che aveva prima: comprando Calzette di Seta a Critini 30. ne avera più 30 tuove paja di più di quello, che avera prima: comprando Sete a Carlini 24. averebbe libbor 70. e così di

libbre 10. <sup>1</sup>/<sub>3</sub> più di quello, che averà quando si cambiano a 135., comprando Oglj a Ducati 13. <sup>1</sup>/<sub>3</sub> la falma, averà salme 12. d'O-

glio, e così due falme di più.

Qietto avanzo, che fi fa nel Cambio, fa eficarre tante Merci, più di quello, che fi eficavano negli anni paffati dei doco, nel qual tempo la Dogana di Napoli rendeva meno centomila Ducati, le Dogane di Puglia dom., il nuovo impotto d'Ogli meno 37m.

Dustii l'anno, e la Seta meno affai : »e quetio Cambio cala , neceffiramente caleranuo l'Entrate predette , e di già fi è vitto quano danno abbia ricevuto la Dogara per fimil pratica , e le Dogane di Poglia , e nuovo linpotto d'Ogli e la fentiranno , effendoli già ditiornati molti ologgi fixti per ettarre Ogli , non fispendofi come provvedere il danaro con quella protizione di Canti).

Devesi considerare, che per usciré a salvamento, e non perdere nell'affitto del nuovo Imposto d'Ogii, bisogna estrarre dal Regno centomila salme d'Ogii, che danno per lo diritto di Carlini quindici, Ducati cento-

cinquantamila .

Non ha bifogno meno questo Arrendamento, attesso sta affittato per Ducati 140m., gli altri Ducati 140000, vanno per le spese, e la Regia Corte deve proccurare, che i suo Arrendatori guadagnino, e non perdano, per affittate appresso con utile, ed avanzare.

Per estrarre queste 100m. salme d'Ogli, non ci bisognano meno di due milioni di Ducati, calcolando gli Ogli a Ducati 35. la salma, e Ducati 5 di spese, che ci biso-

gnano.

Dimando dunque; come faranno introdotti in Regon quetti due mitioni, forfi in Zecchini a Carlini 14. - 12. in Tallari da otto a Carlini nove, mentre vagliono dappertutto a Carlini 11. con Piatre di Genova a Carlini 13. mentre vale a Carlini 16. - 2 con Piatre Fiorentine a Carlini undici, mentre vale a... Carlini 15. - 2.

Converebbe credere, che li Negoziani aveffero a mandare queite Monete a quetti prezzi a comprare gli (2gl), e che perdelikro di primo ingreffo 30, per cento nella Moneta, con liperanza di avere unte nella Mercanzia poi 40, per cento; con li quali faldaliero la perdita di 30, e gliene avanzale di deci pre con i fornata con la perdita cetta, e. con la fiperanza del guadagno incerta.

Se si ritrovano di questi Negozianti, la Prammatica certo averà il debito effetto; ma

(4) Di fopra ho ricordino, che con la diligenza delle rendire di effe Dopnne, quebo fi verifica. P.vio verrei fopre, come fia controrethiel e, come non fia conoficion effet di formar, a menefarita, efficusa, che tutti i Borni del Regno fiano in maggiore etimoniore, e valute di quelli, che è al effette di finalita e del conservatione del conservatione del conservatione del conservatione del respectatione del conservatione del conservatione del conservatione del conservatione del conservatione del respectatione del respectation

#### DISCORSO SOPRA LE MONETE

la regota è contraria , attefo che fi deve pre-Supporce per Massima indubitata, che ti Negozianti fieno Uomini d'Ingegno, e nonpazzi, e che la professione loro è, di entrare in Negozi con evidenza d'utile, e non con perdita manifesta .

124

Mentre dunque non si trovano Negozianti fimili, la Pramniatica de Cambi non può avere effetto, e fi disturbano li Negozi, in modo che non fi averanno li diritti , che fi avevano, e il Regno resterebbe con gli Ogli, con le Sete, e Drappi, e non averebbe li quattrini, che aveva con l'estrazione pred-detta, e farà un bellissimo Negozio.

L'altezza de' Cambi non fa danno, eccetto che alle perfone, che fono forzate a. mandar danari extra-Regno, e queiti fono la maggior parte Forestieri, che hanno necessità d'estrarre le loro Rendite, che sono infinite, e passano fora due milioni l'anno . possono, e deveno soffrirli per diverte ragioni .

Regnicoli sono pochissimi, che abbiano questa necessità, e particolarmente S. M. non ha altro peto, che di provvedere li pagamenti di prefidio di Toscana ( i ) cambio del cenío del Regno a Sua Santità, e questi sono di poco, o neffuna confiderazione, e perciò si deve attendere a tenere gli Arrendamenti nelli prezzi, che sono, che importal'avanzo loro di Capitale più di quattro milioni, e non guardare a diecimila Ducati più l'anno, che fi perdono nelle provvisioni di detti Prefidj .

L'interesse maggiore di quest'altezza di Cambi è della Nazione Genovete, che al ficuro perde ogni anno più di Ducati ducentomila... nella provvisione, che fi fa di loro Rendite, e per dir meglio, fe non fara perdita, farà meno avanzo: e fe questa Nazione partico-larmente dotata dalla Divina Maeita di fottilità esquisita, ed ingegno miracoloso, nonha mai potuto ritrovar modo da tenere basso quetto Cambio . come altri non intereffati potranno con loro arbitri ritrovare fimile rimedio? Cerra cola è, che per far calare il Cambio non vi è altro rimedio, che l'estinzione del debito di questo Regno, dalla quale cessarebbe la causa della provvisione d'annue Entrate per extra-Regno , così verrebbe a calare il Camino, che queito non fi può fare , stante che vi manca l'effetto , il rimedio è disperato, e la falute di tal negozio è bandita affatto, la quale altro danno non acreca, che lo stare scarso di contanti, dove poi produce effetti d'altidima confiderazione . (k)

Potria anco ben calare il Cambio, eridusfi al limite fuo, quando fi volesse estinguere la Moneta trifta , e tutta fi riducesse in buona della lega antica, e quando i Banchi non aveffero tanti debitori , e fossero pronti a pagare i loro debiti , il che come possa succedere , e come fi polla porre in ulo , è formidabile a penfarlo, non folo per li gran. danni, che apporterebbe, ma per altri ac-

cidenti , che da essi si causarebbero .

Si può bene ancora calcolare, e tener per certo, che molte Merci, che vengono da extra Regno forzofamente in quelto, come fono Panni di Francia , Spagna , Zuccheri di Canaria, Drogherie, Tele di Allemagna, e Paefi-baili, ed altre Merci, il prezzo delle quali s'averebbe a provvedere in essi luoghi . dove fono uscite, essendo tanto alto il Cambio . fa rifolvere li Padroni a comprare Merci di Regno, ed estrarle, e così vengono profittate le Rendite delle Dogane più di quelle . che sarebbono, se il Cambio fosse basso; e pure fi va a caccia di farto abbattare , e pur fi disturba questa Piazza di Napoli, e tutte l'altre del Regno con quetti Ordini , e Prammatiche .

Se fi vedessero esempi di casi simili seguiti in Piazze d'extra-Regno, nelle qualt fosse stato provvisto con Ordini simili a' Cambi, fi farebbe potuto immitare, e vedere la riulcita; ma dove non fi può portare esempio nessuno, eccetto di quelli feguiti in questamedefima Città, li quali produsfero effetti contra j, fi potea, e dovea interlasciare di farne degli altri .

Queste fono le ragioni, e cause estrinseche, che proibivano il pubblicare fimili Prammatiche, e quette fi possono considerare da' Negozianti . Però devo credere , che altre

(i) Al Re N. S. ha recato, e reca danno quefto Cambio baffo, fe pur non erro, però la dimoftrazione è Matematica , palpabile , e palpante .

Matematies, palipanies, e propanies.

(A) Di grazia condiderino quedio incordo dato nel 1618., fi ponderino le parole di effo, e gli efferti fegurit, che perciò li Signori del Governo fi potramo diliperte ad avere più fied a' ricotdi di petegonit, che perciò li Signori del Governo fi potramo diliperte ad avere più fied a' ricotdi di petefone pratiche, e da valtefi di quella memorabili figura di Tri-piono Boccalini, figurato di. richio di non avere
effertato le regglie di Ariottolie, son dico il tribo per modella), i ciusife, si gualdino di aper si
effertato le regglie di Ariottolie, son dico il tribo per modella), i ciusife, si gualdino di aper si Relli pottanno supplire al penfiero .

eause intrinseche, e non note a tutti, abbiano mosso questi Signori del Collaterale a pubblicare detta Prammatica, le quali cause, ed effetti non possono investigarsi così facil-

Però ora il negozio resta sosseso, non si cambia per Piacenza, non si traffica, non si commettono compre di Merci, non si estraç, e va mancando lo spirito a questo Negozio pian piano, e se non si rimedia presto il damo crescerà, (1) e piaccia al Signore, che non fallisca qualche Negoziante, mentregli viene interrotto il modo, con il quale si sossessi di contrata.

Il secondo effetto, che si sperava dalla. Prammatica, era l'introduzione di Monete foressiere per ingrassare il Regno di contanti.

A questo effetto, a questo espediente la Prammatica predetta ha rimediato al contrario, e perchè ha dato libertà di farne uscine quelle poche Monete forestiere, che vi erano, avendo dato facoltà di estratta senza altra licenza, è così quelle poche Monete di Spagna, dichiarate gia Monete forestiere, sono state estratte, oltre quelle, che senza licenza si estraveno, addesso con la licenza resteranno in Regno, e a quelle Monete d'Onete d

ro gli hanno dato il Bando.

Ristringendo poi questo, ed altri Scritti sopra ciò usciti, fuora di quello, che si ha a fare intorno a questa materia, e negozio tanto importante, direi esfere necessario di far Prammatica, la quale annullasse quante Prammatiche, ed Ordini si siano satti per prima, coccanti a queito Negozio, e proibite espressamente, che nell'avvenire son si possano sare simili Ordini, come che sia stata vitta l'esperienza ; lasciare il Negozio inlibertà, assolutamente attendendo, che i pagamenti de' Cambi, e delle Lettere di Cambio, feguano con la puntualità stabilita, e. rigorofamente fia efeguita, e concedendo ancora, che si possano pagare essi Cambi, e Lettere di Cambio con Monete forestiere, valutande settimana per settimana, seu mese per mese da' Negozianti, che fanno il conto de' Cambi, formando per questo un Magistrato d'essi Negozianti di conosciuta prudenza, e P. VI.

fapere, e di bontà, che facessero il conto, e prezzo de Cambi, valutazione di Monete foressere, con liberta però di potere negoziare, cambiate più, e meno di detti conti, secondo l'antico, e moderno stile, e soliro.

Resterebbe ancora a pensare, come si potesse rimediare alla scarsezza de' contanti, ed alla mala qualità di Monete, ch' è in que-

Ro Regno .

Si è visto poi, ch'essendosi battuti conquesta regola più di quattromilioni di Ducati in Carlini, Tari, mezzi-Ducati, e tre-Cinquine, non ve ne siano restati cetto un milione in tutto il Regno, e quelli, che sono restati, sono di quella cattiva sorma, e.

valuta, che sono.

E conformandomi sempre nella medesima mia opinione, di nuovo dico, e lupplico i Signori del Governo di questo Reguo, che, in questo Negozio non comportino perdita nel battere, che in questo modo si starà meglio di contanti, essenti, ed Oto, li Negozianti guadagnassiero, essenti del Negozianti guadagnassiero, essenti del proposito del proprio per sono vi restarà mai, ed anticamente nella Zecca i Negozianti portavano Argenti, ed Oro per elezione, per guadagno, e non per forza, e con perdita, parendomi giusto, che non si ci ponga del proprio per somministrare comodità al Commercio.

Come si osfervi questo, si stara comodamente di contanti, e facendosi il contrario, li sem-

(1) La bontà della Moneta regolata dal Cambio d'extra-Regno, e dal valore efficinco, opera l'eftrazione E per quefo il Regno nostro ha praticato due Monete, come praticano altre Città: che addesso si si rittetta in una, e si abbia voluto avanzare quelli tempi, nelli quali si costumavano, ed usavano rali Monete, bissona dire, che quelli di quel tempo errassitaro.

rali Monete, bifogna dire, che quelli di quel tempo erraftero.

(m) Se fi rimediava nel 1618. a quefio danno, non farebbe errefeiuto in ranto numere, quanto feguì nel
1632. E così parimente quel, che non fi rimedia addeffo, rimediandofi poi apprefio, feguirà il rime-

dio al maggior danno .

fempre ci vedremo fcarfi di Moneta .

didefis si van battendo quelte Monete di Grans 17, con distrasti il Tallari, e se iono in Regno, tutto per assistuaria si desir il apital diastiri in quelta forma di Moneta resistano in Regno chie per atto si facesi sopra questi por la compania de la considera de la considera del considera asson, a la qual Moneta ingessità il Regno, perchè si diatano il Tallari, il Moneta del considera del c

Queita Moneta di Grana 15, spero, che non uscirà, se il Cambio stara al segno di Ducati 163, per cento Scudi, come sta di

Nè fi deve tener conto di quello, che molte volte è stato ricordato, che le Monese groffe se n'escano dal Regno (n), che non perchè sia grossa uscirà, ma perchè sia buona , e queito fi è viito chiaramente , e addesso si vede nelle tre-Cinquine, che sono comprate a 5. , e 6. per cento quelle , chefono di giutto pelo, e si compreranno, o per estratle per extra-Regno, con le quali si guadagna franco 8. per cento più delli cinque, o si comprano dagli Oresici per guastarle in Argenti , o fi tagliano , e quel , che due anni prima si dovea fare , e non si fece , ha arrecato danno grandissimo , cioè di mancamento grande di effetto fostanziale, ch'è stato estrarto, o disfatto, o perdita, per esfere stato tagliato, non essendo bastanti mille forche , e mille morti da fare arreitare di ta-

Sappifi dunque, che il tardare di rimediare a quelle tre-Cinquine, arreca maggior danno, e maggior male, e grandifilmo in-

conveniente .

Se vi si facesse rishessione sopra, comeconviene, sperarci che spotssero vezare, e disfare senza perdita, ed evitare l'estrazione, e mancamento d'effetto di Moneta (2), ed evitare il danno in rimediare, che cresce nel tagliare, al quale se non si rimedia, ne rifusterà danno simile, come nelli mezzi-Gralini, che viè più di 60. per cento di danno,

che fa, ed opera, che non vi fi possa applicare rimedio alcuno.

Nelle rre-Cinquine, che sono addesso di peso, quando si portassero in Zecca, e si bar-

teffero nella Moneta di Grana eg. vi farà d'u-

rile 95 Ducati per mille.

Queito utile credo farà baftante a fupplire a quel danuo, ch'è nelle tagliate, a streffo
che a queita Monera gli è flato i ordine della
prima tonfura, laddove, che alli mezziCarlini è attivato fino al quarto, e quinto
ordine.

Se vi fi darà timedio, fatà gran fervizio di nortro Signore, del Re nottro Cattolico, e gran fervizio del Regno, che fi afficuerà di quell'effecto, che alla giornata va mancando, e diminuendo di quantial per l'eftrazione, e di qualità per la tondura ; e fi non fi può provvedere a quello in generale, almeno facciaf diligenza ne i Bunchi, e Perceuroi, e fi effinguano li giulti di pelo, con avanzo della Regna Corte, con che non fi-

ranno estratti , ne tagliati .

Di grazia priego chi leggerà quefto Scritto, a non free Maffina, che io patri, e feriva per l'intercelle milo, che ferivo verit à, nè perchè vi fia mio intereffe, ditò mi quel che non fi deve, che la profedione mia è fiara, e farà di dir fempre quel, che real-mente intendo per fervizio del bene pubblico, nel quale poi ca cafa; e viene in confeguenza qualche poto di mio utile onefto, lectito, e permelfo, ove anche vi corre i Infico grande, mi fi deve in parte di ricompenia di tanti danti flexa mia colpri ricevati.

Per ingraffare anco di contanti queflo Regno, non follo fi deve penfare a far venite Argenti di fuora Regno, e batterili in forma, che non fi pertaja ma fi deve applicare il penfiero a battere un poco degli Argenti lavorari, nel che lezza utar forza, fe ne portano facilmente battere altri Ducari 500m., conqueflo in ricomperfi di tante ciorbitotecquantità di Monetta gualta dagli Orefici, e convertisa in effi Argenti.

Questo sarà cola, che non solo darà utile alli Padroni, ed ajuto al Commercio, ed

utile

(n) Il mancamento de Negozianti è feguito put troppo, ed a fegno, che se ne vedono effetti di malissime confeguene, si devono square, e follevare, si caduti far riforgere, ti vacillanti socretere, e non lasciati correre in precipizio.

(a) Quello al prietente che faino en fine dell'anno 1649, fi è propofto, c fi promettera battere ogni anno Ducti i pom. di Monette al prio, bontà, e valore corrente, fenza far novità alcana. Il comodo, che fi ricereava, e rat al pose conofideranone, fento, e por riscolte, però non gration, e d'ifficiates forfe per divina Provvidenza per f.irue fluz coni fersio, e fermi, di. danari d'Argento. L'arbitrio è pur bon girare, importante, e necessità, o per for fluore di Providenza per f.irue fluz coni fersio.

utile al Regio Fisco, ma a molti darà modo di soddistare, pagar debiti, e non star su gl' interessi, che per qualche rispetto li trattiene di vendessi.

Questo opererà di vantaggio utile grandissimo, che irranno estratti csi Augenti per extra-Regno, come al presente si estraono, perchè le si estraono li Tallari, più si estrarranno questi Argenti, nelli quali vi è avanzo otto Carlini per libbra di più delli Tallari.

E per ultimo concludo, che si deve ancada dare ordine, che le persone, che averanno Ducati, e mezzi-Ducati, li possino portare in Zecca, e battetti nella sorma delle corana 15., applicando l'utile, la metà alli daranno nove per cento per esso, e nove per.

Queño effetto fa fepolto, e non compare, atteio che val più di quello, che fi fpenderebbe, ed a poco a poco ne viene fpogliato il Regno, comprandofi a dodici, e tredici per cento per disfarlo in Argenti lavorati, e per eftratlo extra-Regno: E queño è quanto per ora mi pare degno di ricordo, fupplirà poi bifognando la voce viva dove, e come comanderà il Signor Fabio Capece Galioto, degnifimo Pro-Prefidente della Regia Camera della Summaria, e Pro-Avvocato Fiícale, mio Padrone, a comandamento del quale ho feritto quefit ricordi, e non conquella puntualità, d'ordine, e modo, che fi conveniva, almeno con finerità d'animo, e credenza di fquifita verità penetrabile da si ftranamateria, in grazia del quale mi refto, pregando N. S. per la fua efattazione.

control is stated W care the ways taken a segment setting to be a lab

en inversi.

Communication of the second of

. A. J. M. C. Mill. S. M. C. W.

De stanke Gierre conne mili avere roig.

# DISCORSI

DI

# GIAN DONATO TURBOLO

Agli infrascritti Regj Ministri Deputati intorno alle Monete del Regno di Napoli, videlicet:

Reggente Costanzo Marchese di Corleto. Marchese di S. Giuliano Luogotenente della Camera.

Reggente Valenzuela.

Presidente D. Giovanni Henriquez.

Presidente Gio: Girolamo Natale.

Presidente Claudio Blandizio.

Pro-Presidente Fabio Capece Galioto, Pro-Avvocato Fiscale.

Avvocato Filcaic.

Dati nelle Giunte tenute nell' anno 1619.

# DISCORSO TERZO

# A' Signori della Giunta, de' Banchi, e della Zecca.

Enchè mi sia stato imposto, chedovesti brevemente ricordate quel. che mi paresse, intorno alla ricercata provvisione, per impedir al possibile l'estrazione delle Monete di Graca 15. (4), e per privare li Banchi del danno, che ricevono per battere Monete per fervizio del Pubblico, tutravia per trattarfi di materia gravifima, e importantifima, e anche per averne altre volte icritto , prego le SS. VV. a perdonare la trafgressione del comandamento, petchè intendo dire quanto ne fento, con ilperanza d'ottenerne perciò provvisione opportuna, e necessaria per servizio, e beneficio univertale .

E perciò-riproducendo alle Signorie Vostre queito infermo Corpo del Regno di Napoli , entrato in specie d'impossibilità di salute intorno a questa materia di Monete (b) altre volte portaro avanti a' peritiflimi Signori per ricevere medicamento almeno prefervativo, e confervativo, di quella peca di falute, che ha, riproducendo, dico, quasi con ordinaria inapperenza, e non abile a confervare il cibo ordinariamente fomministratogli, di quintessenze fostanziali, preparate, e condite con forza di Scudi d'Oro, ed Aigento, che per difetto di debolezza di stommaco, e di umori estratrogli da sangustughe ordinarie, che quotidianamente lo diffanguano, uon può ri-P. VI.

tenerlo, se non per ispazio brevissimo di momenti : Effendo alla cura d'esso per ilpazio d'anni 28. parte d'essi spesi in negozi di qualche confiderazione, parte in negozi di pubblico Banco, ed ultimamente il refto nel corfo di 12. anni nel Governo della Regia Zecca; nel qual tempo ho visto consegnare almeno sei milioni di Monere diverse, e con tanta groffa fomma non fi è potuto riavere, anderò perciò riepilogando alle SS. VV. le vere cauie ( fecondo me , che posso errare ) , chel'hanno indotto al termine , che fi trova , e. parimente gli espedienti, che a giudizio mio mi pajono migliori , e così ancora anderò discorrendo, e toccando lo che di più sia degno di ricordare, rimettendo dipoi il tutro al prudentiffimo giudizio delle Signorie VV.

Dirò dunque, che le Monete d'Oro, e. d'Argento, tanto in questo Regno, (c) quanto alirove, hanno avuto corrilpondenza, eproporzione di valuta a questo segno, cioc, che quel, che valeva un oncia d'Oro di Caratti 22., valeffe una libbra d'Argento di Carlino. Questo in Regno l'ho visto per esperienza, e per fuori così l'ho intelo offervarfi, e questi sopo stati li prezzi di questi due metalli, e a questo prezzo si sono batture in. Zecca di Napoli le Monete di Carlino . Tari . mezzi-Ducari , Ducati , e Scudi d'Oro a Carlini tredici l'uno, ed altrove ancora così parimente offervato.

(a) Veramente è degna di maggiot compaffiane quella materia , pereliè oltre gli accidenti , da' quali & data travagliata, e da' qui fi firova ridotta in questo sano, nou è fixto mai polibile potere effere intefo, come farebbe flato bifoguo; anzi mi è sato proibito il difeorere a pieno, ehe averei potuto recar utile di confiderazi

totrolo pittifo, it in provincera net cumpo accomano ont toris, non tie in messame un incertante per proposition de propositio il Cambio ec.

E anche vero, che quelli prezzi fi regolavano, e pigliavano origine dal cambio di Piacenza, nella qual Fiera, che fi fi di tremefi in tre mefi (4), e dove fi ritiringono tutti li Negozi d' Europa, che fi cambia pre effa in Scudi di marchi, che fono immaginari, ma effettivamente intefie pre gli Scudi di Napoli, Spagna, Genova, Venezia, e Firenze; quella Fiera, dico, dava, faccome dà, e clasta

il prezzo all' Argento, e l'Oro.

E' vero anocra, che per quella Fiera ho
viño cambiare dall' anno 1939. Per tutto l'anno 1607, a ragione di grana 133, 134, 136,
e 131, per Scudo, quando più, e quando meno, però non eccedeva in calo di confiderazione, e questo era il prezzo pari della valuta dell' Argento di Catlino a Ducati dieci e.

mezzo la libbra, e dell'Oro di Scudi a Dncati dieci e mezzo l'oncia.

In quella corrifipondenza batteva la Zecca di Napoli le fue Montes, la Zecca di Genova, di Firenze, di Venezia, e di Roma, e conì la Zecca di Napoli per equivalente di uno Scudo d'Oto, batteva Carlini 13, di Moneta groffi; la Zecca di Genora batteva una Paaltra di quelle fue ordinarie, che non hamai muatto forma, se foltanza; la Zecca di Firenze finilmente batteva, come al prefente batte, Piaftre, che valevano lire fette, e.

lir.7. 2 valevano uno Scndo d'Oro di Firenze, e Scudi 218. di effa, valevano 200, Scudi di marchi.

E' ben' anche vero, ch' essendosi contrattl molti debiti in questo Regno con forestieri, e dovendo forzofamente ulcire ogni Anno groffa somma di effetti di Rendite ... persone commoranti extra-Regno, mentre vi fu Moneta buona, ed appresso poi essendo la cattiva fatta buona , il cambio non pigliò alterazione , attefo che chi doveva avere , faceva estrarre Monete, e con esse portava via a Cafa i suoi effetti . La Nazion sorestiera per mancanza poi di Moneta buona, convenendole cavare il sno avere, ricorrendo tutti al cambio, l'hanno fatto alterare da 130. fino a 170, e così quello Scudo d'Oro, che valeva 13. Carlini , è giunto a valere 17. Carlini , perchè effendo alterato da Carlini 13. fino a 13 -, e poi a 14, e così da passo in passo, avendo avato bilogno questo Regno di provvedersi

di contanti fattili venire in Reali, verghe, e piufire di Genova, silmando non dovefia fire alterazione, e mancar la Moneta effect coiaminegana, inguilla, e caulane effetti malifiami, Ho vitto offervare di comprare gli Argenti, e batteril a meno prezzo di quello, che di fono comprati e caughti danni notabili per alte compra a ultraz della nofira fedelitima e la comprati e caughti danni notabili per atte compra a ultraz della nofira fedelitima cana i più di quattrocentomila Ducati i in può anni più di quattrocentomila Ducati .

Questa perdita si è permessa, per volere mantenere la Moneta buona, sotto pretesto, che se mancava, li Potentati convicini averebbono mancato, e sarebbe stato disconvenevole, e perciò si è causato danno al Regno, e du utile a chi ha estratto extra-Regno le sue-

Entrate .

E' vero ancora, che queste Zecche di Genova, Firenze, Venezia, e Roma, hanno continuato sempre a battere di una medesima forma, e perciò par, che non abbiano alterato; ma io dico (se non m'inganno) chesebbene dette Zecche non hanno alterato , la loro Moneta battuta ha ricevuto alterazione fimile allo Scudo d'Oro, attefo che lo Scudo d'Argento di Genova, che ha valuto nno Scudo d'Oro all' incirca, sempre ha valuto quello, che valeva lo Scudo d'Oro, e così quando nell'anno 1502, fino al 1607. fi voleva cambiare per Napoli, il Padrone, ch'era in Genova, non averebbe ricevuto Carlini 13. di quelta nostra Moneta, perchè si cambiava... 130. quando poi fi cambiava a 135. riceveva

Carlini 13. ½, quando fi cambiava a 140. ficeveva Carlini 14., quando fi cambiava a 150. riceveva Carlini 15., quando fi cambiava a 250. Carlini 16., e addeffo che fi cambia a 170. ne riceve poco meno di Carlini 17.

Che ragione dunque voleva, o comandava, che la Monera di Argento di Genova riceveffe alterazione in quel modo fopraccennato, e così parimente quella di Firenze, e quefla di Napoli no i lo non trovo ragione alcu-

na, che possa questarmi.

E per questo le dette Zecche mai hanno alterato la forma, nè la sostanza di loro Moneta, ma il valore solamente, tutto causato dall'alterazione presa dal cambio di questa.

E pereiò non poteva quelta di Napoli

<sup>(</sup>d) In questa Fiera 99. Scudi d'Oro delle Cinquine introdotte siampe, e sono bastanti a pagarne 100. uno per cento viene ammesso fora per la spesa della condotta, e ciò otdinato in pena di chi volesse tirra suo castati.

fomministrare, e sostentare l'altezza del cambio, e la boutà della Moneta, ma poteva, e doveva tomministrare, cloè, quando lo Scudo d'Oro valeva Carlini tredici, cioè fi cambiava a 130., fomministrarli tredici Carlini di Moneta groffa, quando lo Scudo d'Oro valeva Carlini 14., cioè il cambio a 140. fommimittare tanta quantità d'Argento di Carlino, quanta era nelli Carlini 13., e dividerla in 14-Quando poi le Scudo d'Oro ha valuto Carlini 15 cioè, che si cambiava a 150. somministrare la medefima quantità d'Argento in Carlini 35 quanta n'era in 13. , e cost parimente. , quando ha valuto 16., e addeffo, che vale Carlini 17, deve ripartire tredici Carlini d'Argento, e formarue Carlini 17, ovvero valutarli a questa rata , così come sono alterate... le Monete de' Potentati convicini .

E perciò concludo, che mai iu questa. Zecca ha mancato la Moreta, ma eguagliatala al cambio, e ad altre Monere forettiere, anzi ha perio del suo questo Regno per mantenerla migliore di quelle degli altri, più di Du-

cati quattrocentomila.

1

1

g

s,

Ļ

b

Ł

z,

a

Þ

t

ø

2

Per il che, per nou far conti fottilmente, che serbo di sarli con più comodità, devouo confiderare le SS. VV., che 13. Carlini degli antichi devono formare 17.; quel, che fi è calato la Moneta con queite 15. Grana , importerà 20. per cento, e a queito raggnaglio converrebbe paffare 20 per cento , per il che nou può restare questa Moneta in couto alcuno al fegno, che sta.

E perchè nell'ultima Giunta tenuta fopra questo particolare su portato per inconveniente, che valutandosi questa Moneta a maggior prezzo de Grani 15. sarebbe alterato più il cambio, e parimente il prezzo delle Mercanzie, e fopra questo si tituba a provvedere ...

tanto negozio:

Priego le SS. VV. a degnarsi pouderare, che quanto all'alterazione del Cambio, la quale, benchè io creda, e cou vive ragioni; ed esperienze seguite da effetti risultati utilis-

fimi al Regno, abbia dimostrato, quella non folo non effere dannosa, ma molto profittevole, e cosi come voglio fi degnino ponderare un altra cagione di nuovo ponderabile... Turtavia ricordo , che nel mese di Luglio 1618., che si cominciarono a battere queite-Monete di Grana 15., il cambio era a 167., e 168., e fino a Luglio 1619. è stato fino a... 170. al presente è a 164 (e) dunque con elfere mancata la Moneta 8. per cento con far queste Grana 15. il Cambio doveva alterare, ed è scemato, e conseguentemente quetta rifposta, secondo me, e molte persone, è vaua, nè se ue deve tener conto ; ma devest attendere a uou perdere, e la fostanza propria, e la comodità di Monete.

Che il Cambio alto fia utile, oltre tante ragioni addotte in tanti Scritti, vere, e veriffime, e comprovate con l'esperienze degli utili degli Arrendamenti , ricordo che quelto auno Stefano Saluzzo di Genova ha rimelli Ducati trecentomila d'Argenti iu pasta, e perchè il cambio era a 170, ha fatto comprare tanti Drappi, e Merci per più di Ducati 200mila, e la Dogana di Napoli ne sente l'utile, e ranti altri Mercanti, che se il Cambio era a 160., certo ehe lul nou comprava, e detta Dogana faceva meno diritti per Ducati 15mila

Quanto pol all' alterazione delle Merci , quando fi valutaffero le Grana 15. , o fi faceife nuova Moneta, ricordo, che qui non fi prezza il valore della Moneta, ma l'ordine, che la fa valere, e le cinque Grana, e tre-Cinquine ne fanno fede , con le Grana 15. , poichè non vi è differenza fra loro relli pagamenti , fi prezza sì la Moneta nell'estrazione da un Regno ad un altro, e in questo non de-

vous le SS. VV. ponerci nessuu dubbio E iu corroborazione di quetto, sappiauo , che in Venezia , pigliandofi Ducati cento a Cambio per Napoli , e quelli poi speudendo per la Città in Mercanzie, si avanzano 18. per cento (f) per aggio di detta Moneta, privilegiandos la Moneta del Cambio, o buona

(c) Si A note ville, a practices per mothe termop, che 2000 la mestatore delle Monere current Equivalent dell' came s'ac. derende il Commis d' Richard, and l' came s'ac. de la commissione delle mestatore dell' came s'ac. dere dell' commissione delle mestatore della mest

Moneta, in 18 per cento, differenza di conderazione, che deve indurre le Signorie VV. a far qualche degna provvinone, acciò la Moneta battutta non fia citratta, e quella, chefi averà da battere, non apporti danno alli Banchi, e cerrezza, oltre il danno dell' ufirit.

L'estrazione di quelte 15. Grana non fi nega, che Roma ne assorbica la maggior parte, e ciò per servizio delli Pretati, e delli Forestieri, anche commoranti in Roma, che benchè stessero in Genova, Firenze, e daltre parti, come l'abbiano in Roma, l'avan-

zo è leguito .

E perciò non comportino perdere quefla gioffa quantità di Monete battute, che in ne ricordo alle S3. VV. in quetto particolare confulrare l'interelle mio, al quale fit bere ne l'ettrazione, acciò dal bifogno, e dai mancamento, fi venga alla provvisione d'Atgento.

Tuttavia come interessar principale nel leneficio della Patria, come anche interessar per interessar per indurre anche questa pratica, e indirezzaria in quel miglior modo, che si possar, proccuro che i Banchi non perdano, accio onsino battere, e la Moneta possa restare.

Se non vogliono provvedere a quelto Negozio, e vogliono lafeiarlo frare così, farà meglio concedere estrazione delle 15. Grana con tre per cento d'utile per li Bauchi, che l'hanno batruto con quefto danno, perché facilmente si pagheranno da chi ne ha bisogno, per il dubbio della perdita del Controbando.

E per fine di questo ricordo, supplico le SS. VV. a ponderare gli infrascritti espedienri, che propongo, e di essi, se con loro piaectà, eleggerne quello, che N. S. l'impi-

Primo, porto per espediente la valutazio, e ne di queste fornat si, in Grana si. l'una, e per quelle che banno Banchi in loro Casse,, divisiore l'utile per meta con la Regia Corte, Per quelle, che banno li particolari, reftrati l'atti della valutazzione nelli Padroni, che, l'averamo, l'utile della conservazione della Monera nel Pubblico.

A quetto utile di Grano uno per 15, Grana, per ora controponerci il danno della tre-Ciaqqune tagliare, che la vorrei proibire (b), itante che hanno la prima tonfura, non vorrei affectare la feconda, terza, e. quarta, come hanno ricevute le Grana e,

La perdira, stante che si ha l'aussé del Orano nelle 15, Grana, stante anche il baterle nella medessan sorma di Grana 15, , sel che vi è avanco di 16 per cento, la perdia dello scarso siario possimisma, e comportabile, e si riviteta di non siare eltraren porratibile, e ci riviteta di non siare eltraren porratibile, e si riviteta di non siare citare con consultata di pensitera a tanta provvisione. Gello como di pensitera a tanta provvisione delli mezza-Gardissi con cattivi e, che già cominocia ad impedite il Negozio in Puglia.

Se quetto espediente non gli piace, ricordo loro il scondo usato da nostri sanichi, cioè di battere due sorri di Moneta, nicordandoli, che quando si batteva nuo Carlini, Tari, e Duestri, sempre si batteva qualche, notabile somma di mezzi-Carlini, nelli quali vi era 8. per cento meno di peso, tutto per

23 nel prezzo delle Monte de Cambi, e corroni la Repo , patincate vi fono flute due Monte. Afregeno te al ordifferenti , e quelli an tenol pure forcia , e imitabili , addello il Turi tanto prezani fono di uno ifteffo valore , e tanto vale un Tari in Cambi, quanto in compra di unte le-Merci ben piccio e, e baffe .

(g) E par vero , c ê e com praticum », pratica , che per quell'alterza di Cambio d'exira-Regno, dio afreza, perchè t âtus a 17,, poi femate da tempo in sumpo, c'he ha probios, e probibles, sub poffisio venit Argenii d'estra-Regno, dio poffisio venit Argenii d'estra-Regno, d'e poet flevamente tenere per indubiato, c'he fainno fuit ne pratinou venite. N'e h. com e posti gretter aone modo di buster Atreoii d'argoo, g argio crecie à ha maggior perro del che d'evrerbbe dalla Zecca i la Tintario d'Oro hanno patan in co-ci-regno de che de evrerbbe dalla Zecca i la Tintario d'Oro hanno patan in companie de la companie de la companie de conservamente de la companie de la compani

(b) Nell'anno 1619., che si diede questo ricordo, non abbracciato, se si poneva in pratica, averebbe schivazo il gran danno poi seguito nel 1623.

#### DEL REGNO DI NAPOLI.

non dat danto alli Banchi, per il che fi potrebbe date ordine, con biono grazia delle SS. VV., che da oggi avanti fi batteffero Monete di Grana 15, (i) Petò il quarto fempre in Moneta più picciola, nella quale foffe avanzo d'otto per cento di pefò, in conformità, e imitazione delli buoni Ordini antichi, secciò il Banchi non perdeffero e che come non fi perde, è comportabilifilmo l'ordine.

A questa maniera i Banchi batterebbono non solo questi Argenti, che hanno, ma ne farebbono venire, atteso che con questo poco d'ajnto di costa, la perdita si licansa con molta ragione, e con esempio imitabile, come sondato da persone enimentissisme di quesecolo si fiorito, e degno di memoria, ed imitazione.

Quando fi voleffero degnare di pigliarequefto elpediente per la Moneta picciola , farebbe quella Moneta , che altre volte è fitat, cioè di Cinquine (\*) con lega di metà , però con efferto di otto per cento meno delle Grana 15. acciò non fi possino tagliare , e si possino più manualmente praticare .

Se non gli piaceranno queiti due espedienti, non posso recordarne altri, solo gli ricordo, che lono molti anni di avere sempre ricordato questo medesimo, che ricordo addesso, e benchè fi fiano vifte esperienze di gran confiderazione, e di gran danno, non ho potuto ancora integramente avere luogo con la mia... opinione, la quale con l'esperienza di tanti negozi, e con qualche poco di fondamento fomministratole dalla Divina Provvidenza, quando fia ben'intela, e discorta non confusamenre, ma termine per termine, speterei dover' effere abbracciata, e tirata innanzi da una Giunta di tanti Ministri eminenti . Ricotdandoli per fine quella bellissima figura di Boccalino , che volendo alludere , e dichiarare, che con una gran Teorica, conviene aver parimente gran pratica : ricorda , e figura... , effere staro mandato Cornelio Tacito, Principe de' Politici , e Statisti , a governar un Regno, nel quale volendo usare le sue regole , e sentenze , con la pratica conobbe l'ofservanza di esse non essere buona. E per fine priego il Signore fi degni porre loro in cuore fentenza di fervizio di Sua Maeftà Divina, di beneficio della Maesta del Nostro Signore, e del Regno universale : Intendendo nel principio, mezzo, e fine di queito Difcor-lo, di avere feritto il sutto con quella maggiore riverenza dovuta a voi altri Signori Minitiri , e Padroni , che Nottro Signore vi contecvi in lunga vita .

(i) Non fi deve lafeiar di ben conderare quello ricordo, arche cato in nota nell'anno 1613, quando en trò nel Governo il Sig. Duca d'Alba.

(4) Genova and Monera di Cavallorti, che vale cinque Grana incirca, ha il fuo effetto effenivo, però irene gran Lega, curto perchè vogliono che la Monera fi confervi in loro Stato, ed in altre Parti vi fono altri cierci, in meggiori, como Veneza, e diverte Città di Europa.

Ll

# "DISCORSO QUARTO.

Opoi la pubblicazione della Regiu Prammatica del 1600, (1)
circa la probizione delle Monete farie, elifodoli baruou
poli fei milloni o quella Regia Zecca di Nasomma in vero di confiderazione, e consimunadodi in firettezza di contanti, mi fono
affitteate con tanti Scritti, multi in far conoferre, che quello Regno ha voluto mantenere un punto di volre bartere le fue Monett,
ce un propositione del Regio, el quille, e conogroffo danno del Regio, el quille, e cono-

do de Foreflieri , e con tante fatiche non la posturo leitanzare l'ineato, che non è aitro, che puro différeio di pravar di danno il Regon , e il Banchi, che fogliono partico, e. grando partico part

## Punti, sopra li quali ha scritto Gian Donato Turbolo sopra la materia delle Monete, che si devono discutere da' Signori della Giunta.

HE tra l'Oro, e l'Argento è flata ancichiffma proporzione di valuta; cioche quello, che valeva un'oncia d'O10 puro, valeffero unodici oncie d'Argento
puro di coppella; e modernamente fi è offervato, che quel, che valeva onaie una d'Odi Caratti 22, valeffe una libbra d'Argento di
Cartino, ch'è fimile.

Che in contormità di questa uguaglianza, e proporzione di valuta, si sono battute Monete d'Oro, e d'Argento in questa Zecca di Napoli, ed altrove, in modo che in detto tempo tanto valeva lo Scudo d'Oro, quanto tredici Carlini della lega di Napoli.

Che questa proporzione di valuta, oltre che sia antichissima, modernamente la ricce vuto alterazione, e diminuzione di valore, dall'immaginario Cambio di Piacenza, che, opera non disformità, od alterazione della loro proporzione, e diminuzione, nel valo-

re d'effi metalli respective, e correlative alle

loro propozzioni.
Che mente il Cambio predetto fi è matenuto a ragione di Grana centortenta per
Scudo, ch'era il valore dello Scudo, e dei
Argento, ch'era in tredici Carlini, quefo
Regno è fixto opulentifimo di buona Morto,
e di gran fomma di contanti, il che fi è vido
fino all'anno 1607.

Che pet la groffa quantità di rendite delle a' Forehert, e pensioni a' Prelati, commoranti extra-Regno, dovendofi ogni anno provvedere extra-Regno e questa causa dadue milioni in circa, il Cambio è alterato trenta per cento, che ha operato fia thu fpogliaro quesfo Regno della groffissima quantità di Monetta, che avea.

Che questa alterazione di Cambio causata da' Forestreri, abbia estratto da questo Regno, e finirà di estrarre quanto prima il re-

(1) Sino all'anno 1620. Però apprefio averanno relazione del battuto dall'anno 1539. fino all'anno 1618 ehe afcende per le Monete d'Oro, e d'Argento a tredici milioni.

flo di sei milioni e mezzo di Monete battute dal 1609, in qua, oltre le battute per prima, quali milioni sei e mezzo si sono battu-1i, cioè:

Da Maggio 1609, per tutto Agosto tó 10. di Monete de' Tari, Carlini, e mezzi-Ducati, un milione e settecentomila Ducati.

Da Settembre 1610, per tutto l'anno 1615, di tre-Cinquine, tre milioni efettecentomila Ducati, falvo error di calcolo.

Nel 1617. di Carlini quattro, sei, e 12-Ducati 110m.

E da Luglio 1618, fino ad oggi, di 15. Grana un milione e seicentocinquantamila.

Ducati .

Che nel battere le Monete di tre-Ginquine , e 15. Grani , fi fono perfi più di Ducati quattrocentomila , oltre il danno delli Tari , Carlini , e mezzi-Ducati , che fu maggiore , in lungo di guadagnarfi , con il qual guadagno fi farebbe confervata la Moneta, laddove

con la perdita, la Moneta è stata estratta, e si è ricevuto il danno .

Gli e'lfendo alterato quefto Cambio per la caula fuidetta da centotrenta fino a 170. di tempo in tempo, di modo che lo Scudo d'Oro, che valeva Carlini tredici, è alterato fino a Carlini 17., per quest' alterazione, non potera quella Zecca di Nipoli contingare a battere le folite Monce; ma in offeredell'Argento, dovera alterare li prezzo de Carlini 17., fino a 17., così com è alterato lo Scudo d'Oroca alterare li prezzo de Carlini 25. cuto d'Oroca alterato lo Scudo d'Oroca alterato

Che in conformità di quefto le Zecche, di Rona, 5 Genova, e Firenze, s'ebbene non hanno alterato forma, nè fothanza di lor Monete, tuttavia quelle lor Monete hanno ricevuto alterazione di valore per lo Sculo C'Oro alterato, petchè uno Scudo d'Ovo, prinazuleva Cultivi la valore di non Scudo d'Ovo, prinazuleva Catlini 13, oggi vale Catlini 16. ...

Valeva Gartini 13, oggi vale Cartini 10. 1 2. Cartini dieci e mezzo Romani, che valeva Carlini 13., ora vagliono Carlini fedici e mezzo.
Che fiante quest'alterazione in questa.

Zecca fi dovea continuare a battere le folite Monete de' Carlini , e andare alterando loro il prezzo in corrifpondenza dello Scudo d' O-

Che stante, che lo Seudo d'Oro vale Carlini diciassette, si devono dissare tredici Carlini antichi, e farne diciassette Monere,

che vagliono Carlini 17., o in altra forma, ina corrispondente in effetto fimile, o con qualche avanzo per confervazione della Moneta, o veramente valutare il Carlino in Grana 12.

Che le rispote a quefto giudifilmo espediente dell'alterazione del Cambio, nonderono militare, si per l'esperienze seguite di contrasio effetto, si anco per tratrarii in questa materia di beneficio universile del Regoo, laddore l'alterazione del Cambio aporta danno a' Particolari , e Foreslieri , che non cusu' di quetto manemento di Mosete.

Riduco a memoria delle SS, VV., chequando fi comineiranon a battere le 15, Grana, il Cambio era di 168., e fino a 170.; e con efferfi introdorti Ducati ortoccentonilad'Argenti, ch'è convenuto cavarli in Cambi la maggior parte, il Cambio non folo non da alterato, ma fi è vifto calato fino a 165.

Ricordo, che queste Grana quindici fon na ragguaggio del valore de Reali da otto, stimati a Carlini dicci, e Grana 7, li quali otto Reali da per rutto vagliono più, contrattandosi in Venezia per lite sei, sold 8, e 10 di quelle Monete, che sono Carlini 11. 2 di questa Moneta, i Genovessi non ne

vogliono meno di Carlini 11. 2 . E in Roma gli otto Reali vagliono nove Giuli, che

fono Carlini 11. 1 . Come dunque vogliamo noi battere li Reali da otto a Carlini dieci, e Grana 7., e gli altri Argenti a ragguaglio ?

Ricordo, che con come ogni anno Sua Marcità Cottolica fa venir la Ffotta dall' Indie, così ogni anno i Foretheri alpettano la Ffotta di due milioni di loro Rendite da queito Regno, il quali quando la Moneta è battuta in queita Zecca, con danno del Regno, fanno eltratre i loro effetti in Moneta, per ricevere meno danno nella provvisione, de' loro avangi.

Che l'Argento è mercanzia, come rutte l'altre, e che perciò si deve calcolare lopraessa mercanzia rutte le spese, e danni, che

fe ne ricevono.

Che fe fi avesse a fare il partito d'Argenti
senza dare anticipazione, non fi farebbe consei per cento, più di quello, che si cava dalla
Zecca di Napoli.

Che sia giustizia l'aggregare, e calcolare a debito di quetta Mercanzia la suddetta anticipazane, che fenza effa non s'averebbe.
l'Atganto, e leuza effa non fi conferveça laMoneta, che fe ne batterà, e che per gli urgentifimi bifogni della guerra d'Allemagna,
concorrano le Leggi Canoniche, e le Civili
in ciò.

E perchè tutte le suddette Massime, e verissime Conclusioni vengono fondate dalla prima, per questo sopra essa ricordero questequattro altre righe, servendomi della sentenza di Seneca: Totum sub exiguo compreben-

La fopraddetta prima Massima per meproposta nell'antecedente Giunta dell'ordinaria, e stabilita proporzion di valuta tra l'Oro, e l'Argento, e tra le Monete d'Oro, e d'Argento, cioè che quello, che vale un' onciad'Oro puro, debbano valere oncie undici d'Argento puro , ch' è il medefimo di un' oncia di Oro di Scudi , che fono di Caratti 22. con una libbra d'Argento di Carlino , nonfolo viene verificata con lo feritto d'un'Autore, ma comprovata con la Zecca di Napoli, ch' è ilata folita battere gli Scudi , e da un' oncia cavarne otto Scudi, che a 13 Carlini lo Scudo valevano Ducati dieci, Tati 2, e nel medesimo tempo batteva una libbra di Argento di Carlini, Tari, mezzi-Ducati, e Ducati, e valeva detta libbra Ducati 10., Tari 2., e 6. Ed in questo tempo non è dubbio alcuno, che questa Zecca era celebrata, e anteposta all'altre d'Italia

Queita Massima non solo è verissima per le ragioni suddette, ma viene ancora approvata, e convalidata dali'uso degli Orefici, che hanno praticato, comprato, e venduto l'Oro, e l'Argento, in conforaità di queste valute.

Quelta Mafima di prefente ancora viene convalutar, e verificate dal prezzo intefio dell' Oro, e dell' Argento, e lo provo nel feguene modo, croè : lo Scudo d'Oro vale Carlini 17, più predo unquarto più, che meno, però mi fermo fopra quelto prezzo, che non poò abbalfare, mi più prefo augumentare, di modo che otto Scudi, che fiamo un' oncia, vagitiono a Carlini 17, l'uno.) Ducati 133.

E lo verifico alle SS. VV. non lolo con... il prezzo d'Argento comprato, ma con le Monete, che batte la Zecca di Genova, Firenze, e Roma.

Per cominciare dall' Argento comprato, dico dunque, che l'Argento venduto dalli Negozianti del partito è flato venduto al prezzo di Ducati 12. 2. 5. la libbra con più 4. per sento.

Quattro per cento importano per libbra.

Carlini 5. e mezzo per libbra, che viene a
coltare Ducati 13.

Però fe gli da la metà del danaro antici-

Però se gli da la metà del danaro anticipato, e l'altra metà subito, che sia comptata, quale anticipazione importa più di sei per

cento.

Che questo sia vero, potranno le SS. VV. trattate con Negozianti, che senza anticipazione, e per alpettare l'imborso del prezione, con lo ritratto della Zecca, non lo Jarebbero con so per cento di più del valore, che dà la Zecca dopo battute le Moler, che dà la Zecca dopo battute le Mo-

Nè voglio lasciare di dire, che se il pattito non sosse l'archo, non si farebbe addesso con otto per cento, che in questo ha giovato molto la prudenza, e sollecitudine di chi l'haconcluso.

E per quanto spetta alle Zecche di Genoya, Firenze, e Roma, chinza così è, che se fatanno venire Monere di quelle Zecche per Ducati cento di questa nostra Moneta, e quelle si disfaranno in questa Zecca, non se ne caveranno Ducati 92, che vi si perde Ducasi 8. per cento.

Se questo mi si negherà, con li calcoli, con l'esperienza, se ne potrà venire in vera cognizione.

E per certificar[ene meglio potrano le. S. VV. trattar di comprare da Negoziauti Argento per batterlo, e pagarneli la vaiuta dopo battuto, che non ce lo daranto meno a Ducati 14. la libbra, e con quelta elperienza. conoficeranto bene le SS, VV., che una libbra d'Argento costa Ducati 13. 3., come ho detto di foreta.

Voglio dunque inferire, che non si deve battere Moneta al prezzo corrente delle Grana 15., ma almeno alla lega di Sicilia, chebatte con lega di Sterlini 14 <sup>1</sup>/<sub>10</sub> per libbra più di lega, che importano cinque per cento.

Quella posa alterazione farà il vero aggiufamento, e ragguaglio di quelta Monetacon le Monete di Roma, Fiorenza, Genova,
Spagna, Sicilia, e con quello poco di leganon fi perderà nella coftrazione della Moneta,
la quale, quando fe ne uicifi dal Regno, almono non faverà il danno del battere, che
battendola nel prezzo delle correnti Grana 15,
fe ne ulcirà, e fa suerà la perdita:

Al Pubblico importa molto la confervane di quetta groffa forma, la quale più pretto fi conferverà con quetta lega, chefenza. Sup-

#### DEL REGNO

Supplico le SS. VV. a confiderare, e he la medetina ripota e, edo biscinone fattuni, che con quetla poca lega pur la Monotta fi ettarrà, quetla medefinar ripofata, dico, che obbliga le SS. VV. a pigliar quetlo remperamento, che alameno latzano licure, che in quetlo milione, che fi deve battere, alle que della proposita di la considera di la conside

Non volendo maneare di ricordare alle Signorie Volter, come non per quell'alterazione pigliarano alterazione alcuna le Merci ; potché fi è vilta alterazione maggiore nella Moneta, , feuza alterazione alle robe, e, quello fi deve tenere per certifilmo, , flance, cha nelli mezzi Carlini, e re-Cinquine vi è danno colì gtande, e non fi fa perciò differenza nella compra, e vendita delle Merci.

Quelto poco di lega importerà cinque per catto in circa , e con e fifi sificura i Regno di confervare questo milione , che fi averà da battere , e forfi un'altro milione , che fi ara dalle battute fino a questo di ; che fenza questo eficpeliente, fono fiarre le SS. VV. Le non fi conferveramo foto per bervilimo renpo e da I folito fi continuerta e modità , e da ulle del Foreflieri , e della Zecca .

#### DI NAPOLI.

137

Tralafeio di scrivere sopra l'altre dansime , perehe multa , & magna funt breviter dicenda , fecondo Valerio Mathino , Ricorderò solo per fine di questo satto, che importa molto al Pubblico, ed alla contrattazione. del Regno, la quantità di Monete, che faeilita li Negozi , ed esazione dell' Eutrate . si Regie , come de' particolari . E particolarmente privera quelto espediente i Banchi da' danni, che sogliono patire in quelta costruzione, e provvisione de contanti, e li priverà ancora di far prestiti , e comodi per aver contanti , e farà ristringere bene molti debitori , caufati dalla necessità , che hanno avuto di contanti . Supplico con illanza indicibile a degnarfi di dar qualehe credenza alla mia opinione, che non fi discotteranno dal vero. Ridacendo loro a memoria tante-Prammatiche fatte sopra eonsimili materie di Cambj per finistre informazioni, ed opinioni non fondare in la pratica de' Negozi, nelle quali quanto io non convenissi, e diferepassi, è notifiimo alle SS. VV., alle quali Nostro Signore Iddio fi degni influire fentenza di falute di questo Regno, nel quale l'abbondanza de' contanti partorifee effetti di gran confeguenza, che non occorre gli esprima alle. SS. VV., che ben li tanno ec.



. . .

# PROGETTO, INFORMAZIONE, E CONSULTA

INTORNO GLI AFFARI

DELLA ZECCA DI MILANO.

dum in Supremi Hispaniarum Concilii ciulii, sopiemissimi Monetariorum dolas retexuit, publico confuluit bono, Regium denique desui, ac jura glorius vindicavii. Hispanico ille omnia slylo descriptora, ut l'indobonessi Aula mos ca tempore sevat, sed a nos religiose italico sermone reddidimate, ut Regionis bujus utilitati, qua in bac Opere nobiti pra oculte ssi, impensius ferviremus. Nibili nostra quidem, multorianqua sontentia exalitus bac Opisulo prosferi in banc rem potest, cui libentus addidimus reliqua duo, esti alibi in lucrus catta, co quod ex isso sonte si lacadeprompsimus, scilicae ex ipsis nobilissimarum Familiarum archivis, ex quibus, eximi Scriptores profelli sunt; quare carum beneficie omnes esiam, bumanissimos Lesteres, nobiscomo obstribus volumus.

# **PROGETTO**

PRESENTATO

### ALL'ILL.MO MAESTRATO

delle Regie Ducali Entrate di Milano nell' Anno 1674.

Da un Partitante per cuniare nella Zecca della stessa Metropoli Monete d'Oro, e d'Argento,

RIGETTATO

SOPRA CONSULTA DELL' ILL.MO SIGNOR CONTE

## LORENZO TAVERNA

VICARIO DI PROVVISIONE NELL' ANNO SUDDETTO,

Ovendo noi dire a Sua Eccellenza li nosti i Sensi sopra una Proposizione fattale da Valentino Betti, e Compagni per sabbrica di Monete, sopra la quale già sono il ai sentiti li Parcei di diverte Università, avanti di fare a S. E. la Contula, ci è parso di rimettere a V. S., come sacciamo, Copia di detta Proposizione, a Papeli sinnessi fign. num. 5. 6. 7., acciò si compiaccia dirci ancor Lei li suoi Sensi sopra detta Proposizione, tanto per sispetto degli Interessi di quella Città, come del Banco di S. Ambrogio. Avustro Signore guardi V. S.

Milano 30. Aprile 1674.

1 12 W & 12

Sign. Il Prefidente, e Maestri delle Regie Ducali Entrate Ordinarie dello Stato di Milano.

AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE LOSS.

Sottofer. Gio: Battiffa Piantanida .

A tergo: Al Sig. Vicario di Provvisione della Città di Milano.

E figillata ec.

O Dogle

Edefi continuare, e crefcere giornalmenre l'abufo dello spendersi sì in questo Stato , Monere d'Oro, e d'Argento calanti, come anco l'introduzione d'altre Monete di Zecclie forestiere di mala qualità , che non corrispondono al corto loro , e valutarfi tanto l'une , quanto l'altre affai più dell'intrinfeco valore, ed in tal guila, che l'introduzione loro cagiona l'estrazione delle proprie di questa Regia Zecca , ed in particolare delli Filippi per effer d'ogni miglior bontà ; onde per quanto fia mai tiato abbondante la... fabbrica d'effi , ad ogni modo je ne prova. nella Città, e nello Stato icarfezza, e correno folo Monete baffe d'Oro, e d'Argento calanti, che cagionano grandi (concerti, e pregiudizi a tutti li negozi .

Una delle ragioni più principali di detto abnío, ed alterazione di Monete si considera dal permettersi , che in questo Stato si facciano li pagamenti nelli Duzy di Monete baffe , particolarmente forestiere, le quali vengono variate nella bonta, conforme si vanno alterando di prezzo le Monete d'Oro, e d'Argento, e percio non fi mantengono della perfezione, chefutono stamp te nel principio, che vennero introdotte, che allora vi era il suo giusto valore : ma addeffo, per l'alterazione fuddetta. fe ne stampano delle altre, che fono d'inferior liga, e vengono per mescanzia introdotte inquesto Stato, ed i Popoli le ricevono sotto la buona credenza, e fede, che funo della medefima qualità , che erano le prime , febbene ora deteriorate della bontà intrinseca, chenon è comunemente conolciuta .

L'introduzione poi, e lo smaltimento di dette Monete si proccura dagli Esteri di sare, che legua in quantità, e con prestezza, concontenta fi di ricevete all'incontro la Moneta, che fi rittova in questo Stato della miglior qualità, come si vede a farsi dell'Oro calante eziamdio otto, o dieci grani, pagandofi quindici fino a venti foldi d'avantaggio per ogni Doppia, e così li Filippi fino a lir. 7. 1. 1 la Genovina fino a lir. 9. fr. 14., 0 15., il che torna a conto a' derri Forestieri introducenti. e complerà loro da qui in avanti a pagare li Filippi fino a lir. 7. 10., le Genovine lir. 10., e le Doppie fino a fr. 20. , e 30 d'avantaggio per ciascheduna, per il grande lucto, che ri-P. VI.

cevono all'incontro dalle Monete basse, che introducono, ascendente a più di 30, per cen-

Che perciò quando fi voleffe togliere tale abufo, fi confideta, che converrebbe levare, tutte le Monete baffe, non folo forchiere, ma dello Stato, batterne di fino, e porte l'Oto, e l'Argento al fuo giufto pefo, e prezzo.

La ragione è , perchè quante provvisioni si facessero differentemente cansarebbero maggiori confusioni, dalle quali ne risultarebbero nuovi peggiori disordini; mentre se si venisse, come è stato praticato in altri Governi, nel parete d'abbaffare di valuta le Monete baffe. . tanto forestiere, come dello Stato, fino al luo giusto intrinseco valore, ed in particolare le forestiere, che per la loro mala qualità cagionano l'alterazione presente, ne ridonderebbe danno notabilissimo alli Popoli senza speranza d'alcun sollievo, attefo che sempre resterebbero con le specie delle Monete basse appresso di loro, fopra le quali perderebbero elorbitatamente nel cambiarle in altre valute buone , cost in contanti , come in cambi per pagare il debito, che teneffero fuori dello Stato per le Merci , che avessero ricevute .

Tanto dimostra chiaramente l'esempio della Spagna, mentre avendo voluto S. M. levare l'abulo, ed inconveniente, che succedeva del crescimento delle Pezze da otto Reali, e Doppie per cagione del Viglione per la grande quantità, che veniva introdotta da' Paesi Rranieri per effer Moneta baffa, con la quale ne erano estratte in cambio le Doppie, e i Crosoni, a segno tale, che S. M. fu necessitata calare il detto Vielione fino per la metà del suo eorso, che cagionò in quel Paese un danno rilevantiffimo, come ancora oggidà moltistime di quelle Famiglie rissentono gl' incomodi della grande perdita, che ricevettero. E dopo l'abbaffamento di detto Viglione , come è notorio, invece di cessare l'accrescimento della Plata, ed Oro, tuttavia è andaro, e va continuando con evidenza di crescere maggiormente, il che provviene dall'effere rettata in Spagna la specie effettiva della Moneta basfa , benehè ridotta al valore della metà di

quello, che correva.

E così appunto potrebbe inccedere inquesto Stato, se non si levasse la Monera basla, non ostante, che si riducesse al suo intrinN n

fico valore, perché fubbto quando li Foreficei fapefico il perzo, e coró delle Monete, potrebbero con ficurezza intradura inquantità del medifino flampo, e di nimori bontà, e con tale nuova introduzione darebbero canfa di maggiori afterzatione alle Doppie, ichben estamti di 15, e ao grani, ed al prezzo de Filippi, Genovine, e Corfoni, che farebbe in apparenza vedere alli Popoli, il quali policalefico dette Doppie, e Monete d'Arcoi progreffo del tempo ne riceverebbero un norabililimo danno per la mala qualità delle Monete buone, febbene ne avellero ricavato l'atti dell'argio del Cambio.

prima savevano.
Venendofi in tal forma a provvedere lo Stato di buona Moneta fina battuta in quella Regia Zecea, e riculafta la forelliera per le, ragioni fuddette, ne ridonderà per più capì, oltre il comedo, um nitie miorpila cila negocite il comedo, um nitie miorpila cila negocia di supporte del propio de

Per decte caufe fila da duintare, che le Monete d'Ono, e d'Argento di quello Stato B'andetamo fempre phi augumentando di prezzo, quando non vi fi trovi opportuno rimedio. Ne balterebbe, che fi battefiero in quedio vi de la compara de la forditara, la quale anzi fempre il Popoli ricovamon più wolmori ri ol furpello, che fia migitare di quella dello Stato per l'affentaries, che vi domno fatto e quando fir differatione, che vi domno fatto e quando fir di la rifervarebbro per cambiarla con l'accidente della per si l'entripia grande, so gi gii parrebbe da figura per l'amprime propre cambiarla con l'accidente per l'amprime propre della per si l'entripia grande, so gi gii parrebbe

Ma per levare in patte, o ristringere dette Monete baffe converrebbe prima batterne una quantità di fine di diversi prezzi comefopra accennati, pubblicando una Grida, acció tutti quelli, che fi ritrovassero avere Monete basse dello stampo di questo Stato, dovessero nel termine di giorni tanti portarle nei Luoghi, che fossero destinati dalli Regi Ministri . per riceverne all' incontro altrettanta Moneta nuova fina in permuta di quella Moneta bassa, che fosse portata a cambiare dalli Popoli concorrenti, e fenz' alcun danno, nè perdita loro : perchè, se la dovessero ricevere, come in diversi Luoghi, e qui pure su praticaro, per il folo fuo intrinfeco valore, o con altra moderazione, parirebbero un grandislimo danno, ovvero se detto danno l'avesse da ricevere la

Regia Camera, sarebbe tilevantissimo, ed in-

tollerabile, e fenza modo, ne speranza di ri-

di riscore. Pecció fi cede unico rimedio a togliere... Pecció fi cede unico rimedio a togliere... Isbulo, e pregiudizio dell'introduzione delle Monete ball'i torcificare, e del crificimento delle Nume. d'Oro », el drigento, il levare totalmente la Moneta balle la Moneta balle allo Stras, a lacinado una picciolo quantità di foli Quattrini per il comodo de Popolo, regolari a legguaglio della modo del Popolo, regolari a legguaglio della pubblicar Bando », ed ordine, ele mon fi pofino far pagamenti di forta alcuna sulli Dati, att in Camera, el altri pubblici borfo, fi non con la Moneta dello State al prazzo, che gli fari fabilito, e con attrimenti.

farcimento. Però Valentino Betti , e Compagni umil. Serv. di V. E., li quali hanno proporto di battere la fomma di tre milioni di Scudi di Monete d'Oro, e d'Atgento della bontà, e pefo oggidi corrente in questa Regia Zecca per letvizio di questo Stato , con affieme le libbre-500m. d'Argento per servizio del Regno di Napoli, si esibiscono di levare tale abuso, e ricevere tutte le Monete baffe di questo Staro. cioè le Parpagliole, non oftante fiano state ritirate , e dutrutte le migliori dalli Zuchieri , e Finatori, essendovi ora restato solo le peggiori , di che fi può evidentemente farne la. prova , come anche offeriscono di levar tutti i Soldi , e libbre 50m. di pero di oncie 12. per ogni libbra di Sefini , e Quattrini a tutto

Con che non occorrerà proibire, nè abbaffire di prezzo le Monete forcillere, nè dargli alcun limito di corfo, o prezzo, perchè da fe ftello reffera il corfo, e la introduzione, mentre non portanno ferviciene i Forclicit pre fur pogamenta di Gabello, ne godetici pre fur pogamenta di Gabello, ne godedirectinate, e da avville le forcillere, fabbene diferedinate, e da avville le forcillere, fabbene aveffero l'intrinieco valore in riquardo ancora del paragone delle detre in feie, che quando

loro carico, rifchio, ed incomodo, e pagatil al corfic orrente (fraz damo alcumo, e on dare a ciafcheduno all'incontro Monete fine... d'ogni qualità, eziamdio di pieciola valutaper comodo uiuale de' Popoli, le quali Monete dovranno effer battute in quafta Regia... Zeca con le forme, e regoto folite.

Con che però venga concesso alli suddetri Valentino Berti , e Compagni , ehe in quella somma proposta delli tre milioni di Scudi, ehe hanno efibito fabbrieare in quefta medefima Regia Zecea della bonrà, e peto folito per servizio di questo Staro, possano sar battere libbre toom. d'Argento di peso oneie 32. peso di Zecea in tante Monete sopraceitate da is. 20. 10. f. e 2. e mez. a Torchio , con quattro per cento meno folamente della... bontà, e pelo de detti Filippi, che è cofa infensibile, ed impercettibile così rispetto alla. bontà , come al danno , che ne riceveranno li Proponenti nel ristringere le suddette Monete. baffe , che prenderanno a loro carico , rifchio , ed incommodo. E per il rimanente fino alla... fomma delli rre milioni formeranno Filippi intieri, mezzi, e quarti della giusta bonra, ed inriero pelo folito de Filippi, che corrono oggidì , come anco le Doppie , con dare alla Regia Camera le lire 200m. già efibite in ragione di lire 40m. l'anno anticipate con figurtà, e foddisfazione de' Regi, per la manutenzione di questo Constatro.

Con tale intelligenza e dichiarazione, che quando folia ecettario il precime Patrico, che nella Grida da farfi pubblicare per ritiringere le Monete balfe, di ordini, che non fi poffano fiendere le Doppie d'Iralia di giulto, pero più di lit. 21, e delle fiampe lit. 21, co l'Ongaro a lir. 21, e on che lopra tatte-quelle, che itamo calani, di debba bondieare per il calo di effe fia. per ciaican grano, e per gli Ongari fa. 4, e mezzo per ogali. 1, d. 1, d.

Dichiarandof però accora li detti Valentino Berti, e Compagni, ogia votra, che non le venga concello da S. M. di battere in quefar Regia Zecca di Milano le libbre pomila d'Argeno propotto per fervizio del Regno di Napoli, retla la faddetta efibizione, e Partito per fervizio di quefto Stato di nina valore, e come per non farro, effendo quefta, condizione aneora nella prima offerta del Partito delli tre millioni.

# Num. 6.

# Ecc. " Sig. ".

Síendomi stati fatti d'ordine di V.E. alcuni Riglievi-sopra la mia obbiazione concernente il Partiro delle Monete, cioè l'uno di prendere maggior quantità di Monete basse, l'altro di ricevere le Doppie calanti; ed il terzo di presentare un Calcolo sopra il giusto valore di dette Monete oggisti correnti; Dirò unaimente

Che avendoli minutamente confiderati, offerifeo prontamente incontrare il gusto di V.E. quando si compiaccia, come la iupplico, di condescendere alle infrascritte mie istanze, ed accordarmi le seguenti condizioni, le quali

fono :

Che resti servita di serivete a Napoli in forma essicate per facilitare la consecuzione, dell'assenso di quel Governo alla fabbrica del Partito delle lir. 500m., ovvero almeno di 300m. sole di Argento in tanti Ducatoni da fabbricarsi in quella Regia Zecca per servi-

zio, e comodo di quel Regno.

Con ciò m'offerifco ubbidire i comandi fimatifimi di V. E. di rittar tutte le Parpagiole, tutti li Suldi, e lir. 100m. di Sefini di pefo d'oncie dodici per libbra, invece delle libbre 50m. propofte, quali libbre 100m. rifultano in Moneta corrente lire 825m., e pagare tutte le fuddette Monete a prezzo corrente alli Padroni di effe, fenza alcun loro danno, nel termine di due messi, ma con lecondizioni feguenti.

Che mi abbia da esser concesso, ch' io possa sar bittere in questa Regia Zecca libbre rom, d'Argento in tante Monete già propofie con quattro per cento meno della giusta bontà, e pejo del Filippo, in luogo, e scontro delle lire 100m, prima offerte, che alcenderango alla fomma di due milioni in circa . eper l'altro milione in circa de i tre efibiti, fi batteranno 700m. Filippi tra intieri, mezzi, e quarti, della bontà, e pelo folito correre, ed il rimanente per altri Filippi 300m., in-Doppie della giuita bontà, e peso, con pagare lire 100m. Moneta corrente alla Regia Camera in luogo, e icontro della Scariitia, che le potesse spettare per detta sabbrica, la quale fi dovrà compire nel termine d'anni cinque, e più s'occoresse; quali lir. 100m. Moneta corrente si pagheranno a lir. 20m. ogni anno anticipate, principiando il primo pagamento nel medesimo giorno, che si deliberaranno le prime Monete, che si dovranno spendere, e così successivamente d'anno in anno, e quando poi venisse da M. N. S., che Dio guardi, l'approvazione, che si dovesse porre in escuzione in questa Regia Zecca il Partito proposto della stampa de 1 Ducatoni per Napoli, prometto pagare le altre lir. 100m, che ossersi, e più li scudi som, per la fabbrica, di detti Ducatoni.

E se dopo ritirate le suddette lir. 825m. di Sesni, ve ne rimanestro anora, e che io convenissi ritirati , mi contenterò ricevere, quella somma, che vi si rittrovasse di più, con condizione, che in iscontro di essa mi si concesso di battere tante delle medesme Monete, d'Argento alla giusta rata delle lib. 50m. prima rivbiesse pri i ritiramento delle lib. 50m. di Sessii di più dell'osferta fatta nel primo

arrite

Dichiaro però , che per li Soldi , e Scfini falsi li pagherò all' incontro il solo suo va-

Quanto al fecondo Punto, che concerne le Doppie, m'offerisco ritirare fino alla somma di 200m. di esse calanti sino a grani sci l'una, e subito tagliarle, e pagarle al suo prezzo corrente, con dare alli Padroni di esse all'incontro la metà in tante Doppie di bontà, e pelo della stampa di questa Zecca, el'altra metà delle fuddette Monete nuove , ed eccedendo il calo di grani fri per Doppia . si dovranno da' Padroni buonificare foldi 4. per ogni grano , con che mi venga concello iniscontro del danno nel ristringimento dellefuddette Doppie calanti il poter battere altre lib. com. delle medefime Monete d'Argento, oltre le sopraddette, che in tutta la somma. ascenderanno a lir. 200m, che saranno tremillioni di Scudi in circa, di bontà di oncie. undici meno un danaro d'Argento fino per libbra di oncie 12.

Ed oltre la fuddetta fomma, per ubbidire pure a i comandi di V. E., mi obbligo far battere Doppie 200m. della bontà, e peio

corrente di questa Regia Zecca, e di più Filippi 500m. pure della bontà, e peso solito; ovvero Doppie 200m., e Filippi 800m., co-

me più piacerà a V. E.

Dichiaro però , che per detta somma di Doppie, e Filippi non intendo esser tenuto pagare Scarssifa, nè altra ricognizione alla Regia Camera, in riguardo al gran danno rilevantissimo, ch'averò nel ritirare le Doppie calanti con tanta maggior somma di Scini.

E si compiacerà V. E. sar pubblicar Grida per tutta la Città, e per tutto lo Stato al tempo, che sarà supplicata dall' Officente, che nel termine di due mesi, dopo di esta, non possano più spendersi Parpagliole, Soldi, ne Sessii, per niun conto, e nemmeno l'Oro calante, se non pagandosi per questo nel reciproco Contratto il scarso in ragione di soldi 4. per grano.

Per rispetto poi del prezzo, a cui dovranno correre li Filippi, Genovine, e Crosoni, come si richiedeva nella prima Proposizione, si rimette in ciò a quello disportà il prudentissimo parcre di V. E., con che però nella Grida, con la probizione dello ipendersi le Moncte basse, si aggiunga, che non si posfa far pagamenti nelli Dazi, nè in Camera, nè altri Pubblici sbossi con Monete basse socrettiere, ma solo con le Monete nuove suddette di questa Regia Zecca.

M'offerifco accora per il detto Partito d'aver pronti, e ftampati per comodo de Popoli, avanti che fi faccia pubblicar detta Grida, la fomma di Scudi 200m. in circa in tante delle dette Monete da foldi 20., 10., 5.,

c a. e mezzo

Nel rimanente s'intende l'Offerente, che la suddetta fabbrica si faccia con li Capitoli, e Contracapitoli, che furono concessi nella Locazione nell'Anno 1671. a Francesco Bu-

E in foddisfazione del richiesto Calcolo farà aggiunto foglio con distinti lumi.

Oo Libbre

# Num. 7.

| Libbre una în Parpagliole di oncie 12. si cava lir. 24, e di detta libbra cie 2., e din. 23., il quale Argento vale<br>Per oncie 9. di Rame, che vi è in detta libbra                                                                                                                         | lir.                            | 21.  | nto<br>9.   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------|------|
| Onde si perde per detta libbra di Parpagliole                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |      | 6.<br>14.   |      |
| Le dette lir. 1. 14., che si perde per detta libbra ascende a 7. e mezzo per che riceve il Pubblico, ed il Partitante ne riceve 12. per sinarle.  Nelli Soldi, e Sesnii per ogni libbra d'essi once 12., si cava lir. 8. 5., e vi detta libbra din. 12., si quali vagliono  Rame oncie 11.    | è d'A                           | rge: | danı<br>nto | in_  |
| Vi è di perdita per ogni libbra di detti Soldi, e Sefini                                                                                                                                                                                                                                      | lir.<br>lir.                    | 1    | 8.          | _    |
| Lir. 1. 8. di perdita ascende a 20. per cento di danno, che riceve il Pubbl<br>tante ne riceve 44. per cento per finarlo.<br>Nelli Quattrini vi entrano per ogni libbra sottosopra<br>Vi è di Rame                                                                                            | lir.<br>ico , e<br>lir.<br>lir. | d i  | Pai         | cti- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lir.                            | 3.   | 15.         | _    |
| Vi fi perde per ogni libra foldi 25., che è 50. per cento, che vi perde il la anco il Partitante ricevendone.  Nelle Parpgilole vi perde il Pubblico 7. e mezzo per cento.  Nelli Soldi, e Sefini vi perde il Pubblico 20. per cento.  Il Partitante il Partitante il Pubblico 30. per cento. | 12.<br>14.                      | ю,   | сош         | _    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lir. 1111340.<br>lir. 557002.   |      |             |      |
| In tutto ascende a                                                                                                                                                                                                                                                                            | lir. 160                        | 6834 | 12.         | _    |

### Illustrissimo Magistrato.

A Propofizione fatta a Sua Eccellenza da Valentino Berti e Compagni della fabbrica di Monetenuove ad uto di questi Popoli, fopra la quale è piacinto alle SS.VV. con loro Lettera delli 30, del paffato data al Sig. Vicario nostro d'eccitarci a dirle li nostri Senfi , così per l'interesse di questa Città, come del fuo Banco Sant' Ambrogio, è stata da noi per quanto ci ha permeifo l'interpofizione delle molte passate Ferie, e la brevità del tempo, che mai può dirfi battante nell'efame di materia, altrettanto grave, quanto a pochi nota, con ogni applicazione ponderata; e petò dopo di rendere, come facciamo alle SS. VV. le dovute grazie dell'attenzione - che con il folito del loro gran zelo hanno voluto palefarci in quelta importante materia del maggior benefizio di quelto Pubblico, venjamo a riterirle :

Che sebbene la cognizione del valore intrinfeco delle Monete, loro ufo, e confeguenze, fia molto lontana dalla professione, o Legale, o Civile, ma più propria de' Negozianti, ed Arumerici; ad ogni modo non fi refea Noi difficile nella lestura del primo Papele del Berti di scoprirvi una grand'arte con lapremessa d'alcune Patenti fallocie ordinate au far' apparire molto maggiore il difordine della mala qualità ed uto delle Monete oggidi correnti di quello, che in fatti egli è, perchè d'indi ne rijorga la necessità di tranguggiare quella venenosa pozione, che, come abbasso si mostrerà , osferisce in coppa d'oro apparente di zelo verso il buon servizio di S. M., di questi Popoli , e della Negoziazione mercantile .

Cominciano dunque le sue fallacie nel primo Capo del detro Papele, o bre assersice, che in questo Stato corrono solamente Monete basice d'Oro, e d'Argento calanti, assegnando questa per la prima esgione de'iconcetti, epregiudizi a sutti li Negozi.

Nell'uto delle Monete d'Oto, non vi è chi possa segate il disordine del calo tollerato nel peso, ma se intende, che si spendano anache basse, questo in tatti non sussibilità; in quelle poi d'Argento non si sa vedere nè l'uno, ne l'altro di tali disordini, perchè non uten-

do dalla Regla Zecca alta Monta d'Asgeno, che il Filippo, quedo fi è fempre manteunto, ce just fi mantiene di pefo, c della fius prima bonta intrinicea, non porendo fir al celo, che alcune volte, e ben di taro, fe ne fis vitto qualcuno adultesto, perche l'accidente nona, in astura. De' Ducatoni poi, che o per il loco anticio ulo fisno confumati, o per l'accelcimento ricevuto univerfalmente dall'Argento, fino datti dall'avazità altutu fartigeata, più fe d' quali perfi la fresie, e nelle Geno-fempre macchia, o nel globo, o nella bonta loro, ed ecco patente la Italicia del fiuo primo affinto.

Paffa nel fecondo Capo ad affegnare per una delle più principali cagioni di detto supposto abuso, ed alterazione delle Monete il permetterfi (com'egli dice) che in questo Stato si facciano li pagamenti nelli Dazi di Monete balle , particolarmente forestiere , qui fi da a conofcere, o per poco pratico, o per rroppo artificiolo; del primo attributo non essendo capace la sua conoscinta sagacita , non potrà dunque sfuggire il fecondo, e lo convinca l'evidenza del Fatto. Se fosse permesso a Gabellieti, ed Impresari il fate i loro pagamenti, o nella Teforeria Regia, od alla... Città di Milano, così per il fuo inteteffe, come per l'Imprese Camerali , che tiene in amministrazione, o nel Banco S. Ambrogio con Monere basse, e particolarmente forcitiere, pottebbe pur avere qualche apparenza di verità, che li medefimi Gabellieri, od Imprefari le ricevessero da chi paga li Dazi; ma ben' è noro ad ognuno, se vi vogliono denari buoni d'Oro, e d'Argento; e rispetto agli Ori con... molta moderazione nel calo, e per gli Argenti anche con qualche abbaffamento dell' ordinario cosso , nè s'admette Moneta minore della Parpagliola, e se ne passati anni si videro a... correre per qualche tempo Monete forestiere, com' erano le Barberine di Mantova, Madonnine, e Buttalà di Parma, queste non si ricevevano nel pagamento de' Dazi, o ne' sborsi pubblici, e solamente in qualche parte li Quarri di Modona; ma di gia è molto tempo, che tali Monete più non corrono qui, perchè coll' aumento del prezzo dell' Argento, effendo

148

erefeiuto il loro valore, si sono consumate, non restandovi, che pochi Quarti di Modona, il valore intrinseco de' quali per soldi trenta, dicono li Pratici, che corrisponde a quello del

Filippo .

Segue nel terzo Capo ad ingrandire quefto da lui supposto disordine, dicendo, chedagli Esteri nel Cambio delle loro Monete, che introducono, fi pagano le Doppie, che ricercano, fino a foldi 20. d'avantaggio del fuo ordinario corfo, e così li Filippi lir. 7. 5., e la Genovina lir. 9. 14., ed anche 15., e chein avanti gli tornerà a conto pagare il Filippo fino a lir. 7. 10., e la Genovina lir. 10., e la Doppia a proporzione; ma tal supposto si elide da se stesso con l'evidenza di mancargli il fondamento della verità, per non vedersi (come si è detto) già è molto tempo in questo Stato alcuna specie delle sopradette Monete forestiere, e se nell'introduzione de Sesini e Soldi adulterati ne possano esser seguiti alcuni cafi , fubito scoperto l'inganno , ed indagati li Delinquenti, vi fi è applicata dalla vigilanza di cotello Tribunale, e di quello del Senato Eccellentissimo la correzione col dovuto castigo; onde restando discreditata anche nel concetto del volgo questa specie di Moneta, poche fono le persone, benchè idiote, che non vadano con molto riguardo nel ricevere anco gli Soldi buoni, che pur fono usciri da questa Regia Zecca.

Con la premetfa dunque d'un tanto ingrandlmento d'abusi discende il zelantissimo Papele alla confiderazione de' rimedi, proponendo per unico quello di levare tutte le Monete baffe, così dello Stato, come foreillere . batterne di fine , e porre l'Oro , e l'Argento al fuo giusto peso, e prezzo : discorre le ragioni , porta l'esempio del danno del Viglio-ne ne' Regni di Spagna , predice il maggior difordine, che dice leguira quando non li levi la Moneta baffa nell' alterazione alle Doppie , febben calanti di 15., e 20. grani, ed al prezzo de' Filippi, Genovine, e Crosoni: inculca lo distacimento delle Monete baffe dello Stato , e l'efclusione delle forestiere , giungendo fino ad arguire per tanto ignoranti queiti Popoli , che per l'affuefazione , qual dice. vi hanno fatto, fosseto per lar massa delle buone, per cambiarle con quelle d'inferior bonia: e finalmente conchiude, non effervi altro mezzo per levar tanti inconvenienti, che il far pubblicar Grida, acciò tutti quelli, che si trovassero aver Monete basse dello stampo di quethe State, le devessero nel termine, che se gli

prefigeffe, porture ne Luoghi, che folfero detinuat per ricevere all'incontro tanta Moneta fina in permuta della h/fia fonza alcun damo, ni prafus alcun ecc., co differice il Partunate, di batter la lomma di tre milioni di Seudi di Monette d'100, co e d'Argento della sontà e, p/fo aggidi currente in qui fia Rigia Zeza per propositi della propositi di propositi di pratica di considerati di propositi di danno d'alcuno, com Mouete fine d'ogni qualità, qua effec batture in questa Regui Zeza.

can Is forme, s regale faire.
Se la Proposizione fi folse contenuta inquesti tobi termini, tarebbe tenus dubbio stara
questi tobi termini, tarebbe tenus dubbio stara
tana per aggiungeva i rappositione; o bei fi dira
abbasto, ha voluto far precedere le fallasse,
dell'ingrandimento delli distordini, che, come
forea hi e dimostrato, non vi sono, che nella
solia parte del corto dell'Oro calare, febbene
c del calo delle Monete d'Argento, e delle
basti forestiere, e di quelle d'Oro basfe, che

farebbe affurdo il dirlo, Conchiude però il Papele con il \$. con-

dizionale:

Can the pred songs constill at Proposente..., the national activity reminised is suit, the has efficient dis fabricare in question activities and the state of th

Ed ecco il veleno nella coda del Serpe, che stava nascosto sotto i fiori degli ornatisfi-

mi antecedenti periodi del Papele .

Qui dunque, e fopra queflo ultimo Capo dovetimo Non meglio aptri l'occilio della, mente, che flava quafi fufingata dall'amecedente lettura; e paffando a quelle del fecondo Papele del Berti, richimare la più attenta appleazione all'elame di queflo; il quale come pleazione all'elame di queflo; il quale come el come della del

La prima fu, ove dice, che pagherà tutte le Monete, che ritirerà, al prezzo corrente alli Padroni d'effe, fenza alcun loro danno, nel termine di due mefi, e mentre alla parola pagherà non fuccede immediatamente quella, che vi doverchbe effere, cioè prontamente, ina segue assegnando il termine di due mesi. che pare sia dimottrativo di voler'egli valersi dell'Argento, che ticaverà dalle Monete, che fe gli porteranno, per formar le fue, non parerebbe ragionevole questa disposizione, perchè non può venir obbligata periona alcuna a fida+ re ad altra il fuo denaro : e perchè il bisogno in molte di valersene prontamente non lo permette, e sebbene in fine del Papele s'offeriica il Berti d'aver pronti per comodo de' Popoli, avanti fi pubblicasse la Grida , Scudi 200m. in tante delle Monete da is. 20, 10., 5., e 2. e mez , ad ogni modo quetta fomma non farebbe forsi battante, perchè trattandosi di ritirare non una fola specie di Moneta, ma tutte le più uluali, ed anche le Doppie calanti nello itello tempo, potrebbe fuccedere qualche. sconcerto, massimamente nel Volgo, che non apprende così facilmente le disposizioni ne' giusti termini, ne' quali vengono ordinate.

Li seconda fu, che siccome nell'antecedente fua Propofizione limitò il quattro per cento meno della giusta bontà, e peso del Filippo, con la particola folamente, queita particola riftrettiva non fi legge nel fecondo Papele, onde laseia qualche dubbietà, che da: questa ommessa particola si possa rendere il Partito peggiore della prima Propofizione, ed in oltre riflettemmo, le il quattro per cento meno di bontà, e peso doveva intendersi fra tutto, ovvero se quattro in bontà, e quattroin pelo, il che farebbe rifultato in otto per cento, e così fopra un punto di tanta fostanza stimammo di pregare le SS. VV. con nostra. Lettera del 2. del corrente a farci rimettere. notizia del giutto peso, e bontà intrinseca diciaícuna qualità delle Monete, che intendeva il Partitante di fabbricare, come furono servite di mandarcela con loro Lettera del 2. : ma in fatti abbiamo riconosciuto, che vi corre qualche sbaglio circa la bontà, perchè il Partitante ha dichiarato nel fuo fecondo Papele. di voler fabbricare a bonta di oncie 11. meno un danaro d'Argento fino per libbra di oncie 12., e la Lettera dice a oncie 11., e così un danaro per libbra di fvario, che in una massa di tre milioni farebbe fomma di non sprezzabile valore.

La terza fu sopra la molto maggior mas-P. VI.

sa di queste Monete, che, a differenza dellaprima fua Propofizione, intende di stampare a titolo di riticare maggior quantità di Sefini » e 200m. Doppie calanti, a fegno, che calcolando egli, ascenderanno a tre milioni di Scudi in circa, viene ad afforbire tutto il primo Partito da lui efibito, che non fu per più, che per tre milioni appunto, e siccome disse in. quello di volerli battere d'Oro, e d'Argento della bontà , e pefe oggidi corrente in questa. Regia Zecca con le forme , e regole solite , parole veramente da Santo, se non s'avanzavano a tante successive limitazioni e del Torchio, e del quattro per cento meno in bontà, che totalmente distruggono il primo assunto della. bontà, e peso oggidì corrente in questa Regia. Zecca, ed abbattono fenza esempi le forme, e le regole solite d'effa, fondate, itabilite, e praticate per tanti Secoli con profondifima cognizione, e prudenza, nè giammai violate intanto tempo con ammirazione, ed applanto di tutta l'Europa; così a poco a poco ha deformato il primo bello aspetto della Proposizione, variando il buon' odore, che a primo incontro recava. Non era ignoto al Partitante. l'abuso delle Monete d'Oro calanti, perchè lo ricordò nel suo primo Papele, e pure allora... non propose il rimedio di ritirarle, non offerse di ricevere tutti li Sesini, come sece delle Parpagliole, e delli Soldi, ma per fole libbre 50m. di pelo de' Sesini, e Quattrini insieme, e ciò dispose con finissima arte, per attendere gli Riglievi, che ben conosceva gli sarebbero stati fatti sopra questi due punti, e così farsi il giuoco ad allargare la fabbrica delle fuenuove Monete a tutto il Partito delli tre milioni di Scudi. Ma non si sa, se per accidente, o come vada errato il ragguaglio, che. egli fa, ove dice in un luogo, che le 150V. libbre d'Argento, che vuol battere delle sue Monete nuove, faranno due milioni in circadelli tre efibiti, e dopo in un'altro, ove aggiunge altre libbre 50V. d'Argento da battersi, che in tutto sono libbre 200V., calcola, che faranno li intieri tre milioni di Scudi in circa proposti; e però se sussiste il primo ragguaglio, che le libbre 150V. facciano folamente. due milioni, sbaglia nel fecondo, che cinquanta mila libbre fole facciano un milione . e se questo è vero, ne risulterà dunque, che volendo battere 200m. libbre d'Argento in. tante delle sue Monete nuove di bontà di oncie 11. meno un danaro d'Argento fino per libbra di oncie 12., che tanto è il dire undici danari meno della bontà del Filippo, non fa150

ranno più li tre milioni, ma quattro inilioni; e così non folamente tutto il primo Partito delli tre verrebbe afforbito da quefta qualità di Moneta inferiore del Filippo, ma fe na ac-

erescerebbe un' altro .

Ma il punto confitte, che riconoscendosi un foprafino artificio in ogni parte de Papeli di quelto Partitante, così nella loro dilpofizione, come ne fenfi occulti, ed equivoci, che contengono, quando bene le 200 V. d'Argento delle lue Mouete facessero li toli tre milioni di Scudi , che dice , mentre neppure in questo secondo Papele si obbliga a ririrare tutti It Sefini . ma fole libbre 100m, di peio, che. le dichiara in lire 82 cm. , conoscendo , chequan lo fe gli permertesse il ritirare li Sesini. non vi dovrebbe effer questa limitazione delle libbre 100., ma che sarebbe di necessità l'eftinguerli tutti, e tanto più, che abbasso dice. che si abbia da pubblicar Grida per tutta la Città, e per lo Stato, che nel termine di due mesi, dopo d'essa, non possano più spendersi Parpagliole, Soldi, nè Sessii per niun conto: vuole poi , che per la miggior fomma , che ritiraffe de detti Schii , oltre le lire 825m. fopra espresse, se gli conceda la sacoltà di battere altra quantità delle sue Monete alla giusta ritta delle libbre 50V. prima richieste per il ritiramento delle 50V. de' Sesini di più dell' offerta fatta nel primo Partito; ficelie fuppotto, che vi fiano di prefente le fole lire-1111140, di Sefini stampati, come egli mette nel fine del fuo Calcolo , efibito alle SS. VV.. vi restarobbero ancora lite 286330. di Sesini da ritirarfi , oltre alle lire 825V., che fi è offerto, come fopra, e così al tuo conto, che la meta delle dette lire 825V., che fono lire. 412V500. facciano in pelo libbre cinquanta. mila di Sefini, che per ranta fomma aggiunta nel secondo suo Papele, vuole stampare per libbre toV, d'Argento delle sue Monete, ed alla rata intende , che se gli conceda di stamparne altra quantità; fara dunque veto, che ritirando le lire 286330. di Sefini , che avanzarebbero dalle prime lire 825V. dovrebbeflampare altre libbre 34V. in circa d' Argento delle fue Monete, le quali accrefciute alle libbre ducento mila , iarebbero libbre 134V., e così poco meno delli quattro milioni di Scudiene ragguagliati a fole lir. 7. per Scudo , farebbero da 28. milioni in circa di lire delle. fue Monete, che vorrebbe fabbricare, e che. questa l'paventosa massa di Monete d'Argento a minor bonta del Filippo dovesse subentrare a luogo di un lelo milione e feicento fessantot-

ro mila e trecento quaranta due lire, che tante l'ole conlessa egli medesimo in fine del detto fuo Calcolo, vi fiano stampati oggici de' Schni, e Quattrini, oltre alle Parpagiiole... delle quali per verifiinile fe ne può calcolare. poco più d'un altro milione, e da queita fola dimottrazione fipuò arguire, se abbondando in tanta copia quello Stato di tali Monete , quando bene non ne toffero introdotte altre adulterate dalle Zecche foreitiere, alla lola bontà di quattro per cento meno delle ine, che, come topra si è detto, non si porrebbero conoscere le non con finarle, le le Monete migliori, com'è il Filippo, e la Genovina, o si estinguerebbero, o per mantenerle a segno, che non tornalle il conto di fonderle per batter le altre, fi alzerebbero a prezzo troppo eccedente, e farebbe veramente quetto un falutevole rimedio per frenare il corlo del prezzo dell'Oro, e dell'Argento, com'egli sup-

Restava da esaminarsi il terzo Papele del Conto efibito dal Partitante, e dalle SS. VV. rimessoci, in dimostrazione del ranto decanrato danno, che dice averebbe egli patito nel ritirare le Parpagliole , Soldi , e Sefini , ed in oltre quello rilevantiflimo, che allega nel ricevere le Doppie calanti sino a sei grani per ciascheduna dando a Padroni di esse per la metà Doppie di bontà, e peso di questa Zecca, e per l'altra metà tante delle suddette Monete nuove, per riconoscere a qual segno potevano giungere tali danni, e se corrilpondevano al lucro, che farebbe nella fabbrica delle Monete nuove a quattro per 100, meno della bonta, e peso del Filippo; e sebbene per maggiore fopra la confiderazione, che effendo state battute le Parpagliole , e li Sesini in tempo, che tanto l'Argento, come il Rame va-leva molto meno d'oggidi, fi difcorreffe, che moralmente si poteva ciedere, che avessero queite Monete guadagnata la fattura, e la fearfigia, ad ogni modo dovendofi in faccenda di tanto momento procedere con le necessarie. cautele, ricevendo le notizie più accertate da Periti : Stimamino di commettere quella cura a Persona ditappassionata, e molto intelligente, che applicatafi con pari fatica, e zelo per il fervizio pubblico, riconobbe il Conto, efibito dal Proponente, in ogni parte fallace ( però in suo benefizio) così nel supporre le Parpagliole, e Sefini di minor pelo di quello in. fatti lo fono , come nel valutare l'Argento , ed il Rame, che vi ricaverebbe a minor prezzo del corrente oggidì, perchè l'Argento fino,

che vale lir. 7. 12. per oncia , lo mette in ragione di lir. 7. 4. folamente, ed il Rame, che a pelo leggiero fi paga fs. 14. per libbra, egli lo valuta nelle Parpagliole folo is. 12. a pelo grave, volendo con quest' arte però troppo scoperta, e che sara ben stata conosciuta, ed coportunamente avvertita dal zelo de' Ministri pratici , destinativi dalle SS. VV. , far apparire il danno, che allega, e percio ne formò un'altro molto minore, dal quale dimoftrasivamente rifulta, che il Partitante nel ritirare le Parpagliole , e Sefini , e dat le fue Monete averebbe anzi utile , e non danno , ma chequetto ricaderebbe molto fentibile fopra del Pubblico, che daffe le Parpagliole, e Sefini, e ricevelle le Monete nuove ; e per rispetto delle Doppie, così di Spagna, come d'Italia, che il Partitante ritiralle , lebbene tutte follero mancanti di fei grani, non averebbe egli maggior danno, che di fs. 2. d. 6. per ciascheduna delle prime, e fs. 2. d. 7. per le fecon-de, e questo poco danno verrebbegli molto vantaggiosamente compensato dal lucro, che ricaverebbe nel ritirare le Doppie calanti due, o tre, quattro, e cinque grani folamente, le quali devono crederfi in molto maggiore numero di quelle da sei grani, non giungendo oggidì a questo segno di calo le più usuali, che corrono negli ordinari pagamenti .

Nel mentre si stava formando questo Conto dimostrativo, di cui ne viene qui ingiunta A Copia sign. A. dovemmo Noi passare alla ponderazione principale delli buoni, o mali efferti, che da questa Proposizione universale po-

tevano rifultare al Pubblico .

E lasciando in primo luogo alla superior prudenza delle SS. VV., di cui è propria la. cognizione, se convenga il mutar le anriche. forme nella fabbrica delle Monete di questa. Regia Zecca , laiciando il batter a Martello , per appigliarsi al Torchio , sconvolgendo senza canfa le regole antiche , e fempre in effacon intiera fede da' fuoi Operari offervate ; riparassimo solamente in ordine a questo punto alla maggiote facilità, che fi porgerebbe a' mal' intenzionati di animarti alla fabbrica delle Monete, se non false totalmente, almeno adulterate nella minor bontà intrinseca, perchè potendo operare a Torchio con quiete. pelle loro private abitazioni fenza pericolo d'effere scoperti da' colpi del Martello, molti fono forfi quelli, che fin ad ora fe ne fono aftennti per questo riipetto, che in avvenire. potrebbero applicatvifi, con danno notabile... del Pubblico, perchè dando principio a for-

mar Monete di folo quattro per cento meno della bontà di quelle , che vorrebbe flampare il Berti, non vi è Persona perita de' Metalli , o Minerali , che attela la poca differenza, che vi sarebbe d'un quattro per censo di bontà , non afferisca , che si renderebbe impossibile il distinguere la migliore dall' inferiore , se non col finarle di muovo nel Crogiuolo, e farne... l'affaggio formale , oltre che questa medesima adulterazione farebbe facile, che feguisse per mezzo delle Zecche forestiere, e de' Feudi Imperiali , da' quali è per ogni parte circondato questo Stato, allettate maggiormente dalla difficoltà d'effetne conosciuta la fraude . e così introduceudofi a poco a poco la corruttela. sarebbe bensi facile, che si passasse in questo Stato a provare li malt effetti del Viglione di Spagna, tanto inculcato dal Partitante nel fuo primo discorso con memoria indelebile del ino primo Autore , e danno inestimabile di questi Popoli .

Confiderammo fuccessivamente e che dovendofi far l'aflaggio del peso di queste Monete nuove , non già ad una ad nna , che non è praticabile nelle Monete picciole, ma con. l'esperienza, che in un Marco ve n'entri la. quantità, e numero prefisso, come si offerva nella fabbrica delle Parpagliole, e Sefini, non fucceda quello, di che il Proponente nel difcorso del suo primo Papele arguisce tanto impropriamente li Zecchieri , ch'abbiano essi distrutte le Parpagliole di maggior peso, lasciando le peggiori, perchè, od egli è un Santo a differenza de' Zecchieri paffati ( de' quali però non consta della loro mala fede ), e non fi lafcerà vincere dall' occasione profiima, e dalla comodità, e lucro molto maggiore, ch' egli ricaverebbe dall' Argento , e non dal Rame, scegliendo, dopo licenziate le sue Monete, e con più utile fatica , le più pefanti , per fonderle di nuovo, od egli è un Uomo come furono gli altri, e non anderà esente dalle suenaturali passioni . come è noto . e se questo fuccedeffe, riceverebbe il Pubblico tanto maggior danno del quattro per cento meno della... bontà, e peso del Filippo, quanto la sua diferezione, ed arbitrio disponesse.

Ci fi offerfe pocisi di riflertere, anzi conofere con aperta evidenza, che dall' introduzione di quefle Monete, citre al danno provato nel Calcolo (opra efibito, an Egguirebbe un' altro universile dell' abbassimento di tutte le Rendite e del Privati, e del Pubblico, poiche pretendendo il Partitante, che si disponga per cipresso Bando di into potetti fare in av-

venire pagamenti di forte alcuna nelli Dazi . nè in Camera ed altri pubblici sborfi, le non con la Moneta dello Stato al prezzo, che gli farà stabilito : lo certo è , che quando non ve ne farà altra, che la fua, e per la grande abbondanza , che ne vuoi fabbricare fino alli tre milioni, e più di Scudi; e perchè a niun' altra si potrà prefiggere prezzo stabile, mentre la Doppia, ed il Filippo, che fono le due fole altre specie di danati di quetta Zecca , comedi bontà perfetta, e molto superiore al ragguaglio delle dette Monete nuove, incontinenti shalzarebbero nel prezzo, o volendoglielo fiffare , si perderebbero passando ad altri Stati, ove con maggior loto vantaggio verrebbero ricevuse. Sarebbero dunque le Monete nuove le più ufuali , e però doverdo entrare, come il Berri dichiara, nella Regia. Tesoreria , nel Banco di S. Ambrogio , nel a Città, nelle Casse delle Imprese Camerali da lei amministrate, ed in altri pubblici pagamenti a minor bouta intrinfeca del quattro per cento, chi rifcuotesse da queste mente pub-bliche Scudi cento, in soltanza non gli valerebbero , che per 96. , e quel meno ancora, che portaffe la scarfiggia, e la fattura, o l'arbitrio del discreto Zecchiere; chi avendo venduto per esempio poco prima dell'uso di queste Monete nuove parte delli suoi Grani a lir. 14. il moggio, avesse ricevnto due Filippi eflettivi per il prezzo di ciascheduno, e vendendone altra parte dopo allo stesso prezzo . non lo riceverebbe nelle Monete nuove, matanto meno, quanto rileva il quattro per 100, e come sopra, e così di tutti gli altri frutti, o rendite di Stabili . Cenfi . Livelli . o fimili: e lebbene si dicesse, che non vi sarebbe questo danno nel pagamento de' Carichi , e nella... compra delle Vittovaglie del Pacfe , perchè allo tteffo prezzo, che fi efigeffero le Monete si spenderebbero; questo però non toglierebbe l'inganno tanto nel ricevere, come nello spendere una Moneta immaginaria, rispetto al maggior prezzo, che se le assegnerebbe, oltre at tuo valore intrinfeco; e chi dovesse comprare Mercanzie, che vengono da fuori, come Pannine , Ferri , Piombi , Droghe , Cere , e tant' altre necessarie al mantenimento, ed uso Civile , o toffe necessitato per tuoi interessi rinieltere a Roma, od in altre parti danaro, allora conoscerebbe a suo costo la disferenze. di questa Moneta dall'altra di miglior bontà. e fe il provento della fua entrata inflifteffe co-

me prima . Lo conofectal be nell'atto pratico la Re-

gia Camera in tanti modi , quanto la superior prudenza delle SS. VV. fapranno dittinguere quando aveffero per i bifogni d'effe di valerti di queita qualità di Moneie, che altre probabilmente non entrerebbero rella Regia Teiorecia da' fuor Imprefari, mentre etir fosfero stati costretti a riceverle nell' esazione de' Dazi, del Sale, della Mercanzia, ed altri.

Lo conoscerebbe quel Suddito, che per uscir dallo Stato per qualche suo interesse dovrebbe provvederfi di Monete buone d'Oro, o d'Argento col pagamento d'aggi moltipli-

cati, e rigorofi.

Lo conoscerebbe quel Forestiere, che tiene Capitali, o Impra questo Banco di S. Ambrogio, o sopra le Imprese Camerali, o posfiede qui altri Fondi , le ricevendo in pagamento quella qualità di Monete, ed effendo neceditato tramutarle in altre, che fiano ipendibili al juo Pacie, dovesse comprarle con perdita del quattro per 100., e più pagarne rigorolo l'aggio.

Lo conoscerebbe finalmente il Povero, e la Plebe, fopra de' quali ricadono più fenfibilmente le difgrazie comuni, quello nel vederfi a scemar le giornali limofine, percnè distrutti li Scfini, ne restandovi, che li Quattrini, Moneta più pelante, ed incomoda a portarfi appreffo , non tutti vorrebbero dare le. Parpagliele, che farebbe la minor Moneta fopra il Quattrino: la Piebe quando mai fi permertelle quella perniciola novità ( il che non fi deve credere), e che dopo qualche mesi fosse sperimentato il pregiudizio, e del buon fervizio di S. M., e de' Popoli, e convenifie il mutar disposizione, e ritirat le Monete... muove, o perche foffero state adulterate conla maggior facilità del Torchio, o per tanri altri riipetti , che ne convincono dannevole... la pratica , ne fentirebbe il maggior colpo , come di prefente lo riceverebbe ben grave , e forfi non tenza pericolo di travagliofi accidenti nel ritirarsi li Scsini, o buoni, o falsi, che tutti fi troverebbero ridotti nella povera Plebe , e ne' miferabili Operari, li quali , fe dopo avere con suoi stentati sudori travagliato un' intiera fettimana per procacciara il viito proprio, e della loro famiglia, ricevessero o dal Nobile , o dal Mercante la loro fatisfazione. in tanti Selini , fra' quali ve ne fosse parte de' falfi, e a differenza di quanto fi praticò due. anni fono, dovesfero ora ricevere l'equivalente del puro Rame, e così per Soldi trenta di Sefini falfi, che sono in peso d'oncie due, soldi quattro folamente, che tanto vagliono ...

ragguaglio del Rame, quale farebbe il discontento di quel povero Padre di famiglia, e di quella milerabile donna, la quale per esempio avesse travagliato ranti giorni nell' opera d'un pajo di Calzette di seta, od in altro lavoro, e quando pentaffe di comprar il pane per i fuoi figliuoli, se ne vedessero privi? quanti farebbero li mali effetti, de' quali a potrebbe dubitare in un Popolo affollato a' luoghi deftinati per quefta operazione? e quanti Sefini buoni fi ritirerebbero per falfi, non permettendo l'angustia del tempo, e la dovura premura nel dispacciare le Persone concorrenti al cambio, di farvi sopra quella esatta diligenza, che non pregindicasse al terzo? e chi h ritirafie, è ben da credere, che non vorsebbe ingannare fe stesso, od il suo Principale, ricevendo li falsi per buoni ; ma in calo dubbio , l'arbitrio almeno farebbe per loro, e così in fine fi troverebbero aver comprato molta parte d'Argento a prezzo di Rame, e l'esperienza dell'anno 1672, bastantemente in tutto lo comprova.

Dopo questi tanto giustificati, e pesatissimi riflessi, ci restava per ultimo da ponderare, e riconoscere, se almeno da questa introduzione di Moneta d'Argento inferiore nella. bontà a quella sempre, ed inalterabilmente. psaticata nella Regia Zecca, ne poteva rifultare il comodo, ed utile univerfale alla Negoziazione, come il Berti afferiice nell' XI. 6. del suo primo Papele, e si sosse potuto conquesto mezzo frenze il corso alla crescenza. delle Monete d'Oro, e d'Argento, essendo pur rroppo vero, che da questo notabile disordine ne ha ella patito, e pur patifice grave abbattimento, e sconcerti : quando opportunamente. ci capitò alle mani una non mai bastantemente lodata Informazione, che formò fin dell' anno 1596, in fimil cafo, quel lume degli ingegni, ed esempio di zelo, che produise nel paffato Secolo la nostra Patria, Alesfandro Rovida, allora Regio Avvocato Fiscale, e dopo Reggente nel Supremo Configlio d'Italia, nella quale con fondatissime ragioni, e dimostrazioni, convalidate dalla lunga esperienza di tanti anni, quanti n'erano trafcorsi dal tempo, che quelto Stato palso fotto il feliciamo Dominio de nostri gloriofissimi Monarchi sino al detto anno 1596, provò, che tutti li sbalzi presi in diversi tempi dall' Oro, erano provenuti dal permettersi la stampa delle Monete d'Argento di deterior bontà della prima , discorrendo ne' seguenti precisi termini, come se avefle fin d'allora preveduto il prefente cafo.

P. VI.

c dice:

Dalla deteriorazione delle Monete d'Argento
tanto in bontà, quanto in pefo, fubito ne
feguirono due inconvenienti, i quali seguiranno sempre, quando non vi si provegga,
perciocchi l'Oro accrebbe, e la Moneta migliore d'Argento si estinse. Inconvenienti
certissimi, ed infaltibili, ogni volta, chesi fabbrichtà Moneta di deteriore bontà
della prima.

Segue poscia in fine di questo Capo replicando:

e la Moneta d'Argento sempre si estinguerà, qualunque volta altra di manco bontà si fabbricherà;

ed inculca di nuovo nel fine del Capitolo fuccessivo. E perciò ec.

anzi tollerandosi, che di tempo in tempo si stampassero le Monete d'Argento di man.o bontà l'Oro è cresciuto maravigliosamente ec.

Passa poi a discorrere largamente delli mali effetti, che da tali disordini ne seguono, così in pregiudizio degli Interessi di S M., de Popoli, della Negoziazione mercantile, e parricolarmente di questa Metropoli, con tanto zelo, ed accierto, che restando in Noi autenticato dall'autorità d'un così accreditato Ministro il mal concetto, che prima con la coguizione naturale, e speculativa avevamo fatto di questa Proposizione del Berti, stimassimo , che richiedesse il caso di farla comparire a nuova luce con la stampa, sopra la qualeperfuadendoci Noi certamente, che non idegneranno le SS. VV. di applicarvi l'occhio purgatissimo delle loro zelantissime menti per meglio accertare nella Consulta, che devono fare a S. E. sopra negozio di tanto momento, ne mandiamo Copia legn. B.

Ma oh eccessi delle passioni umane ! oh B. pestifera corruttela del nostro presente Secolo! Sollecitava in questo mentre il Berti preffo Noi con importuna ansietà, che venissimo con ogni prestezza ad aprire li nostri Sensi alle SS. VV , rifentendo però, che dal finiffinio zelo d'un tanto Tribunale ci fossero stati richiesti, anzi come poco pratico, o troppo acciecato dalla sua passione, gli allegava per impropri, e nelle informazioni, che ci andava. facendo, per queste maggiormente accreditare, diceva, che di già dall' Università de' Negozianti di questa Piazza, de' quali era così propria la cognizione di una tal faccenda, fi era applaudito al da lui proposto Partito con particolar Consulta fattane alle SS, VV., di cui

s'offerte di cavarne Copia dagli Atti di cotefto Tribunale, come fece incontinenti, pre-

fentandola al Sig. Vicario nottro .

Alla vista di questo Papele non potemmo Noi lasciare di andarne molto ammirati, riconoicendo in fatti, che afferiva nelle prime fue righe, che radunata la maggior parte de' prineipali Negozianti fotto questa Piazza , dilcoria largamonte la materia, efaminate ad una ad una le citcostanze, e parti della Proposizione, e posto l'occhio, che non lateret anguis inberbis , finalmente fenza voler feoprite alcuno di tanti mali effetti, ch' ella produrrebbe, così a' Popoli, come alla Negoziazione Mercantile , conchiude , che non fia difapprovabile il Partito, anzi, che ne reiti periuafa lapratica anche col Torchio; e suppone, chene' fuddetti modi si levarebbe la maggior parte degli abufi, che dice hanno caufato l'accrescimento così esorbitante delle Monete, quando per altro, per le ragioni fopra da Noi dedotte, e che tanto più facilmente faranno conoscinte dall'alto intendimento delle SS. VV., ne resta anzi dal Fatto medesimo convinto tutto il contrario .

Per sciogliere dunque un tanto Enigma, ficcome prima avevamo Noi stimato, che ci convenisse in materia di tanto peso, e della. quile ne deve effer così propria la cognizione de' Negozianti per maggiormente accertare... ne' noffri Senfi il fentire di questi il parere, tanto maggiormente ce ne vedenimo obbligati; e però chiamati tutti in Casa del Sig. Vicario nostro, ove prontamente convennero, e sentita la Proposizione del Berti, e la Consulta fatta alle SS. VV. in nome della loro Univerfità, li più di loro dissero di non esser intervenuti nella Camera, quando una fola volta la fu chiamata fopra di questo Negozio, allegando alcuni o le loro occupazioni, od altri particolari rispetti, e quelli, che v'erano intervenuti, febben pochi, costantemente asserirono non effere stati i loro Sensi, quali venivano eipreili nella Confulta, anzi contrarj ed alla. pratica del propolto Partito di batterfi Monete d'Argento d'inferior bonta del Filippo, ed al ritirare le Parpagliole; e però tutti unitamente, fenza che ne pur uno vi diffentiffe., conchiniero, che farebbe anzi stata pregiudicialifiima l'ammissione della detta Proposizione alli negozi Mercantili con il crefcimento molto maggiore, ch'averebbero preso incontinenti le Monete d'Oro, e d'Argento di buona qualità, ed aggradendo con molte espresfioni di rendimento di grazie, che dal Signor

Vicario in nome di questo Pubblico se gli sofse richiesto il loro Parere, vollero di questo darne atterlato in iscritto nei termini, che le-SS. VV fi compiaceranno di vedere dall' annessa Copia autentica, che viene segn. C.; ma C. che più i uno delli due Abbati fedenti, da' quali venne firmata la Confulta trafmessa alle SS. VV., dovendo anch' egli dare il fuo Parere, richiestogli d'ordine del Sig. Vicario dat Secretario nottro, lo fece con li Senfi, che vengono espressi nell'ingiunta Copia autentica di tuo biglietto fegn. D. E così degli otto foli D. Abbati, che di presente sedono a vicenda. nella detta Università, sette vanno concordi nello stesso Parere esclusivo di questo Partito, e con esti loto tante altre Persone di Negozio, quante ne vedranno le SS. VV. fottofcritte . È quella sì, che è la maggior parte, anzi che poco meno di tutti li principali Negozianti di quetta Piazza, che non applaudono già, come il Berti infinua, ma condannano per perniciola la fua Propofizione. E le questa è tale per la negoziazione Mercantile; fe tale. la convincono per il fervizio di questo Pubblico, de' Popoli, e d'ogni qualità di Persone, o Suddite di S. M., o Forestiere, le ragioni inconvincibili, e dimostrazioni fondate fu la pura verità, che di fopra fi fono addotte; se la preconizzò sino dall'anno 1596. con zelante previdenza il Voto d'un Regio Avvocato Fiscale di tanto credito, e virtù per origine di tanti mali, quanti ne enumera nel suo eruditissimo Difcorio; se l'evidenza di fatto dimostra, che per la Dio grazia non vi sono in questo Stato li disordini nelle Monete , che con tant' arte ha proccurato d'ingrandire nel primo fuo Papele il Partitante, più che nel calo anche moderato di quelle d'Oro, e chequando vi fossero gli oitentati difordini, il rimedio, che propone, farebbe peggiore dello stesso male, anzi veleno, che medicina, e lui folo contro ogni Legge, offervata da tutti i Principi, e religiosamente mantenuta sempre da' nostri gloriosissimi Monarchi di non far lucro sopra lo stampo delle Monete più di quello porta la moderatissima scarsiggia d'esse, s'approfittarebbe, come egli pubblicamente fi vanta, di centinaja e miliaja di Scudi, cavandole, come ben si conosce, dalle viscere di questi Popoli , col ritirare le Monete vecchie , che hanno la bonta equivalente al loro prefente corio, e dargli altre Monete molto più facili all'adulterazione, ed all'inganno, emancanti nella bontà un quattro per cento, di quello, che doverebbero effere, per effere speie

al prezzo immaginario, che intende contro ogni giustizia , giammai in questa Regia Zecca violata, se gli debha assegnare. E finalmente se deve prevalere la verità alla passione, ed al vantaggio ingiusto, e per niun tirolo meritato da un Foreltiere, che in ogni parte, ove pratico, non lasciò memoria alcuna d'urile recatogli , il bene de' buoni Sudditi di S. M., perché non vengano senz' utile della Maesta Sua , anzi con detrimento notabile del fuo Real fervizio angariati dall'altrui avarizia; dobbiamo Noi conchiudere, che ficcome faranno molto vantaggiojamente conofciute queste patenti verità dalla superior prudenza, e finiflimo zelo delle SS. VV., così vorranno farlo apparire al iolito nella prelente. rilevante occorrenza, confultando a S. E., come le preghiamo, acciò si degni di dar ripulfa a questa così dannevole Proposizione, disponendo per altro tutti quei mezzi, che le-SS. VV. fapranno opportunamente fuggerirle per finire d'abbattere quei difordini , che vipossano esfere nel corso de Sesini, o Soldi adulterari , e delle Monete d'Oro calanti , la. tolleranza delle quali, e loro ordinaria contrattazione, che ne fegue con quelle di peso, che continuamente praticano li Sentali fotto quetta Piazza, non fi fa a qual fine, mentre coll' introduzione del Filippo nel pagamento de' Cambi più quelle non fervono, è la causa più proffima d'ogni male, ed è quella appunto, che richiede il rimedio fuggerito da Negozianti nel loro parere fopra inferto.

pio di Napoli tanto maggiormente convince. questa verità della fatlacia d'una rale Proposizione, quanto, che effendo vero, che in quel Regno corre bensì gravissimo il disordine. delle Monete d'Argento calanti, mentre essendo moltiffimi anni , che colà non fi batte la. Zecca, e fi sono notabilmente consumati per il loro lunghissimo uso, o sono state con fraude icarleggiate da' Tofatori a fegno troppo eccedente; ad ogni modo avendo lo stesso Valentino Berti , già fono molti mesi , proposto il Partiro di ritirarle tutte, e batterne di nnove a minor bontà intrinseca della vecchia; perlochè ha poi richiesta qui a S. E. la permissione, e l'interposizione de suoi ussici con quel Sig. Vice Re , di stampare in questa Regia Zecca le libbre 500m, d'Argento in tanti Ducatoni a minor pelo, e bontà della prima... per mandarli in quel Regno ; finalmente, dopo conofciuta la fallacia e danno, anzi, mag-

E qui giova il foggiungere, che l'esem-

giore, che ne farebbe rifultato dal detro Partito, è flato totalmente rigertato.

Restarebbe pur anche da sventarsi li sossimi . che fotto mentito zelo , e con verluzia. troppo patente, fono stati addotti in un Papele stampato , che da pochi giorni in quà si è veduto mandarfi attorno, aggiuntovi unnuovo Conto fopra le Parpagliole, e Sefini, con il quale fi pretende di toltenere le prime fallacie, e della Propofizione del Berti, equelle della supposta Consulta dell'Università. de' Negozianti, ben conoscendosi, che il Compilatore di questo Papele è lo stesso , che manipolò la supposta Consulta, perchè in esso si veggono elpresti li medefimi Senfi, e trasportati di pelo li Capitoli intieti della medefima : ma perchè dalle ragioni fondate, e dimottrazioni di fatto sopra da Noi addotte , non dubitiamo, che la fuperior prudenza delle SS. VV. conoscerà , che rimangono abbondantemente, e scoperti, ed abbattuti, e che vengono in questo nuovo Papele molto impropriamente sconvolti , e contrariamente interpretari li Senfi veri , chiara , e letteralmente espressi nel zelantissimo Ditcorso del su Regio Avvocato Fiscale Rovida, ove in tanti luoghi giustifica, e predice, che sempre, che si lono stampate, e che in avvenire si stamperanno Monete d'Argento nel pelo, e bontà inferiore delle prime, l'Oro crebbe, e crescerà maggiotinente, e le Monete migliori d'Argento fi perdettero, e fi perderanno: lasceremo però alle medefime SS. VV. il conoscere, e toccar con la mano le nuove, e dolose fallacie di quest' ultimo Conto , anche a differenza del primo , che diede il Pattitante , e che dalle SS. VV. a Noi fu rimesso per Copia, nel quale disse, che da una libbra in peso di Parpagliole fi cavavano lir. 24., ed ora contradicendosi, perchè così gli torna a conto per la fua fallace dimoftrazione, le allarga a lir. 25. g. , dal che ne rifultarebbe l'affurdo , che un. facco da lir. 1000, di Parpagliole non fosse in peso più di libbre 39 in circa. Conobbeallora, e confesso, che fi doveva apprezzare. il Rame, perchè a' Popoli gli fu valutato nelle medefime Monete, e però lo mise nel Conro, sebbene a minor prezzo del corrente, ed a pelo grave, quando lo doveva ragguagliare a pelo leggiero, e di prefente, oltre al caricare la speja della finatura , la leva rotalmente dal Conto, come se dovesse dal suoco venir questo metallo convertito in sumo, per cavare però egli anche dal fumo la fostanza...

PROGETTO

del prezzo del Rame a fuo maggior vantaggio . Laforemo ancora , che il zelo delle-SS. VV. faccia riconofere, fe il Galcoloimonfizziwo fatto da Noi formare, e che viene fopraiaferto , contenga gli errori , che allega , e non affega il troppo ardito Papele i in adombramento della verità , per foprita; quale, maffimamente in un caso di questa qualità, seccome mai si può dir tanto, che basti, così preghiamo le SS. VV. a compatirci nella Innghezza, e le auguriamo intanto dal Cielo ogni vero bene.

Milano 23. Maggio 1674.

Il Vicario di Provvisione, Conservatori del Patrimonio, ed Aggiunti dal Consiglio Generale, e Governatori del Banco di S. Ambrogio della Città di Milano.

Secretario Giuseppe Annone.

# Per ubbidire a chi può comandare, si fanno le seguenti Dimostrazioni attinenti alla Zecca, ed all'utile della Regia Camera, e del Pubblico.

Dimefrazione fer le PARPAGLIOLE .

Li facchi di lir. 1000. Parpagliole, oggidi fono di peto di lib 45. , di lib. 45. e mezza, di lib. 46, di lib. 46. e mezza, e di lib. 47., ed anche se ne trova di maggior pefo; ma voglio ne pigliamo d'nna qualità più tofto leggiera, che altro, che è quella di lib. 46. per facco di lir. 1000., che fono one. 552, ridotte a pelo grave, reitano onc. 509. d. 13. quali finate a onc. 1. din. 12. per libbra di onc. 12., vi è d'argento fino onc. 124. din. 14. pelo grave, e di Rame vi sesta lib. 34. e due terzi peso leggiero . Sicchè il Zecchiere conlir. 1000., che sborferà in quelle Monete da is. 20., che intende stampare, averà le suddette onc. 125. din. 15. Argento fino, e lib. 34. onc. 8. Rame, e gli costerà - lir. 1000. ---

Delle fuddette oncie 129. din. 19. Argento fino & fa il prefente Conto, e si dice, che vuole stampare le Monete da ss. 20, a meno pelo, e bontà in tutto di quattro per cento del Filippo, ficchè effendo il Filippo dalla. Regia Camera prefisfo, che abbia ad effere di pelo di din. 22. gr. 22, e con la scarfiggia ridotto a din. 22 gr. 17. a bontà di oncie se. din. 10. per libbra , da quali deducendo il quattro per cento , che è grani ai. , granetti 19. , restano li detil din. 22. gr. 17. in din. 22, gr 19. granetti 5., quali finati a 11 10., fono di fino din. 20. grani 17. e tre quatti. Con questi din. 20. grani 17. e tre quarti fabbrichera num. 7. da fs. 20., ficche per fabbricar uno delli detti da. is. 20. vi anderà dio. 2. grani 12. P. VI.

granetti 1. e quattro fettimi, che e la fettima parte de' detti din. 20. 17. e tre quatti, e nelle... fuddette oncie 125. din. 15. fino vi entrano da fs. 20. a 12gguaglio num. 1017. e mezzo - lit. 1017. 10.

E per lib. 34. onc. 8. Rame, che gli resta in mano a ss. 24. - lir. 45. 12.

lir. 1059. 2.

Siechè detraendo le lir, 1000. dalle lir. 1000. a viginuti il Pubblio, in dare le Parpagliole, e ricevere tanti da fi. 20. come fopra, lir, 59 fi. 2. per oggi lir. 1000. Oltre di
che li faechi di Parpagliole fottofora farano
più di lib. 46. e mezza di pelo , che anche,
quefto potrechbe fivario a pregiudizio del
Pubblico circa lir. 12. per facco di più delle.
lir, 50 fi. 2.

#### Dimostrazione della GENOVINA.

Stando Is Genovina a lir. 9, 10., il Zechiere con lir. 990. di quella fun Moneta compertà Genovine 100., quali fono di prio grave 00. 1. dia 10, 7 gr. 12, per cialifeduna, che in tutto fono 000. 131. e un quarto, che finate a bonia di 000. 11. din. 22. per libbra, vi entra Arigento fino 000. 132, din. 19,, e gli conferamo dette Genovine 100. lii. 950.

Con le fuddette oncie 125.
din. 19. Argento fino , che caverà il Zeschiere dalle suddette
Genovine , ne fabbricherà dafis. 20. num. 1018. e stette ottavi , al ragguaglio suddetto di
din. 2. gr. 32. e gianetti 2. e.

quattro settini di fino , che vi
Rr en-

entra per ciascheduno da is. 20. di quella sua Moneta, che fan-

no - - - - - - - tir. 1018. 17. 6. Sicche detraendo le lir. 050., che gli coste-ranno le Genovine 100., dalle lir. 1018. 17. 6. vi giunta il Pubblico in dare le Genovine, e ricevere tanti da fs. 20. come sopra, lir. 68. 17. e 6. per ogni lir. 950., che sono le Genovinc 100.

#### Dimostrazione del SESINO.

Libbte 100, di oncie 12, peso grave Sesini fono lir. 682. 10. al ragguaglio di Zecca de' Sefini 182. per ogni marco di oncie 8., e finando le dette libbre 100., che fono oncie-1200. a din. 18. pet libbra , vi entrano oncie 75. Argento fino, ed avanza di Rame lib. 101. onc. 6 din 18. peso leggiero, quali costeranno al Zecchiere lir. 682. 10. in tanti da is 20., che intende di stampare - lit, 682 10. --

Cou le suddette oncie 75. Argento fino, che caverà il Zecchiere dalle fuddette libbre 200. Sefini , ne fabbricherà da fs. 20. num. 607. e mezzo al ragguaglio fuddetto di din. 2. grani 23. granetti 2. e quattro fettuni di fino, che vi entra per ciascheduna Moneta da fs. 20. - - - - - lir. 607. 10. -.

E per libbre 101, oncie 6. din. 18. peso leggiero di Rame, che gli retta in mano a is. 24. lir. 121. 17. 6.

lit. 729. 7. 6.

Siechè detraendo le lir. 682. 10, , che gli costano le libbre 100. Sesini, dalle suddette lir. 729. 7. 6., vi giunta il Pubblico in dare il Schno , e ricevere tanti da fs. 20. come fopra, lir. 46. 17. 6. per ogni lir. 682. 10.

#### Dimostrazione della DOPPIA .

La Doppia delle stampe è di pelo din. 5. gr. 12., e mancando nel peto gr.6., resta in din. 5. gr. 6., che a bonta di din. 22 per oncia, reita in din. 4. gr. 19. e mezzo, quali, regolando il prezzo dell'Oro al corfo d'oggid'i corrente, che è di lir. 110. per oncia , impor-

tano - - - - - - - - lit. 22, 1. Ricevendo il Zecchiere la Doppia suddetta, da a

disconto mezza Doppia delle da lui stampate, cioè lir. 11. E più per compimento. dà num. 11. e mezzo delle Monete fue di fs. 20. - lir. 11. 10. "

Sono - lir. 22. 10.

La fuddetta mezza. Doppia è di peso din. 2. gr. 17. a din. 21. gr. 11. intrinteco , e grani 3 eftrinieco, che in tutto è a bontà di din. 22. per oncia, , caulando tal differenza per la scarsifia del fino, che è din. 2. gr. 11. e un fette di dnodecimo, quali a lir. 110.

come fopra - - - lir. 11. 7.6. Le juddette Monete jue num. 11. e mezzo di fs.20. a din. 3. gr. 5. e due terzi l'una , fono onc. 1. 13. 5. ed un sesto, che a bonta di 11. fino, fono onc. 1, 10. 2.

e due terzi, ed a lir. 7.12. lir. 10. 16.

Sono - lir. 22. 3. 6. Ricava il Zecchiere. della Doppia calante di grani 6. delle stampe - - lir. 22. I.

E perciò vi giunta --- lit. . 2. 6. Dalla prova fuddetta.

appare, che il Zecchiere vi perde is. 2. din. 6. per Doppia, gode però il benefizio della bontà, calcolato ... din. 22., che folamente è a din. 21. e 21 , ed il svario per ogni mezza Doppia è di fs. z. din. 6.

A Doppia d'Italia è di peso din. 5. gr. 10. , e mancando nel peso gr. 6. , resta in din. 5. gr. 4 , che a bontà di din. 21., e gr. 21.

fino per oncia, reita in d. 4. gr. 17., quali a lir. 110. come lopra lono - - - lir. 21. 11.6.

Ricevendo il Zecchiere la Doppia suddetta, dà a disconto mezza Doppia delle sue, cioè - - - lir. 22. E più dà num. 11. delle sue Monete di Is. 20, lir. 11.

Sono - lir. 22.

La suddetta mezza... Doppia di pelo, e bonià è din. 2 gt 17., che di fino è din. 2. gr. 11. e un lette di duodecimo, come fopraquali a lit. 100. fono - lit. 11. 7 6.

Le dette aum. 11. Monete di is. 20. a din. 3. gr. 5. e duetetzi l'una, fono one 1. din 11. gr. 14 e un terzo. ed a bonia di 11. fino, fono onc. z. din. 8 gr zs e un duodecimo, che a lir. 7 12.

fono - - - - - lir. 10. 6.7. lit. 21. 14 1 3

Ricava il Zecchiere dalla Doppia d'Italia calante - - - - - lir. 22. 22 6.

E perciò vi giunta - lir.

E questo Conto è , supposto che ritiri le Doppie tutte calanti di grani 6., che non faranno tali , perchè ne tirirerà di gr. 2. 3. 4. e 5.

Per il Filippo non occorre fare altra maggior Dimostrazione, perchè la dimanda. medefima, che sa il Zecchiere, dimostra da se il (vantaggio, che gli corre, standochè di fino in un Filippo vi entra din. 21. 14 e mezzo, e nelle sue Monere da fs. 20 vi entrera solo per ogni fette Monete, che farà un Filippo, din. 20. 17. e tre quarti , fieche vi è di fvario grani 20 e tre quarti Argento fino, chevi giunta il Pubblico per ogni Filippo .

Sicche patente si vede il pessimo baratto, che farà il Pubblico , dando al Zecchiere le-Monete suddette, che hanno il suo intiero intrinfeco valore , con siceverne in iscontro al-

trettante, che non averanno il detto valore. intrinfeco in riguardo al prezzo, che se gli meiterà da ss. 20., che tanto non vaghono; da questo ne nascerà, che il Filippo salirà a lir. 7. 6., la Genovina a lir. 10. 3. in circa , e così l'altre Monete buone d'Argento, e d'Oro faliranno a proporzione, ovvero anderanno in altri Stari, dove troveranno il fuo più giusto corso ; sicchè per necessaria conseguenza altererà vieppiù la Moneta, e ciò feguendo , altereranno di prezzo tutte le Mercanzie , che veugono di fuori necessarie per l'uso comune, e molti altri danni cagionerà al Pubblico, che troppo lungo farebbe il raccon-

Grandissimo satà il danno, che ne sentirà la Regia Camera, e per dimostrazione di ciò, è necessario un' elempio, e dico: Cava di fitto la Regia Camera dal Dazio della Mercanzia lir. 1400V., per le quali di presente vi entrerà nella Regia Tesoreria Filippi 200M. a lir. 7. e fe fi daffe mano a questo stampo. entrerà nella suddetta num. 1400V. di quelli da fs. 20. in luogo, e scontro delli Filippi 200M. Con queste Monete da fs. 20. se bitognasse alla Regia Camera comptare li suddetti Filippi effettivi 200V. per servirsene per suot bilogni, non potrebbe ella con le suddette. lir. 1400V. comprare li Filippi 200V., mafolo comprerebbe Filippi 191780. in circa., stante l'alterazione, che seguità del Filippo a lir. 7. 6., ficche ne restarebbe ella con discapito di Filippi 8220., e con questo esempio fi puol considerare il resto dell'Entrata Reale. Più, se bisognasse alla Regia Camera comprare Rami, Ferri, Piombi, Stagni, ed altre fimili cole, per servizio di Guerra, che-Dio non voglia, queste sarebbe necessario pagarle d'avantaggio del corrente prezzo, frante che faliranno di prezzo, alla rata di quello crescerà la Moneta.

Parente anche si conosce il lucro cessante alla Regia Camera della scarfiggia della Zecca, perchè fatto conto da grofio, trovo che Il Zecchiere efibifce alla Regia Camera lite 100V. in luogo, o scontro delle scarfiggie, che gli potessero spettare, e volendo egli stampare Scudi tre in quatrro milioni, mi pare che in parte della Camera gli doverebbe toccare più di lir. 250V. Però di questo mi rimetto a chi ne ha maggior cognizione, da' quali fene potranno pigliare le dovute informazioni .

Soggiungo , che essendomi stata esibitauna Scrittura in simil materia, fatta ( come si dice )

diee') dal Regio Avvocato Fifcale Rovida.

l'anno 1966, qual dopo fu Senatore, e Reggente appo di S. M. nel Supremo d'Italia, aciò raccordalfi quanto m'occorreva creza ad
cila, ed avendo quella villo, e ben considerato, sicto effere Serittura molto al proposito
nel cado prefente, e quado tolle itato dato
ciecuzione a quel tanto vien raccordato nella
detta Serittura, non farebbero ora dilitture.

le Arti, e particolarmente li Iavoreti della. Lana, ed Ori filati i quella Citta, con datano universiale, tanto di quetto Pubblico, quanno della Real Azienda, a caula dell'accrettemento dell'Oto, e dell'Argento, come guadiziofamente lo previde il detto Fificale nell' accennata iua Scrittura, per le ragioni ivi cipreffe.

# INFORMAZIONE

DELL' AVVOCATO FISCALE

# ALESSANDRO ROVIDA INTORNO ALLE MONETE.

## INFORMAZIONE

DEL

#### FISCAL ROVIDA

#### SOPRA LA MATERIA DELLE MONETE.

Vendo Sua Maestà per Lettere de' 16. Ottobre 1504. comandato, che si vedesse per giustizia. se l'accretcimento dello Scudo d'Oro dalli toldi 110. a' foldi 124. debba entrar in Camera, in quella medefima maniera, che entrò l'augumento da foldi 106 a foldi 110. l'anno 1539, parendo, che vi fia l'uteffa ragione, come propole Leonardo Spinola a Sua Maesta con sue Lettere de' 16 Giugno 1555., ordinò al Magistrato Ordinario, che con l'ashitenza, ed intervento del Gran-Cancelliere, e Presidente del Senato eseguiffe la commiffione Reale, dimandando ancora esso Spinola per informazione.

Ed effendofi congregati più volte i Delegati, fi è trattato queito Negozio, affiftendovi 10 d'ordine di V. E., e chiamato ancora il Spinola, e finalmente effendo Punto di molta confiderazione, e di grandiffimo rifguardo per molte ragioni , mi fu commeffo , ch' io , come informato , ricordaffi tutto quello mi pareva. degno di ricordare ram in fallo, quam in jure, intorno a quelta Caufa, e proponessi li dubbi, e gl'inconvenienti, che vi pollono effere, aggiungendo quei rimedi, e provvisioni, che a me parevano ragionevoli, per levare in ogni calo l'estremo abuso del crescimento dell'Oro, e delle Monete, dal qual si scorge manifestamente il danno di Sua Maesta , e de' Vassalli, e ne faceili Relazione a V. E., la quale mi parve di compilare in quetta lingua Italiana, perchè trattandoli di cola spertante eziamdio alla cognizione de' Zecch'eti , Mercanti , ed altri Negozianti, possa essere, se perverrà alle mani loro, più pianamente intela : non tralasciando pero su cintamente, e per via di ricordo a' tuoi luoghi i termini di ragione.

Veramente non si può negare l'abuso P. VI.

estremamente cresciuto nelle Monete, le quali tanto fi fono alzate , così d'Oro , come d'Argento, che ormai fi scuopre effet più che neceffario ritirarlo, se non in tutto, essendo molto difficile, almeno in parte, come più appresso dirò, e per maggior chiarezza, tralasciando i più antichi tempi, e cominciando da che lo Stato di Milano, per la morte di Francesco Sforza senza discendenti , passò all'

Le Monete avevano ricevuto alterazione . essendo cresciuto l'Oro, e l'Argento, oltre il folito, ed ordinario corfo, il quale era molto basso, rispetto al presente.

Perciò l'anno 1538. alli 5. Ottobre per pubblico Bando si stabilì, e si presisse il valor dello Scudo d'Oro, e delle Monete d'Argento in questa maniera :

Il Scudo d'Oro del Sole della Zecca di Soldi 112. Milano, Francia, e Genova

Il Scudo Imperiale, ed Italiani delle Zecche di Venezia, Mantova, Ferrara, Bologna Firenze, e Lucca, di bontà di Carati ventidue, e di giusto

pelo Soldi 110. I Testoni d'Argento di Mi-

lano, Genova, Ferrara, Mantova, di buona liga, e di giusto pelo Soldi Soldi

Groffi di Milano Berlinghe, e Troni Veneziani di buona liga Soldi Soldi Bianchi Milaneli Groffi Milanefi Soldi Denari da foldi 7. di giusto

pelo Soldi E medefimamente alle altre Monete di più minute, fu stabilito il prezzo, il quale-

28.

18.6.

fu ragguagliato alla valuta dell' Oro; perciocchè cento dicci foldi di quella Moneta erabattante per comprare un Scudo d'Oro Italiano delle fopraddette Zecche. L'anno 1539 al primo di Febbrajo fi ab-

L'anno 1539 al primo di Febbrajo fi abbassò la Monera d'Oro, e d'Argento dell' infrascritto valore:

Il Scudo del Sole di Mila-

no, Francia, e Genova Soldi 205. Il Scudo Italiano delle Zecche di Milano, Venezia, Fer-

rara, Bologna, Firenze, e Lucca di bonta di Carati 22., e di giusto peso Soldi 106.

E per ragguagliar la Moneta d'Argento s'abbasso nella...

forma feguente:

I Tettoni prima valutati a

foldi 28 s'abbaffarono a Soldi 2 I Gtoffi Milanefi di foldi

18. 6. a Soldi 18. Le Berlinghe da foldi 19. a Soldi 13. Le altre Monete più minute

da foldi 7., da foldi 6.6., da foldi 3.6., e da foldi 3.3. furono totalmente levate.

Le altre più minute, come Parpagliole, Soldi, e Terline a furono ammefle, ma con condizione, che i pagament non fi poteffero dare in quella forte di Montere, falvo che per una tunta formma, che altora fu liquiviata—; cole, che di Terline fi poteffe pagar due c... cole, che di Soldi fi poteffe pagare cinque per cento fino alla fonuna di lire due mille.

L'anno istesso forto pretesto, che quella riduzione, ed abbassamento dello Scudo d'Oro toffe nociva, e pregiudiziale alli Commerci, e Traffici della Cirrà, fu accresciuto il Scudo Solare a foldi 112., e l'Italiano a foldi 110. , perciò furono fubito nell'istesso tempo accreletute parimenti le Monete d'Argento, ed i Testoni, e Berlinghe ripigliarono il medelimo corfo, che per avanti avevano, quando fi fpendeva il Scu-lo a ragione delli foldi 110 , e le Monete d'Argento nuovamente fabbricate, comecche erano stampate al corso dell' Oro a ragione di foldi 106, accresciuto lo Scudo a foldi 110. parimenti esse s'accrebbero : e perciò essendosi s'abbricata una Moneta di Groffi di valore di foldi 32. accrelcinto lo Scudo, s'accrebbe a foldi 33. 3.

Ma in quetta variazione dichiarò il Marchese del Vasto allora Governatore dello Stato di Milano, cil'egli non intendeva, chel'augumento folie fatto folamente per comodo de Sudditi, c del Negozianti, ma non gia per conto della Camera, alla quale fi dovevano perciò pagare i Crediri fuoi in Moneta del valore fichilito al primo di Febbrajo, cioè li Scandi Italiana a foldi 106, ed i Solari a foldi 108, ed Moneta d'Argento fecondo il Talla fatta del l'Oro.

Da qui chbe origine quell' augumento, o aggio della Moneta, che oggidi finga ian. Camera, cioè, che per ogni ioldi 106. ii contano foldi 110., perchè la Camera rificoreva altora i Scudi d'Oro a foldi 106., e la Moneta d'Argento Geondo la Talla del primo di Febbrio, fecondo la quale 106. foldi di quel·la Moneta d'Argento natro valeva, quanto un Scudo d'Oro Italiano di 102 Crati, e di guidto pelo; del qual Argio parla i l'òpi co di guidto pelo; del qual Argio parla i l'òpi co di guidto pelo; del qual Argio parla i l'òpi.

nola nella Proposta satta a S. M.

L'anno 1532. la Moneta d'Argento cominciò a crefere, perché i comincianon fabbricare Monete di minor bontà; onde non folamente le Monete vecchie crebbero, ma le-Monete nuove parimenti; ed i Telloni valutati prima foldi 172, pol crefetula foldi 28, faltrono a foldi 192. Le Bertinghe prima afoldi 102. To pui foldi 192. o, vennero atoldi 103. To pui foldi 192. o, vennero afoldi 103. To pui foldi 192. o, vennero afoldi 103. To pui foldi 192. o vennero ato cagione principalifima un Partiro fatro coi Genovefi, uomini svantaggiofalimi in quefia materia di Monete, come in qualunque al-

tra Negoziazione, Dalla deteriorazione delle Monete d' Argento tanto in bontà, quanto in peso, subito ne leguirono due inconvenienti, i quali leguiranno fempre, quando non vi fi provegga; perciocchè l'Oro accrebbe, e la Moneta migliore... d'Argento s'estinse : Inconvenienti certissimi , ed infallibili ogni volta, che si sabbricherà Moneta di deteriore bontà della prima ; perciocchè tanto vale il Scudo d'Oro, con quanto fi può comprare con la Moneta d'Argento: e potendosi comprare uno Scudo d'Oro confoldi 110. d'Argento, tanto valerà il Scudo d'Oro, il valor del quale crescerà tempre tauto più, quanto maggior Moneta d'Argento entrera a ragguagliarfi con l'Oro, conformeperò alle circostanze, che appresso si diranno; e la Moneta d'Argento si estinguerà, qualunque volta altra di manco bontà fi fabbricherà.

Quindi è, che gli antichi Testoni, Berlinghe, e Grossi di Milano, buonissima Mo-

neta, della quale fi comprava uno Scudo con foldi 110., totalmente iono perduti.

E lebbene il Reale fabbricato in quel tempi per foldi 10., poi accresciuto a soldi 10. 6, fosse di miror bonta , risperto alle più vecchie Monete, tuttavia come migliori delle Monete fabbricate dappoi , oggidi pochiffimi corrono ne' pagamenti, e la ragione è prontiflima : perche quantunque il Testone Milanele di foldi 27. accretento poi a foldi 30. nondimeno ha più quantità di buono Argento, che non hanno ticuta foldi della prejente Moneta; e però quella Moneta fi fonde, es'estingue, perchè di quella si fal bricheranno tre Reali, che faranno di valore di foldi 31.6, e più , secondo la qualità delle Zecche de Principi, e Signori, che lavorano a migliore, o peggiore liga d'Argento.

Si conobhe allora il danno manifetto, perchè il Scudo Italiano fali da foldi 110. a foldi 115., ed il Solare da foldi 112. a fol. 117. e pur s'andava ancora l'Oto estinguendo, perchè la Moneta d'Argento non fi ragguagliava all' Oto, benchè accrelciuto cuique toldi di più: E perciò pentacono al rimedio di rititat il Scudo alli medetimi foldi 110 , ed abbaffare i Reali da foldi 10. 6 a foldi 10. 3 Ma. non fu profittevole il rimedio, perche l'abbaffamento del Reale era tanto poco, che noncorrilpondeva all' Oro, non essendo tanto Argento in foldi 110 de' Reali di valore de' Toldi 10. 3 , che si potesse comprare con quel-

li uno Scudo d'Oro .

E perciò vennero al contrario rimedio di alzar il Scudo Italiano a foldi 114 , poi a foldi 116., e poi a foldi 118, ed il fuddetto fino a foldi 120 ; ma pertanto non fu provvifto, al giudizio mio, al difordine, e l'effetto l'ha mostrato, perchè non ragguagliando le Monete d'Argento , anzi tollerandoù chedi tempo in tempo fi itampaffero le Monered'Argento di minor bonta , l'Oro è cresciuto maravigliofamente, come appreffo fi dità.

L'anno 1561. Ottobone Giuitiniano ebbe ricorfo a Sua Maesta, proponendosi questo steffo inconveniente come dannofo alla Camera, dovendo S. M. riceverne le fue Entrate a Scudi d'Oro, o Moncra ragguagliata all'Oro; perciò per ogni foldi 106 riscuotere tanta Mometa, che st comprasse uno Scudo d'Oro, che ranto valeva l'anno 1530 , e confeguentemence , che l'aggio , qual oggidì la Camera fente di foldi 4., s'accreschi a quel di più a che-

l'Oro è cresciuto : ed avendo allora S. M. comandato, che se le facesse Relazione, il Magistrato Ordinario di quel tempo a' 15. Luglio 1561. fece la Relazione fua , nella quale , ributtato il parere del Giustiniano, conscisò però l'abufo delle Moncte, e degno di provvifione per il danno, che ne poteva feguire a. Sua Maesta.

Rinnovandofi dunque oggi , per avvifamento di Leonardo Spinola, la stessa Proposta, si scuoprono due inspezioni, l'una circal'abuto delle Monete , l'eccessivo corso dell' Oro, ed il rimedio; l'altra circa la ginffizia fopra il punto ricordato dallo Spinola , di riicuotere l'aggio conforme all'accrefcimento dello Scudo .

Quanto alla prima, per agevolare la vera risoluzione d'essa, ha da sapere V. E., che il vero prezzo dell' Oro, e dell' Argento in tutte le parti in effetto è quafi uniforme; ma varia per le circostanze o della penuria, o della incomodità, e ipele di condurlo, o per altri accidenti, come appresso dirò. E benchè, come vede V. E. in questo corio delle cose umane, ed in questo vicendevole commercio, si fpenda Argento, ed Oro, nondimeno dall'Oro dipende il tutto, (\*) e fecondo quello s'aggiustano, e si ragguagliano tutti i Negozi del Mondo, e secondo il crescimento, ed abbaffamento dell' Oro principalmente s'accrefce. e s'abbaffa il prezzo delle cofe, ed i debiti, e crediti de' Negozianti fi vanno aggiustando con l'Oro; perciò , febbene l'Argento corre , tuttavia va ragguagliato, e proporzionato all' Oro; e qualora queita proporzione non fi manterrà , fempre feguiranno gl' inconvenienti di fopra accennati.

La vera proporzione dell'Argento all'Oro è di dodici all'uno, cioè, che una parte d'Oro fi ftima dodici d'Argento, ed è questa la... più ufitara proporzione, la quale cominciò nel tempo di Vespasiano, (\*\*) ed a questa proporzione devono effer ragguagliate le Monete. d'Argento : avuto però qualche rifguardo all' altre circostanze, che fanno non si possa sare questa proporzione totalmente avvegnachè l'Oro fempre abbia qualche vantaggio per al-

cune particolarità .

Prima per la penuria di esso, il qual esfendo da' Principi animaffato, e con diligenza ricercato, ne fegue, che crefce nell'eitimazione fua .

Seconda per la comodità dell'uso, per-

<sup>( \*)</sup> Purpur l. cum quid. n. 170. ff. fi cert. per.

<sup>(\*\*)</sup> Did. de ver. Nummifen, collat. cap. 3. fub n, 3. verf. Deinde Vefpafian.

ciocche ciafcuno defidera più volonoleri cento Scudi in Oro, che in Argenco, si perchè l'O-come perche fi porta da luogo in luogo più facilmente ; e perciò quantuaque per elempio Izo. [odd di buona Moneta d'Argento fiano equivalenti ad noo Scudo d'Oro di 12, Carati, tuttavia per aver il Scudo d'Oro fi consense ciafcuno di darne 120. c. e qualche coi più, grante del precezo, che l'Argento fiano Scudo d'Oro fiano del darne 120. c. e qualche coi più, grante per percezo, che l'Argento.

Terza pet la spesa maggiore, che si fanella fabbrica delle Monete d'Oro, e d'Argento, e nel rimedio ch'entra nell'Oro, e nell' Argento, cicè nella diminuzione dello Scudo d'Oro, e dell' Argento, da quello deve effere in bontà, e pefo; perciocché nella fabbrica di cento Scudi d'Oro v'entra di Ipela... lire quattro, che fono dinati nove, o poco più per Scudo, e di timedio citca altri dinati nove : e nel Ducatone d'Argento v'entra fia... spesa, e rimedio soldi 3 6, e tanto più spesa vi entra, quanto più la Moneta è iniputa, e perciò tanto più resta inseriore la proporzione; onde, per elempio, uno Scudo d'Oro fi comprerà per foldi 121 con un Ducatone di foldi 112. , e foldi otto di Moneta minuta. , che comprandolo con Moneta minuta vi entrano foldi 123. , perchè nella Moneta minuta per la lpe a , e rimedio v'entra minor quantità d'Argento, e però tanto più Moneta fi ricerca per comprate il Scudo d'Oto, il qual tanto vale , quanto la Moneta d'Argento ha-

la debita proporzione all'Oro , Ma a queste tre particolarità dell' accrescimento dell'Oro, s'aggiunge la più importante di tutte, cioè la deteriorazione, ed adulterazione della Moneta d'Argento, perciocchè quanto più la Moneta d'Argento è di inferiore bontà, e pelo, tanto più ctelcerà il Scudo d'O o ; perchè dovendo effer la proporzione. di dodici ad uno, quanto più la Moneta d'Atgento fatà di bontà , e pelo deteriorata, tanto più Moneta farà necessatia per ragguagliarsi allo Scudo d'Oco : Isonde ficcome anticamente 106, folds di quella Moneta ecano di tanta bontà, e pefo, che fi ragguagliavano all'Oro, tanto, e non più valeva lo Scudo, perchè con ranti fi comprava; così oggidì 106 foldi non iono di quella bonta, per quello conviene accreicere per ragguagliarfi allo Scudo di foldi 224 e più . Quetta è stata , e farà la vera , e più principal caufa di così eccessivo accrescimento dell' Oro, e dell'abufo estremo delle... Monete dannoliil n.o a S. M., ed a' Sudditi . e Vaflallı fuoi.

Prima è dannoso a S. M. per i Contratti, e che si sono satti in Oro, pretendendo ciascuno, che S. M. gli fia obbligata pagar la valuta dello Scudo d'Oro, secondo il corso corrente, con danno grandiflimo, perciocchè, sebbene 120. jolds di questa Moneta in bonta intrinfeca tanto valeffero, quanto uno Scudo d'Oro, nondimeno, le il Scudo d'Oro cortesse 125. pretendono i fuldi cento venticinque con quella ragione, che debbono aver tanta Moneta, con la quale si possa comprare uno Scudo d'Oro, come di già su tatto con Ansaldo Grimaldo Genovele l'anno 1531, nel tempo che viveva il Duca Francesco Storza, e poscia con Tommalo Marino, al quale per causa di questo accretcimento dell' Oro, furono fatti buoni Scudi 40. mille in divetsi tempi, per i crediti, che aveva con Sua Maestà, dal che si scuopre quanto importi augumentar il corso dell' Oro fenza molto avvettimento .

Secondo, è di danno grandifimo a S.M. per i Partiti, che fi fanno ogul giorno di Stagni, Rami, e Polvere, ed altre cofe, chevengono di fuori, i prezzi delle quali fi fo-flengono più gravi, e coitofi per la qualità della Moneta.

Tetzo, convenendo mandar fuori danazi a qualche altra Provincia, come (peffo avviene, si fente notabile il danno di Sua Maefia; perciocoche, per efempia, sie in Teitoreria faranno cento mila Scudi di queste Moncte, voca lendoli dispore in altra parte, non faranno che po, mille, non esfendo vero, che quelle Montet facciano Scudi cento mille, ma fola-

mente 90. mille . Quarto , l'Entrate ordinarie dello Stato a poco a poco a anderanno abbaffando in maniera, che in vece di Scudi cento mille, non ne avera ottanta mille, come per esempio, benchè il Dazio della Mercanzia s'affitti lir 1200000. che a foldi cento venti per Scudo doverebbono effere Scudi ducentomille, tuttavia je Sua-Maestà votrà convertire quella Moneta in-Scudi d'Oro, non ne trarrà che Scudi 180. mille. E sebbene pare, così estrinsecamente. parlando, e non penetrando più oltre, chequesto poco importi a S. M. valendosi dei danari nel pagare i fuoi debiti fecondo quell'iftesso corio, comecchè poco importi che il Ducatone vaglia foldi 117., e per tanto lo riceva , spendendolo per l'istesso , perchè questo è un'inganno tacito, e latente, non confiderando a gli altri danni, che S. M. fente, quando compra robe forestiere, o manda li denari fuori . o pigliandoli a cambio . contratto freFATTO ALLA ZECCA DI MILANO.

quentatissimo da questa Camera per gli acci-denti, che ogni di occorrono, i quali tanto fono maggiori, quanto la Moneta è di dete-

rior bonta .

Quinto, è dannofissimo per il medesimo rispetto a' Popoli, ed ingiusto, avvegnachè, quantunque permettano le Leggi, iecondo l'opinione de Dirtori Canonici, (\*) che la Moneta fi posta valutar a qualche cola più della valuta della materia, ch'entra in essa. Moneta, per ragione delle spese, che si fanno nella fabbrica , la quale pare , che fia approvata dalla confuetu fine universale; rutravia egli è petò ricevuta conclusione, che tutto il guadagno, che fi fa, oltre il valore della mareria, e la diduzione della spesa, sia illecito, e chi configlia altrimente il Principe, non è vero Configliere, ma Ingannatore, dice il Belluga, ed altri chiamano maledetto guadagno quello, che eccede il valore del metallo, e la spela; perchè totto quello, che fi leva alla Moneta di bonta, e di peso, rutro fi toglie a' Suddiri, i quali quando peníano di aver cemo Scudi, ne hanno folamente. novanta, E febbene pare, che a' Popoli poco riglievi, che sia il valore della Moneta maggiore del giusto, poiche anch'eglino la spendono al medefimo valore ; tuttavia è un errore comune, ed una fallacia non conosciuta, perchè dall' accrescimento della Moneta s'accrefcono l'altre cofe, come ho detto, ed il Cambio fra l'altro, che effendo quello, dal quale fi regolano tutre le Negoziazioni, tanto più s'alza, quanto s'accreice la Moneta, con danno grandiffimo .

In oltre, sebbene nella Provincia servirà il Scudo per quel valore, che corre, così nel dare, come nel ricevere; nondimeno, biloguando portarlo , o mandarlo fnori , allora. s'accorge del danno, perciocchè quello Scudo, che si ipende in Milano per dodici Ginli emezzo, in Rnma non serve, che per do-

Ma questo così eccessivo accrescimento , particolarmente per la Città di Milano, è di molto nocumento, perchè questa Città, comecchè sia grandissima, e numerosissima posta fra Terra , loorana 'dal Mare per ogni verso almeno cento miglia, il governo di essa va diversamente considerato; e la principal mita-

fi deve avere per confervarla nel folito fplen-P. VI.

dore . e grandezza al mantenimento delle. Arti, fopra le quali tutta fi fostiene, come, l'esperienza maestra delle cose più volte l'ha mostrato, e comecchè in quello fiorisca l'esercizio de' Panni , e lavori d'Oro , e d'Argento, fotto il quale si mantiene un quasi indicibile namero di persone, conviene ad ogni modo mantenerlo, e fostentarlo, e non v'è cofa, che più gli possa nocere con il tempo, che quetto così eccessivo accreseimento d'Oro. e d'Argento, perchè i Mercanti non possono aver l'Argento per lavorare, se non a grave... prezzo, ed ogni giorno più va crescendo con infallibile dimostrazione, perchè se un'oncia d'Argento per esempio in Moneta valerà lire cinque, e foldi dieci, il Mercante non la potrà aver per meno, onde farà col tempo neceffario, che valendo in altri Luoghi meno l'Argento, cellino i traffici di Milano, non volendo venire i Mercanti forestieri a pigliare in Milano i Drappi fabbricati d'Oro, e d'Argento a prezzi così gravi, potendoli altrove avere a migliori, e confeguentemente, che fi traspiantino gli artifici, vero, ed antico sostegno di quella Citrà, e principalissimo fondamento dei Dazi di Sua Maettà, i quali in... quetta Città tanto si sosterranno, quanto le-Arti fi manterranno , come più volte in altre occasioni ho detto, andando, per particolar provvidenza di Dio, in questa Città di pari sempre l'utile del Principe, con il comodo della Cirtà .

A sì fatto difordine non vi è più pronto, ed efficace rimedio, al parer mio, che stabilire il prezzo dello Sendo d'Oro, certo, e limitato, ed a quello ragguagliare tutta la Moneta d'Argento; e perchè la penuria dell'Oro, la comodità dell'nfo, e la minore spesa, il difordinato accrescimento sin oui seguito non comporta che si possa far l'abbassamento dell' Oro, che sarebbe necessario, e ritirarlo all' antico corso, per mio giudizio, si potrebbe... ritirare a lire 6. Imperiali, e che secondo quel valore fi facessero i pagamenti .

La Moneta d'Argento tutta ragguagliarla a quel corfo, in maniera che cento venti foldi potessero comprare uno Scndo d'Oro .

Che tutte le Monete forestiere sossero bandite , ovvero raggnagliate al medefimo prezzo delle nostre : perchè da qui ne seguirà certissimo rimedio, perchè non si faccia l'estrazione, come appresso dirò.

(\*) Inn. Abb. & alii in c. quanto, de jurejur. Didac de Nummis collat, cap y num. 5. Bellug. in spec. rub. 36. de monet, mutat, sub num. 50. Vel quando Princeps est in necessitate, Innoc. in d. cap. quanto : ita tamen ut reflituat cum potuctir. Her. in cap. s. num. 18. 8c feq. que fint regal.

Che non fi ammetteffero Monete nuoveforestiere, se prima non tossero contegnate al Maeftro della Zecca , per farne gli Affaggi, il quale aveffe da ragguagliarla al corio dell' altre Monete nostre . E forle con ragione fi potrebbe dire, che la Moneta forestieta si raguigliaffe alla maffa folamente, non effendo ragionevole, che nel Paele d'un Principe fi spendesse la Moneta strauiera con la deduzione del rimedio, e della spesa, ne che si ammetteffe alcuna Moneta foreitiera della lomigilante forma della nostra, come sarebbe Ducatone . attefochè vi fi fcuopre grandiffimo disordine, perchè pigliano un Ducatone non... fabbricaro in Milano, e ne fabbricano in Monferrato, Placenza, e Piemonte d'interiore bontà, é paffa per il medefimo Ducatone, dal che nasce, che si estraono i nostri Ducatoni, e si fiempifee lo Stato di Ducatoni foreilieri con grandiffimo danno .

E perché il crefcimento delle Monete è diptato grasifemente dalla molta quantta delle Monete minute, fi dovereibbe probine; che primier mone turte le Monete pin ainute de Principa, e Signori vicini, e matimaneane.

Cattigliore, Mafferano, Maffe, col airu, che tengono facoltà di batter Monete da loldi 7.

a bifo, tutte fotto gravifilme penci fi probinete, ce che nella Zecca dello Stato non fi batterito Monete minute in Latta quantità, como che monto cono monete della Cattigliore, del minute in Latta quantità como che monto cono monete della Cattigliore, della

per cento .

B quantunque si conosca questa provvifione effere più, che uccessaria, nondimeno, fecome tutte le cole hanno le sue contradie zioni, così non mancherà chi agevolmente, rimprovererà questo runedio totto pretetti d'al-

chii inconvenicati.
El il primo più apparente, che fi offecifea, è il pericolo, che abbaffandofi la Monera non fia più facilmente ettratta dallo Staro, il che è finto prejuppotto da molti; ci ufitato da qui addietto, è nondimeno, a mio guotizio, affai fallace, concorrendovi le cittothanzedette di forpa.

E primeramente è vero, che la sperienza dimortato questo non effere buou rimedio, poscibi non ottante che l'anno del 1559, fossi accresciuto il Sculte a sololi 110, c. poi 116, c. finalmente a 120, tuttavia è andato tempre crescento, e cresce continnamente., finale la causti piriopiale dell'accresciumento non fi tronchi, cioè, finchè non fi fabbricherà buona Monera d'Argeuro ragguagliat proporzionata all' Oro, e la Moneta forchitera, o fi elcluderà alfatto, o fi amanetterà con lafiefa proporzione; perciè le Zecche più deboli tempre vanno octrerioratod dalla bonta della notira, e quamunque noi crefectemo fi valore dell' argento, e dell' Oro, tuttavia fi andera chizenno da quelli, i quali fabbricano Monesta di munor bonta.

Secondariamente, non è vera Infatto questa estrazione, se vi concorreranno le altrecircuitanze, perchè dovendosi in questo Stato spendere le Monete al suo giusto valore, etutta la Moneta forettiera ragguagliarla all'iftella , non fi potra in alcuna mamera estrarre la Moneta buona , perchè dovendofi necessariamente pagare il prezzo , non vi l'arà avantaggio per chi vorrà estraerla , dovendo all' incontro dar tanta Moneta, che fia equivalente in bontà, e valore alla nostra : che allora. vi è il pericolo dell'ettrazione , quando fi riceva l'equivalente valore, o poco più, in Moneta di detetiore bonta; ma quando fara eguale la permurazione, cesserà il pericolo. E questa versta la mostrano alcune Citrà d'Italia. e patticolarmente Fiorenza, e Roma, le quali ragguzgliando più al vivo le Monete al ginfto , ne ammetteudo le forettiere , fe non alla medefima proporzione, non gli mancano le. proprie Monete d'Oro, e d'Argento.

L'altra confiderazione fi può muovere per li Negozi , e Mercanzie, pretupponendofi che abbiano da ceffare , riqueendofi la Moneta a. meno, figurando il cato, che riducendofi il Decatone, oggi valutato lite 5 foldi 14, & lire c. foldi c. per elempio, il Foreitiere, che compra, ovveio anche il Cittadino fi ritirerà dal Traffico, e dal Commercio per il danno, che fentirà da foldi 105. a foldi 114. , il che fu il preiupporto della Grida dell'anno 1539. quando si augumentarono le Monete, non oftante il precedente abbassamento. Ma quantuuque paja quelta confiderazione colorate... ed apparente, è però anch' ella l'allace, perchè ciò averebbe luogo, quando le Mercanzie staffero al medesimo prezzo ancora dopo il ritiramento della Moneta, il che però non è vero, per elempio, le un brazzo di Panno si vende oggiel lire 11. foldi 8 fi paga con due Ducaroni , e quando il Ducatone larà ritirato a folds 105, converrà a due Dacatoni aggiungere foldi 18., e quando fosse ciò vero larebbe d'importanga l'inconveniente : ma non è vero in fatto , perchè il Mercante , che vende

oggi-

oggidì un brazzo di Panno lire 11. foldi 8. pagabile con due Ducaroni a foldi 114. l'uno, quando il Ducatone farà ritirato a foldi 105. lo venderà lire 10. fs. 10. , perchè per il pa-gamento riceverà gl'istessi due Ducatoni , ed il Trafficante non resterà dal traffico, perchè quantunque il Ducatone fia abbatlato da foldi 114. a foldi 105 averà la metcanzia per quella medefima quantità di Moneta, con la quale prima l'aveva, perchè il tutto ha la dipendenza dalla Monera, e quanto più s'accrefce l'Oto, e l'Argento, tanto più s'acctelcono i prezzi delle cofe, ed abbaflandofi le Monete, parimente s'abbaffano in maniera, che quello, che si compra con due Reali valutati a soldi 22. fi compterà con i medefimi due Reali valutati a foldi 20.

La terza confiderazione farebbe nel provvedere a' Debitori , a gli Affiiti , e Cenfi , i quali facendofi , per lo più , a lite , foldi , edinari, ritirandofi la Moneta, fentirebbe il debitote gran danno, per esempio, essendo alcuno debitore di lire cento, se paga con Ducatoni diciaffeue e mezzo, e con foldi cinque, e ritirando il Ducatone a foldi tog. ci entrano in lire 100. Ducatoni 19. al che fi può. in diverse maniere provvedere; ma pare che non fia considerabile il danno, quando il debitore non fosse astretto a pagare per i debiti paffati più quantità di Moneta, cioè, che per le lire cento non fosse obbligato a pagare più de' Ducatoni 17. e mezo . E febbene al creditore pare danno , perchè i suddetti Ducatoni 17. e mezo ritirati a foldi 105. non fanno che lire or, in circa, nondimeno, quelle lire ot. restano valutate ne i medesimi Ducatoni 17. e mezo, onde ha la stessa quantità di Monera, la quale tanto gli vatrà , quanto prima , poichè, come ho derro, quel brazzo di Panno, che oggidi fi compra con due Ducatoni a foldi 114. l'uno, fi comprera medefimamente. con due Ducatoni a foldi 105. l'nno; laonde confiderato questo fatto fostanzialmente, e penetratolo al vivo, rralasciando l'ombre, e l'apparenze, le quali fogliono effer la vera ruina de' Negozi importanti, fi scuopre, e fi rocca con mano, effer più che necessasio provvedere a cotanto abufo, acciocche i Sudditi non ricevano danno, e che le Rendite di S. M. ... poce a poco non fi vadano anuichilando, come manifestamente si scorge, che dove nel Dazio della Mercanzia v'enrrerebbero Scudi 200. mille, non v'entrano oggidi Scudi 180. mille , perchè un milione e ducento mille lire . che farebbono appunto 200. mille Scudi d'Oro,

oggidì fi pagano con 180. mille Scudì, valutando il Scudo a foldi 134., e da qui avviene, che da molto rempo in quà non entra Oro in Teforeria dell' Entrate ordinarie dello Stato come prima, e quelto quanto alla prima infpezione.

L'altra mita propriamente la Proposta del Spinola, benchè veramente dipende dall' antecedente, per le ragioni, che poi fi diranno: la quale è , se con giustizia pnò S. M. ricove-rar l'augumento dalli foldi 120, a foldi 224. che oggi vale il Scudo d'Oro, come ricovera l'augumento delli foldi 106, alli foldi 110. E quanto al danno avvertito dal Spinola di S. M. egli è certiffimo, e patente, perchè l'anno del 1120. con foldi 106. aveva uno Scudo d'Oro, ed oggidi ne ha poco più di tre quatti d'uno Scudo, onde l'Entrare vengono ad effer scemate poco meno d'un quarto, o almeno unquinto; e tanto più anderanno scemando, quanto più cresceranno le Monete; ma quanto alla giuftizia, ed alla convenienza, vi fi fenoprono alcune difficoltà.

Il Magiftraro l'anno del 1961. nella fiua-Relazione fia di contarrio parere; e che l'accrecimento che fi rificuto da foldi 106. a foldi 110. ma biba fondamento alcuno di Legge, o di Decreto, ma dalla volontà del Principe, che coli fiabili l'anno 1339, prefupponendo in oltre, che S. M. non riceva danno, perchè i medefini debiti fuoi li pagano a ragione di foldi 100. per Sendo, e di foldi 110. consecutore per i Daly per l'accreficimento notabile, che con quefo mezzo vistrodurrebbe; e finalmente conociendo l'abbio delle Monese, dico, che levandolo fi provvederà al danno di S. M. E quefiti fono i foldaziali fondamenti

d'effa Relazione . Ma lo, rifervato sempre il gindizio di più intendente persona, crederei, che quanto all' augnmento dalli foldi 106. a' foldi 110. in... quel rempo, avesse fondamento di giustizia, perchè effendo per Decreto del Principe ritirato il corso dell'Oro a soldi 106., e le Monete d'Argento ragguagliate all'iftesso valore, ed essendo universale il Decreto, il quale volesse Iddio, che fosse sempre stato offervato, sebbene a compiacimento de' Popoli s'accrebbe nella bontà estrinseca, cioè nel valore, restando entravia la Moneta nell' istessa bontà intrinseca, non doveva ciò cedere a danno del Principe, la cui Zecca mandava fuori Moneta in bontà tale, che corrispondeva a quello limitato valore dello Scudo, che allora fe Rabilito . Ed in quella stessa maniera che oggidì il Ducatone creice nel corio ordinatio de' Negozi un foldo, non è conveniente che a quel corio comune il Re lo riceva, uscendo fuori della fua Zecca con il corfo di foldi 113. così in quel tempo avendo il Principe stabilito il valor delle Monete, che allora nicivano dalla Zecca fua, ed a quella ragguagliare leforeitiere, che si ammettevano, non era giusto, che accresciuta la bonta estrinscea, cioè il valore per comodità de' Popoli, cedesse a danno del Principe ; laonde le lu giusto , che 3. M. avesse da soldi 106 a soldi 110. l'ittessa ragione pare che militi da foldi 110. a foldi 134 , poiche con tanti fi compra uno Scudo d'Oro, come in questi termini fi legge una. Decisione del Senato di Piemonte . (\*)

Quanto all'altro fondamento principale. del Magistrato, che S. M. non ne tenta danno , pagandofi i debiti Reali de' Scudi a ragione di foldi 200, per Scudo, e de Scudi d'Oro a ragione di foldi 110. di Moneta corrente, non mi pare vero in tatto; percaè febbene parlandofi de' Scudi femplicemente in. materia di Pensioni, e Mercedi, s'intenda di certo, e stabiliro valore, come di foldi 100. o foldi 110., nondimeno fe i contratti fatti con S. M. parlano de' Scudi d'Oro , fenza. dubbio che a' creditori fi è pagato l'augumento, e lo moitrano gli augumenti fatti per quetta cauta a Tomniato Marino, ed altre Ordinazioni fatte dal medefino Magnifrato : nè altrimenti per giuitizia crederei , che fi potesse fare, non vegendofi la ragione, petche parlandofi de' Sendi d'Oro, poffa il Principe valutarli a foldi 110. te corrono a foldi 130. E veramente, che il danno di S M. quanto a... sè è evidente, e palpabile, perchè le oggidà non può avere con toldi 130 uno Scudo d'Oro, quale aveva l'anno del 1539, con foldi 110. , retta dannificato in più d'un quinto.

Il punto fi riduce ad un'altra considerazione, al parer mio, onde fia teguito l'augumento feguito da foldi 110 all' insu, e da. qual cauta principalmente proceda; perchè te e proceduto , o le procede dalla deteriorazione intrinfeca della Moneta d'Argento, e delle Monete minute , come fi prefume ; (\*\*) e queito non potendofi fare ienza fatto del Principe . pare che non convenga alla giuffizia , ed alla equità , che debba il Principe rifeuoiere.

foldi 130. per foldi 106., perchè abbia uno Scudo d'Oro, come aveva prima con foldi 106., se questo accrescimento è causato dalla deseriorazione di quella Monera d'Argento, la quale era di tanta bonta, e pelo, che ioldi 106 di quella compravano uno Scudo d'Oro: e quando l'augumento dello Scudo veramente procedelle dalla deteriorazione delle Monete d'A.gento in bontà intrinfeca, affai gagliardo fi rende il fondamento, massime aggiungendoù l'offervanza di molto rempo, che tempre si siano pagati i Dazi, e Carichi della Monera corrente, la quale molto confidera. il Collegio Paveie in fimile materia contro il Matchele di Monferrato, ed il Gabriele contro il Duca d'Utbino, (\*\*\*) e che quanto a'Dazj, non è il Scudo d'Oro in obbligazione, le quali fono tutte confidetazioni per fortificare. maggiormente il fuddetto fondamento.

Ma comecche veramente l'accrescimento dello Scudo totalmente non procede dalla dereriorazione delle Mouete d'Argento dell'isteffo Principe, ma da a'tre caute, come dalla penuria dell' Oto, dall'ammaflamento, che-nanno fatto alcuni Principi, da le Monete cartive, e pessime di altri Principi, e come si pno vedere dall' Affaggio delle Monete d'Argento al corfo dell' Oio; poschè ha più proporzione la Moneta d'Argento in fe, cioè della bonta intrinteca all'estrinteca, che non ha l'Oro; e credo effere veriffimo, che quantunque il Scudo vaglia foldi 134, che nondimeno quanto alla proporzione della bonrà intrinleca, minor quantità di Moneta d'Argento corrisponderà alla bontà intrinse a dell'Oro, come . per elempio. 126, toldi veramente quanto a bonia intrinieca poffono comprare uno Scudo d'Oro.

Ed in questo pare, che la ragione del Principe abbia maggior giuttificazione, non... potendofi a lui imputar cofa alcuna, ed inquesto caso si potrebbe andare temperato nell' aggio, avuto rifguardo, che questo accrescimento dell'Oro ha per una principal causa la deteriorazione delle Monete d'Argento di queita Zecca ,

Tuttavia non fi può negare, che in ciò non fi fcuopri inconveniente di grandiffima. importanza, il quale si può mettere in consi-

Cioè, che riscuotendosi l'Entrate Reali,

(\*) Thefaur dec, 214, in dec. Pedemont, Sed in contrarium videtur conf. Coll. Pap. impreffum pofi traft; Brun, de sugum. Gabr, conf. 144, per totum lib. pr.

(\*\*) Grat, conf. 13, num. 36. Purpur. in 1. cum quid num, 270. ff. fi. cer. per.

(\*\*) Grat, conf. 13, num. 36. Purpur. in 1. cum quid num, 270. ff. fi. cer. per.

(\*\*) In termini, findu-comit, 17, in fin. Gabr, confil. 16, n. p.; 50.l. in track de Monet, poß Comfi. Sab. cafu 13.

#### FATTO ALLA ZECCA DI MILANO. 169

confidenti in esazione di Dazi, con questo chiamato aggio, da foldi 110. a foldi 134., rifulta un' indubitato accrescimento delli Dazi di più de quindici per cento, il che potrebbe caular danno grave a S. M., poichè a prova fi è visto la duplicazione, ed accrescimento de' Dazj, aver piuttofto nociuto, che giovato , poichè i Condottieri , e Metcanti prendono le strade meno dannole, e meno dispendiose ; e sebbene i Dazi dello Stato si tormano dal confumo necessario dello Stato , e del transito delle Mersanzie; e che quanto al confumo dello Stato non possono mancare per l'accrescimento i Dazi , nondimeno non si leva l'inconveniente per le robe di transito, le quali anch' effe in gran parte formano il corpo del Dazio, oltre il mancamento del Commercio, che con il passaggio delle Merci s'introduce, ed altre utilità, che si sentono dal pasfare, e ripaffare delle Mercanzle per lo Stato. per le spese che si fanno nel mangiare, bevere , e veilite de' Condottieri ; dal che anco fi fente altra ntilità ne' Dazi . I quall crescono . quanto più fi ha occasione di vendere, e contrattare ; e perciò ho sempre stimato , che il transito delle Mercanzle sia parte, e giovi grandemente al confumo dello Stato .

In oltre, quantuaque per tilpetto del neceffinic confino dello Stato non femaffero i Dazi per quefta fcoffa dall'aggio, tutavia\_ contraponendo il i danno del transfito, poco utile, o nalla farebbe al Principe; ed altro non feguirebbe, le non perdere in l'ano, e\_ guadagnete nell'altro, ma con grande divernational della per la contra della conceptato della contra della della contr

E pure pare che l'equità moderatrice di tutte le negoziazioni mondane, e la quale bilancia rutte le cofe, con una certa convenienza, che non i s'allontana già dalla ragione.,
ma non s'accoffa però all'ecteffivo rigora.,
non comporta che il Popolo fedellimino, e di
votilimo na gavato effertualmente di quelto
votilimo na gavato effertualmente di quelto
para in a quelto difordito edelle Monete, il
quale davefa correggere in ogni modo, per
benefizio di S. M., e de l'inoli Saddiri; ed in
quefto giova l'avviío del Spinola, ma in manete che il danno non rificit la carcio de po-

veti Sudditi, e Vafialli. Oltre che non piece a giulizia, che al Popoli fi diano le Monere a certo prezzo, e ch'effi ne' Carichi, e Gabelle l'abbiano a pagate a minor prezzo; e troppo inegualità pare, che dalla Zecca del Prinsipe cfea il Ducarone a foldi 12;, e dil Popolo fia forzato pigliarlo a quel valore, e fia obbiligato pagario al Principe folamente a foldi

Adunque per fuggire ranti inconvenienti, e per non imembrare, e separate quell'unione tanto commendata da Sacri Canoni , dalle-Leggi, e da tutti i Politici, dell'utile del Principe , e de' fuoi Vasfalli , dovendosi provvedere al difordine delle Monete ranto importante al servizio di S. M., e de' suoi Vassalli, che in questo veramente l'avvisamento dello Spinola mi pare accertato; forsi sarà migliore il primo modo dell' abbassamento moderato dell' Oro, e del ragguagliamento delle Monete d'Argento al corio che fi stabilirà dell'Oro, e per avventura in questo primo incontro quanto più temperatamente si ritirerà il valore, e corso delle Monete, tanto più agevole farà metterlo in escenzione, e con il tempo potrà andarfi aggiustando : e sebbene anche in questo fi scuoprono qualche difficolrà , qualsivoglia però che vi fia pon ci deve ritirare dal rimedio, perchè leggiera cosa sarebbe, per il spavento, e pauta delle difficoltà , perseverare nell'abuso, al quale non dando rimedio, crefeerà tanto oltre , che ci fpingerà a viva forza a provvedervi , ma con maggiore , e più imporrante difficoltà .

Quefto è quanto mi fovviene, Eccellentiffimo Signore, e fe non ho cortiporto di riffimo Signore, e fe non ho cortiporto di perdonino quefto mancamento alla naturale, inabilità, e debolezza mia, tanto maggiore, quanto la trattazione della prefente materia, per la maggior parte, pare lontanifima dalla professione di Giureconiluto.

In Milano alli 12. Novembre 1596.

Di V. E.

Umilifs. Servitore Alessandro Rovida Avv. Fife.

OI infrascritti Abbati . e Negozianti pubblici di quetta Città di Milano, effendo stati dall'Illustrissimo Sig Conte Lorenzo Tavetna, Vicario di Provvisione della medefima Città , richiesti del nostro Parete fopta la Propofizione fatta alla Regia... Camera fotto nome di Valentino Berti, Compagni in due Papeli, l'uno, che comincia con le feguenti parole : = Vedefi continuare , e crefcere giornalmente l'abufo ec. = E l'altro : = Effendomi flati fatti d'ordine di V. E. alcuni Riglievi ec., ne' quali Papeli in fostanza si propone di fabbticare a Torchio in questa Regia Zecca sino alla iomma di tremilioni di Monete d'Argento da fs. 20., 10., 5. , e z. e mezzo, con quattro per cento meno della giusta bontà, e peso del Filippo, con che questa Moneta nuova abbia da servire cer far pagamenti delli Dazi in Camera, ed altri Pubblici sborfi , e fi rititino le altre Monete. vecchie dello Stato, e particolarmente le Parpagliole , Soidi , e Sefini , col supposto , che. ta il Proponente, che non abbiano la bontà intrinfeca del loro presente corso, offerendos di pagare il valore di dette Monete, che ritirera , alli Padroni d'esse con altrettante delle Monete nuove d'Argento , eh' egli stamperà .

Dieiamo per verità, ed in buona eoscienza, ehe per la pratica, e lunga isperienze., she teniamo de' Negozi, stimiamo, che la. detta Propofizione non sia accettabile, anzi totalmente contraria al fine , che fi propone , del benefizio della Negoziazione, mentre è gertiffimo, ehe sempre, che si stamperanno Monete d'Argento d'inferiore bontà intrinfeca della prima, cioè del Filippo, questo erescerà immediatamente di prezzo, e l'Oro cresce-rà proporzionatamente, e così in luogo di rimedio nel frenare questo disordine del ereseimento delle Monete, se gli somministrerà oppostunamente la cagione, perchè niuno può negare, che chi aveta un Filippo non gli tornera conto di cambiarlo con sette Monete da is. 20., ehe si ptetende di stampare a minor bontà del quattro per cento, ma vorrà l'equivalente, e così fi farà moltiplicata l'occasione degli Aggi, da' quali viene originato l'acereicimento delle Monete.

Në fappiamo vedere rimedio più proprio a questo male, come lo stabilire, e sar osservate indispensabilmente, che non si spendano le Monete tanto d'Oro, quanto d'Argento, se non siaso di giusto però, e valore intrinéco, od almeno con dettrazione dell' importanza del calo.

Sotrofe. Carlo Felice Corbella Abbate.

Io Melchiorre Riva Andreotti Abbate.
Francesco Mazzorati Abbate.

lo Cristoforo Peverelli anche come Abbate.

lo Carlo Ambrogio Longhi anche come

Abbate .

Io Gio: Battifia Polafiri Abbate .

Io Branba Secto, Io Orazio Kaicatti ani .

Io Orazio Kaicatti ani .

Lellio Patravicino .

Celire Lauro .

Andrea Caftello .

Michelaugio Tieffen .

Gio: Battuila Pezzi .

Stelano Morofino .

Giufeppe Calvenzani .

Innocezzo Faifono .

io Carlo Franccico Artigone Confoledell' Università de' Signori Negozianti di quefla Piazza di Milano .
Noi Antonio Annone .
Gio Bartilla Posilappier :
Tommalo Caltiglione .
Io Ginilo Parravicini .
Enrico de Lorenzi .
Gabriele Olgiati .

Vincenzo Ferrari . Francesco Maria Bonvino .

Bartolommeo Calderari .

Ita est in actis penès subsignatum Incline Civitatis Mediolani Secretarium ,

Toleph Annenus .

171

### Mio Sig.re Offer.mo

Acendo risposta al cortesissimo Viglietto di V. S. mandatomi con la Diniosfrazione delle valute correnti, e Scrittura stampata, compilata fino dell'anno 1596. dal fu Sig. Fiscale Alessandro Rovida , sopra le quali ho fatto la dovuta rissessione , le dico , che seprima mi fosse pervenuta , non averei firmata la Consulta, che si è fatta all'Illustrissimo Magiftrato, in nome della nostra Università, nella quale per la brevità del tempo, ed istanze grandi, che mi surono satte dal Sig. Giuseppe del Conte mio Collega, che mi rappreientò non effervi più tempo di comunicarla. con altri Signori Negozianti di questa Piazza per il stimolo, che anch'esso aveva da'Supremi Ministri, fui costretto, così angustiato, concorrere fenza altro maggior rifleffo, al quale, quando avefli avuto adito maggiore, maflime con la cognizione della fuddetta Scrittura, non mi farci fenza dubbio applicato a tal Parere; Che però se sosse in mia mano il ritirare la detta Confulta, che già resta trasmessa, l'ééguirei incontinente , riconoficendola incqualche parte infuffiltere , e deviante da lomun benefizio , circa del che fi compiacerà V. S. portar quelti miei Send III Illustrittiun Sig. Vicario di Provvisione, affine refii accertato, non effer mai fatta mii mente , che di cooperare all'anitate del Pubblico in cosa di tanto riglievo , e mente la riverifico di vattor la compania del provisione del propositione del celler devo. Da quelta fun Cafa a' 14. Maggio 1674.

Sottofe. Di V. S. mio Signore . Serv. Divotifs. ed obbligatifs, Gio: Criftoforo Refeali . In calce Sig. Segretatio Giufeppe Annone .

> Ita est in actis penès subsignatum Inclitæ Civitatis Mediolani Secretarium.

> > 3oseph Annonus .

# CONSULTA

### DI SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE

### CARLO PERTUSATI

QUANDO TROVAVASI REGGENTE NEL CONSIGLIO D'ITALIA IN VIENNA

#### SOPRA I PROGETTI DELLA ZECCA DI MILANO

Cominciata li 20. Dicembre 1720. e ridotta al sao compimento negli anni seguenti

> TRADOTTA ORA DALLA SPAGNUOLA NELU ITALIANA FAVELLA.

## CONSULTA

### Dei 20. Dicembre 1720.

SOPRA I PROGETTI

#### DELLA ZECCA DI MILANO.

L Sig. Governatore Coate di Colloredo con Lettera del 1s. Ottobre avvisò del danno ne proveniva al fervizio di S M, e al a pubblico Commento per non efferi più trovato al affettare la Real Zecoffino dall'anno 1718. and il mancamento delle Monete di Oro, e d'Argento.

Che il non effere mai in tanto tempo comparfa periona con veriana Obblazione., quantunque fieno flate affife le Cedole invitatorie, procedera dalla l'earfezza delle Parle di Oro. e d'Argento, e di augmento al prezao di effe; motivi, per cui non potera verano Zecchiere, fenza proprio pregindizio, cuniare Mouete al valore, e corfo, che fino al di d'o ggi lanno avarto.

Aveva ben coll'esperienza così riconoficino il Maglirato Ordinario nel far unaire per via ecconomica 9 mila Carii , e ad evidecuza anche lo conierma il pubblico Commercio d'Italia; perchè il Cario nicio dalla Zecca ad folto valore di lire, fi ni Comdita, quule augmento avevia eccitata l'avezitia del Negoziani ad citarra dallo Sato il Carii, e di introdure altre forte di Moneta, d'inferiro qualità, e, particolarmente Trifour.

Ode per togliece à grave inconvenientees, dopo d'avec il Magificaro Ordinario inneta la Congregazione della Zecca , della Camera de Meccani , e del Collegio Ficiale, ed efaminati i loro pareri , rapprefentò lo flefo Tribunale, e effere conveniente manteneri il Carlo nella fua antica bontà della ficazza dell' Argeano, e ne fiuo folito pelo coll' accrefimento nel fuo costo di due foldi di più delle lire 2, per il qual accreficimento veniva da uguagliari all' inarchfeto patora chelle Patte d'Oro, e d'Argento. affertede il Tribunale è efferi in attri tempi adoprato finni l'endoi in occasione e, che anco fi atzò il prezzo delle Paffe; e che con quefa Maffina fi fono regotate le più principali Zecche d'Iralia; tra le quali quella di Genora, che attelo il fio gran Commercio, pare dia la legge in quella affanti. Che fiabiliti oi Carrio in quella regola di

Che ffabilitò il Carlo in questa regola di Giustizia, dovevasi allo stesso tempo fare la prova, di trute le altre Monete forethiere per ridurle al suo intrinseco valore, togliendo con sal proporzione l'abasio di comprare una Moneta con l'altra.

Che con fimil Maffima fi doverebbero regolare le Monere d'Oro, flabileudofi il loro prezzo a lire 118. l'oncia

Che il Governatore a vista di questa Confulta fece eccitare altre Univerfità; e mentre il Tribunale stava ciò mettendo inpratica, comparve colla fua obblazione Gior Francesco Porta per enniare li Carli a lire 7. colla diminuzione però di quattro grani nel pelo, non mai praticata fino allora: Parve bene ciò non offante al Tribunale di accettarla , alla Gionta però , ed al Governatore di ricularla, principalmente per gl'inconvenienti, che fi prevedeva poteffero nascere da qualunque alterazione di pefo ; e così ordino fi eleguifie la fopra riferita Consulta del Magiftrato, per mantenere la Moneta Provinciale nel fuo folito peso, e qualità di Argento coll' augmento dei due foldi al corfo del Filippo, o Carle , e delle Monete d' Oro , avendolo a ciò indotto particolarmente ( oltra le praticate sperienze del Magistrato ) nna efatta provacon la compra rifervata in Genova di alcune Pafte d'Oro, e di Argento, e con ciò efferfi-trovata la verità dell' augmento del fue prez-20 , e che perciò artualmente farebbe bifogno di augmentare le Dobble e li Carli , e nello YY teffo

fleflo temps di render intela S. M. di suttoril formi il di rifictio, plia cui fugicina astosita condigiora rificrata qualunque novità in inateria di Montete, acciò si degnafie preferivergli eti, che fossi di sionaggio favorano quanto consecuente con establica della Monte avec disposto i rapprenentadio nello fiello empo a rifictio di neggio yantiggio di S.M., inferezione per la addotte ingioni, ellem foccommica la recursa della consecuente consecuente con consecuente di si di consecuente con di consecuente con della famera, cuma generalizatione della famera, cuma generalizatione di S.M., della Repubbliche, e de Principa di S.M., della Repubbliche, e de Principa di Italia.

A villa di suma quefto. 6 vedicio con.
Difaccio de sa Aprile 3721 al Gorcosaco
re eche cul faito banciento poecle il rationa
as Falippa, eccaria vecchi eche di nuovafichtera, al corio, e situa di lue 7, e foldi
due, mantenendoli nel fuo antro pelge e qualita d'Argento.

Calc to fletio douelle praticati nelle Mosene d'Ora, ordinando fi, iccelle la piuva di mute la Monete foredirer, e si proporzionalife il loro, viore con quelle dello Stroi, collo caractà, pon portifero dirignaglianza pel Compregnutivo di che di empreti, e si firitacife quella del Pacie con ji lorefisera, incaricando, che fiera veguna dilastone e proporzionatamente d'ipoi mezzi. è folle comste. Monera; con vittro Dipaceno pure forto lamonera i con vittro Dipaceno pure forto latino della del Pacie con e della della della della monera i con vittro Dipaceno pure forto laparementi alla Fabbina delle Monere, augmento del Carri, e proporzione era quello, vi-

e la Deppia.

In rilpoda de l'opradetti Ordini partecipò il Governatore Into la to. Maggio leggente, che ceffato il hisgoo di trovate lamperari per la Fabbrica delle Monete, e coll'attenzione di toglicre molte fepte l'aperitue abunvamente intotolore in ratte le lapprele, anche nella compra delle pulle, porera serviti in detta presentatione dell'anter per la presentatione dell'anter per la presentatione dell'anter per compra delle pulle, porera averti in detta presentatione dell'anter per la presentatione dell'anter per comprante dell'anteriore il lorgetto del dell'anteriore il lorgetto del dell'anteriore il lorgetto del l'anteriore del collab per non dare occifione di lateratiore il lorgetto del l'anteriore il lorgetto del l'anteriore del Cambi.

\$1 rijone a questo con Letterá dei să dello stesso mele, che stavas in attenzione, delle informazioni, che offeriva rupestere, risultante dalle muove disigenze, che stava se-cendo: che qualunque pesti estre la supova idea, doveste però aver prefente il principalissimo inconveniente da esso representato

from il di pri Ortobre i pan dell' attraine chi i Montra di Di Stato ved sangolelle la rilolazione di S. M. fopra le fue traimelle informazioni, perche gli Ordini di S. M. di apri di propositi di S. M. di sangoleti confiderazioni enonazione dei melli di priporei i prifecture al levrizione di S. n. con interefitai nel bin pubblico, e in specifico dei fuoi viffiala, e per evitura di S. M., con interefitai pubblico, e in specifico dei fuoi viffiala, e per evitura i a continua ettrazione della

Dopo artico l'informazione del Govetnatore con tua lettera dei 19 di Luglio 1721. la quale riducevasi a che, fatte nuove diligenat , iperiments , e zificinuoi , uguarinedrai il Filippo con le Monete forcibere , ridotte queite al corto cortificandente al fue insemiceo wakes, come aven gravata con presie spersenze fatte de divers Periti , con di questo Stato , come di altei Paris , ed effende la treffa la valuta dell' Argento, che fi prette ea nel Filippo, avez trovato, che le dette Monete torestiere riderte nella elpreffa torma, e contenute im una Tarriffa anneffa alla fteffa Latters , vepivano ad uguegliath coll' intrinleco valore del Filippe, e que il corlo, che alla ragione di lite z. compreso un soldo, o fette, dapari , che importa la fattura , quale. pon fi calcula nella Monera foreitiera , c pec conteguenza erafi, condiciuto evidentemente . che l'abuto introdotto nella compra, ed eftrazione dei Filippi, son era preceduto dall' eltere in corio la Moneta mene del giufto, ne dal maggior abufivo in alcuni Pach forestien . ma bensi dall' aver date . e tollerato maggior corio di quello fi doves alla Moneta for cettiesa, come fi vedea nella Tabella di effe Monote . Significo anche il Governatore , che fi vedes chiars la differenza del corlo shugvo dal vero , come put, per non efferti mello in pratica il ditalco delle Monete, che non arrivavano al tuo giutto pelo ; per il che pareva al Governature , che colla fola pro bizione di detto corio abufivo , e con un ordine rigorofo per il difileo di effe , averebbeli il princis pale intento di ovvisce la compra ; ed chrazione dei Edippi, e così troverchben l'eguaglianza qua le Monete forethere, e quelle.

dello Stato.

Rifertico medefimamente le diligente.

Rifertico medefimamente le diligente.

ufate per la compta delle patte, ed in partivolotte per quelle fi chiamano direste, tulle quali fondavati tutta la fiperanaa per cuniare

il Carlo con beneficio della Camera, fonza la

forte di porcene avete auco in minima parte,

per effere flata in Upagna proibita l'efteazion. ne di detto dorato, e delle palte; e quella... poea, che occultamente giungeva in Genova, era trattenuta dalla Repubblica per ufo della fus Cafa della Moneta. In quanta poi allo palfe bianche , ve n' era anche in quella Città fearlezza , e di prezzo alterato per l'augmen. to del Cambio, e nella Città di Milano non f puote trovare, che poca quantità di oncie di argento lavorato al prezzo di lire 7. foldi st. e danari a. per oncia, e quantunque ne fla stato offerto da Genova per fino a mule. libbre : ful riflesso però del prezzo, Cambio, provvisione . condutta . e diminuzione dell' oncia di Genova rifpetto all' oncia di essa-Città di Milano, versebbefi a pagare per oncla lise 7 foldi 17. e danari 5., di forte che non potrebbefi cuniare il Carlo col fuo inttinseco valore senza pregindicio : nè questo postebbeh togliere coll' augmento di due o tre foldi nel corfo ; perchè non trovandos allora baftevole quantità di pafta, per farne una convenevale provvisione, secondo se gli ordinà, in uno de citati Dispacci dei 2. Aprile per evitate che l'augmento dei Fuippo, daffe altresi occasione di augmentare il prezzo alla... patta, come immediatamente succederebbe, lubito fatta la pubblicazione, ed augmentandoft il prezzo alla pafta , verrebbe a perderfi il concepito profino dei due o tre toldi , e folo rimarrebbe il danno al Pubblico per l'augmento del Cambio, che ridondarebbe univerfalmente in ogni genere di mercatura, e vitrovaglie, con ritentiriene danno, anche dalla Rigia Camera; giudicando fiano flati, quelli, li motivi , per li quali li pretendenti all' affitto della Cafa della Moneta non fi rititato». no alla pubblicazione dell' Editto; perfuadendefi quefti , fossero fati superati li fondamenti dei primi esami, ed assicutandosi che l'augmento dei due soldi fosse stato posto per pareggiare nel corfo il prezzo accretciuto alle pafte , ed alle Monete foreftiere , e d'impedire l'eftrazione di effe Monete, e così rilarcitne il danno cagionato dalle dette ettrazioni .

Diffe anco, che conoscendosi per espetienza, come l'alterazione del prezzo delle patte non proveniva dal fuo natural prezzo, che fi manteneva per anco in Genova lo stesso, ma bensa accagionarii dall' augmento del Cambio, il quale effendo accidentale, e foggetto ogni giarno a variazioni , non può , ne deve fervirli regola per variat il corso delle Monete, il quale è necessario fia permanente, ne mai elpoño a veruna alterazione in qualunque contingenza di Cambio.

Che nel prejente cafe per mezzo dellaproposta riduziose del corio, quale vaniva ad effere corrilpondente al valor intrinicco delle Monete forestiere di toglierebbe quainaque difuguaglianza tra quette, ed il Canie, e confecutivamente cefferebbe l'abuto dell eftrazione di effe.

Che quantunque per l'intereffe della Ca mera , forfi non converrebbe riaffumere le flampo dei Carli , ciò non ostante , confiderando che il tenere provida la Cala della Mon neta concerne principalmente al decoro dei Principi , ed alle convenienze , ed utilità del Vaffalli . E che in differenti Cale della Mone. ta fi fuole flampare anco, fenza profitto , ed alle volte con pregiudizio, E che il riaffumere lo Stampo delle Monete del Paele per mezzo di amminificazione icoza alterarle ne nel fuo piezzo , ne nella fua qualità, non ridondava se non che in decoro Reale di S. M. ed.

in comune beneficio de' Popoli .

Che anco potrebbefi tiassumere lo Stamo per le Monete di Ora, per la rifferita gieffione di averseno trovato in Gonova una fufficiente quantità, che, computatore il prezzo colle altre fpele , veniva a cottare all' oncia lire 115. foldi 17. dapari 6., e valurandofi questo nelle Monete a lire 118. fi veni-va a ritrarne profitto per la Regia Camera, con dare però, come fanno tutte le altre Zecche, il corfo proporzionato alla di fopra etpressa valuta dell' Oro, o intrinseco valore. della Moneta, come fi era espresso nella Tarriffa fatta dalla Congregazione della Zecca ed approvers dal Magistrato. E per questi. dettami, quando metitaffero l'approvazione. di S. M. farebbe indifpensabile la pubblicazione dei Bandi , l'uno per l'elatta offervanza della riduzione delle Monete foreitiere . e. deduzione della mancanza del fuo peto, el'altro per la proibizione di effrarte Oro ... Argento, e qualunque altro genere di Moneta elpreffa in effa Tarriffa . Poi anche per far avere alla Camera quei vantaggi , che per ilpaffato erano dell' Appalutore della Zecca ; per il che conveniva non perdere rempo nella elecuzione dei provvedimenti, per non lalgias lungamente oziola la Zecca , e così togliere. affatto l'inconveniente del corfo abunve deire Monere forestiere, che perciò avea fatto li detti Bandi , ed Editti , includendo nel primo tueci quegli articoli contenuti in altri Bandi de' fuoi Anteceffori , quali consiceva conse-

nire nel prefente filtema.

Dalla sopradetta rappresentazione del Governatore fi conobbe , che iu quel tempo , in'enl eranfi dati gli ordini per l'augmento del corfo del Flippo , nou fi aveano qui prefenti li fatti , le pratiche , ed i sperimenti neteffari in quefta materia , che ultimamente. erano flati rappresentati dal Governatore , di maniera che rilevossi da questo supremo Confeffo , che la variazione dei prezzi nelle pafte confifteva rutta nell' eltrinfeco , ed accidentale, e uon nello intrinfeco, il quale era fiffo , e stabile , ed effere quelta l'unica regola per valutar le Monete ; e per confeguenza hon reovatsi tagione , per cui s'avefic ad alterare il Cario , e metterlo di più di fette hire; fno giusto valore corrispondente al prez-20 di lire 7. folde 13. danari 6. l'oncia . Che in effetro uou era di più quello fi praticava in aftre Zecche . e principalmente ju quella di Genova, nelle quali, non offante la imppofta alterazione , fi mantenevano ruttavia le anriche Tarriffe , che il corfo di più fi dava alle Monete nel Commercio, ed in ispecie ai Carli o fian Felippi , era abufiro , creicendo , e diminuendofi, fecondo le contingenze, e convemenze dei Negozianti, li quali uguagliavano col prezzo abufivo delle mercanzie le Monete . che fi davano, che per uon effere corrispondenti al sno giusto valore , nè alle rispettive Tarriffe di ogni Principe, non fi ammetteva in quei pagamenti, ove fi ticerca il fuo giusto valore, come sarebbe in Camera, nei Benchl , e nelle Fiere , ove fi aggiustano le parrite dei Negozunti, ed in altri cafi. Elfendo questo un abuso , non poteva esso mai paffare in Legge; e se avessessi a regolare il corso delle Monete al tenore del prezzo accidentale delle Pofte , doverebbonfi ogni giotno formar delle nuove Tarriffe per la continua variazione, a cui fono foggetti li prezzi. Di fatto l'esperienza di rutti gli altri Principi fa vedere il poco conto fi tiene di tal variazione, che se in effetto non tornasse il conto a comprare la Pasta per la ragione, che pagandofi di più, fi dilcapitarebbe nel cuniare. meglio farebbe il uon cuniare, come fanno molti, e uon perdere, ed alterare il Corso delle Monete ; perchè tal mezzo , oltre di effere lefivo della Giuftizia, e fommamente pregiudicievole, mentre fa che fi alterino li prezzi dei Generi , ed alcendano li Cambi ; nè meno sarebbe addattaro all'intento, perchè tanto crescerebbe il prezzo delle Paste, abbeuche nel presente caso potrebbe trovariene qualche quantità in effa Città , e pou effer pe-

ceffario andarla fempre cercando al prezzo maggiore, come fi fa in Genova, benni afa perture, e trovar conglusture e mezia per fere, comprata con il unaggior vartaggio politici e: 'Che finalmente per continuare l'uto della Zecca in effa Città, unon el ha che tare la ne-estifica del Commercio, come la utire parti della commercio, come la utire parti piur non fi cania; in l'unite del Principe, quale benche fia uno de più eminenti dipti della Sovranità; fempre però vien confiderato cofi fertile, perchè molti Pfitnogia fanno caniare fenta prostro l'Ovo, ed ancora vi fouo fatta de cata y me utiva hano diffarinitato.

Da quefte ed altre confiderazioni , fopra quetto affonto paffolli a pondetare la necellità di ridutte le Monete forestiere al valore delle Provinciali, perche dal corio abutivo tolleratofi in effe, eta proceduta in maggior parte. l'eftrazione di queste, e non era ne giusto, nè conveniente il permettere a maggior corfo di quello erane nei loro valore intrinfeco, pet evitare il pregiudicio di comprare le Monete provinciali, come per toglier via le perniciole conleguenze, che si provano nel darsi più valore del giusto alle Mouete; uè questo provvedimento era particolare in quelta Città, perchè era così del pari offervato nelle Tarriffe di tutti gli altri Principi; molto meno eta cofa muova iu questo Stato , perche inogni tempo fi erano a questo fine fatti, e rinovati gl' Editti ; di modo che quello fi proponeva, altro nou era, che l'offervauxa di ciò fi era in tutti Il tempi praticato, e delle Leggi tanto confrantemente ripetute .

Non fi tralatioh di ponderate l'altre tifictioni nella prefente materia, e èn la Gintizia, che la convenienza perfuadevano di non
doveria alterate il folito corio del Filippo, o
di ridurre a propoezione di quefto le Monte
foreficte al luo la trainico va lono e; come era
alteratano ingranto, e pieno di perationi fino
inconvenenti il date a quello qualinque angtinovamenti il date a quello qualinque angfino il fante tutte le quali cofe, conofchuo
fino il fante tutte le quali cofe, conofchuo
fino di sun della di la discono del propositioni della colora
sono S. M. al Governatore con uno Difpaccio dei so. Genaro del 1734.

Che mot oftante il preferitto nel citto Difpaccio del a. Aprile 1721., fi manteneffico il Filippi, e Carti nel suo valore lattrinfeco, ed cittinfeco, ienza versua alterazione. nel suo folio corti di lire 7., e con quello fiello regolamento disponeffe, che fi cuisiafe in Zecca quella maggior quantità di effi, che

fosse possibile, praticandosi la riduzione, e deduzione delle Monete forestiere nei termini, che aveva proposto; e perchè tanto il Governatore, come il Magistrato avevano stabilito il prezzo all' Oro perfetro in lire 118. l'oncia, ordinò anche fi stampassero Monete di detto metallo con dar loro il corfo proporzionato alla riferita valutazione, e valor inttinfeco in ogni Moneta, come era espresso nella Tarriffa fatta dalla Congregazione della Zecca, ed approvata dal Magistrato, incaricandogli nello stesso tempo, che volendo S. M. che la Zecca si facesse dalla amministrazione ecconomica della Camera , acciò avesse questa quell' ntile, che ne cavavano gl' Imprefari, dispose che così si eleguisse con mettere dal fuo eanto particolar diligenza, e dal Magistrato per fare con qualche vantaggio la compra delle Paste di Oro, e di Argento, aspettavdo quando li Cambi non fono alti .

Con altro Dispaccio della stessa Data dei 20. Gennajo 1723 s' incaricò al Governatore, che facesse esaminare, se poteva nascere inconveniente dal praticarfi questo spediente di cuniare per l'avvenire le Monete col torchio , e non col martello, e se convenisse più lo stampare Ducati d'Oro della bontà e peso di quelli di Germania, e di Ongheria; parendo che potesse più facilitarsi il Commercio conquesta specie, che con le Dobble, ei ne rendeffe informata S. M. del rifoltato dalle fue diligenze, facendo fabito cuniare alcuni Ducati con rimetterli a S. M. per poterli confrontare con quelli, che qui fi fabbricano, ed a vifta del rutto determinare quello farà più conveniente.

in efecuzione di quefto Difpaccio rimite il Governatore dodici Duesti cuniati in effi Zecca, come gli era flato comandaro, e nello fieffo tempo ggi accompaggio nas fua Rappetentanza del 23. Maggio dello fteffo Anno, con altra ancora del Magittaro Ordinario, quale conteneva tutti quel ripari , che credevanfi propri per interprendere la Fabbrica del Duestri ; perchè dato per affettaro il coman. perzo all' Oro in liter 18. l'ocuta, anche, che il cansafte detra Monota con qualche lega, di Germania, e di Orgheria, e di na tal colo nel Commercio di quette Piazze vertebbe a perdere almeno due foldi per ognono.

A vista di questi ripari conosciuti, e sul rifiesso dell' importanza di riassimere in questo Stato la fabbrica delle Monete di Argento, e d'Oro, unita la necessità di non per-

mettere l'ufo delle Monete foreffiere fe non. che colla riduzione del fuo corfe, che corrifponda al loro intrinfeco valore, e con il ribaffamento della stima a costo del Canio per porre riparo al pregindicio della effrazione. delle proprie Monete finora sperimentato, incaricò S. M. al Governatore con suo Dispaccio del 3. Novembre di detto Anno, che invigilando full' offervanza degli Editti concernenti al corso e stima della Monete forestiere, acciocche non fi comptino con quelle le proprie dello Stato per far così cessare il perniciolo abufo della estrazione , come fi era prevenuto nell' altro Dispaccio nella stessa data, ponesse tutta la sua particolar attenzione, e di nuovo incaricaffe al Magistraro, che steffe ben vigilante per follecitare la compra delle Patte d'Oro, e d'Argento con vantaggio, a prezzo conveniente, affinchè ienza perdita poteffe cuniarfi la Moneta dell' una , e l'altra specie con la bonta, e peso a lei corrispondente, facendo diligenza, se convenisse comprarla in... lipagna, ed in Portogallo, dove sempre si averebbe con più vantaggio, che prenderla. paffata per più mani : che fatta la compra dell' Oro a minor prezzo delle lire 118. l'oncia . ordinaffe di fare nnova prova nei Ducati d'Oro fenza toglier loro li tre grani di fua finezza, che & permettono per la scarsità, e conformandogli con quelli di Germania, o almanco con quelli , che fono di finezza di 22, cararti , e grani 15. effettivi , acciocche poffano fenza intoppo di pefo , e bontà , effere ricevibili in tutte le Piazze : ed ancora . che non fi poteffe allora trovarvi guadagno, farebbe... meno inconveniente questa prova per così accreditare la Moneta dello Stato, e verrebbe afficurato di effere generalmente ammeffa in. Commercio. Comandofegli pure, che ogni qual volta gli capitaffe l'occafione di comperare Argento a questo prezzo, non fi lafciafle sfuggire per cumare Moneta, e facesse fabbricare una possibile quantità, con dare avviso di quanto occorresse di nuovo in questa materia, affieme col fuo patete, acciocchè S. M. avuto fott' occhio il di lui parere, peffa deliberare quello giudicherà di fuo maggior fer-

Dopo rimeffi quefti Ordini, non fi ebbe da Governatore altra notizità di quatora vier-fe operato in efecuzione di effi, fe non che ai 9. Dicember 1744, rappretento la necella di provvedere il Pubblico di Monete Provinciali, effere date di neffin fretto le diligienze ufate per rrovare un Zecchiere, e l'augmen-

to del prezzo, a cui erano cresciute le Paste. tutti motivi, quali avevano indotto ad approware la proposizione fattagli dal Magistrato Ordinario, di ridurre cioè la libbra di Argento, che prima fi regolava nella fua finezza ad oncie 12. e grani 10., con metterla ad oncie 11. per compensare con questo il danno, che fu irreparabile nella fabbrica delle... Monete; per il che avea incaricato a detto Tribunale, che lo eseguisse in questo modo. come in effetto fi caniarono alcune Monete . che fortirono al pubblico Commercio, quali non fono sufficienti a provvederne lo Stato : ne la Camera è in caso di poter sottenere le spese nel cuniarne maggior somma : che però dopo fatta ogni diligenza per trovate un Impresaro, aveva avuto l'Obblazione di Pietro Andreoli , trasmessa con la sopraddetra Rapprefentanza ; ed avendo fatta efaminare tal Obbuzione dal Magistrato, e questo dalla. Congregazione della Zecca, proccurò d'ottenere alcune moderazioni del Partitante a riguardo dei ripari , che gli fece prefenri detto Tribunale con fua Conlulta del 30. Settembre , quale medefimamente trafmile , comein effetto n'ebbe qualcuna moderazione: quantunque non tutte quelle averebbe defiderato il Magistrato, senza far caso di altre, specialmente della finezza dell' Oro della Dobbia . che voleva il Magistrato sostentare in 21, caratti , e 20. danari , quando che per alcuni sperimenti fatti in sua presenza, e di altri Ministri , trovossi qualche Dobbla della stessa Zecca nella fola finezza del fuo Oro di cararti 21., e grani 18. come pure un altra faita di fua commedione in Amsterdam, che era di caratti 21. e grani 8., e così per togliere la deformità della diverfità nella finezza dell' Oro nella iteffa Moneta, e della iteffa Zecca, gli parve bene, che fi flabiliffe la qualità della finezza della Dobbla, che fi avevano a itampare di nuovo, in 21. carratti, e 18. grani. con dare però la facoltà al Partitante di fabbricare Ungheri , uguagliandoli a quelli delle Zecche di Germania di S. M. Rilpetto poi all' Argento, per la stessa ragione della uniformira nella finezza delle Monere dello stesso metallo. e della stessa Zecca, non averebbe il Magistrato avuta veruna difficoltà nell' accordare la riduzione nella finezza ad oncie undici fole , dovendo fortir dalla Zecca con. questa legge le nuove Monere, che si capitolavano di 6. lire , di 3. , di 20. 10. e 5. foldi ; per il che , così rispetto alla finezza dell' Oro , che dell' Atgento , come dei 10m. fcu-

di annui in Moneta di Rame, come avevacaproliori ol Pattonare con gli altri patti, e condizioni contenuti nella Osbbazione, conle moderaziono notenute, non ostante la formalità dell'Atla, per avere effo così capitolato, comando il Governatore al Magilitaro,
che paffafe ad accetterla, e non ottane gli
ordini in contrato iliqualife immediaramene
il Contratto ispra l'ultima migliore Osbbazione, nella quale il Particine avea migliorato quale detto, contrato contrattà dell'
Alta, e da qualunque altro praticato nell'affitto delle Imprete.

Non fi ruffanono qui con maggiori di

stinzione i Capitoli dell' espressa Rappresentanza del Governatote, perchè mentovando quelli, che si contengono nella rifetta Ob-

biazione, e Confulta del Magnitrato, potranno essi vedersi nel luo Originale.

In teguito di detta Rippresentanza del Governatore, se ne ricevettero altre due del medefimo in data dei 16. e 23 dello fteflo meie di Dicembre : contenendo fi nella prima, che il Magatrato non aveva dato elecuzione. al non offante; che giuda l'avvito dell' antecedente Corriere gli era flato spedito l'ordine della stipulazione del Contratto sopra l'assisto della Zecca; rispetto anche di averlo detto il Prefidente Conte Modignani , che era stata. presentata offerta migliorando la letta parte ; e che per effere intereffe del Filco , non potevasi laiciar di admetterlo . Per escludere quefto, il Governatore allego varie ritiestioni; ma ciò non oftante avendo il Tribunale la detta Obblazione di migliorare il feilo , lo rimetterebbe a S. M., acció fi degnaffe ritolyerequello farebbe di tuo fervizio : nell'altra partecipò a S M che avendogli il Conte Modignani prefentata l'Obblazione del miglioramento promeflo del testo, e conolcendo che il Partitante voleva fosse ritoluta per tutto il di 22. di quel mele ; ed allo ttello tempo il primo offerente anchi effo inflava per la più pronta spedizione, comprese non aver tempo per rimettere queito affire a S. M. fenza il pericolo di perdere ambi i partiti , e cofttetto dalla necettità , ne incarico il Gran Cancelliere, ed a vitta dell' informazione di quetto Minutro , ( che originalmente ha rimetto ) per le ragioni aneora ponderate in esso Otiginale, e per le varie riflessioni, che vi aggiunfe , crede convenire al Servizio di S. M. il conformarfi ai dettami del detto Gran Cancelliere ; e quindi rigettata l'offerta del riferito miglioramento del sesto, ordinare al Magifitato, che subito passasse a stipolare l'Instromento con Pietro Andreoli, come anteceden-

temente gli aveva incaricato.

Nel sp. dello Refilo mefe rimife a S. M.
il Magifitato Ordinario tunte le feriture appartenenti al mentorato Partito dell' Andreoli, e. ciò, che i ceta in effo trattato, accompaguandole colla fua Rapprefentazione, nellaquale in compinento del fuo obbligo tendeva
conto a S. M. di tutto ciò era occorfo in quefia materia.

Vedute, ed esaminate nel Consesso tutte le riferite icritture, questo Regio Fisco, dividendo la materia in quattro punti, rilevò

tra le altre le segnenti ristessioni :

 Sull' utile supposto del Reale Erario.
 Su quello si crede risultarebbe al Pubblico, cestando con tal diminuzione l'estrazione della Moneta, come anche se tal estrazione seguisse per solo motivo di sua, bontà.

3. Sul pregiudizio, che si suppone possa avere la Camera nello stampare senza tal di-

minuzione.

4. Sopra gl'inconvenienti, che potrebbe produrre tal novità in danno del Principe,

e de' Popoli.

z. Circa l'utile del Regio Eratio tiene per affertato quello Regio Filco, «filre femdel per affertato quello Regio Filco, «filre femdel loro distrito nella fabbita delle Monete 
per il lolo fine del bene de' Popoli, e nonper cavarne profitor a' loro Patrimogi; badiandogli che l'infenibile vastaggio, (oliro a
porfi tuli guito valore, fia finicente al l'apporfi tuli guito valore, fia finicente al l'apdagao fempre lo hanno guidicaro illeciro, ed
abborrito come traffico improprio ad un So-

VIADO Che sempre aveass avnto riguardo con fingolare attenzione al mantenimento del le Monete nello stesso sistema di peso, bontà, valore, e con perietra corrispondenza tra di se, senza permettere la minima alterazione per le pregindizievoli confeguenze, che da questa rifultar ebbero sì all' Erario dei Principi , che a' Popoli, essendo inevitabile l'alterazione ancora dei prezzi delle Vittovaglie, di tutto ciò che va in Commercio, e de' Cambi, con fommo danno, e sconcerto dello stesso Commercio, restando di più pregiudicata quella Fede pubblica . che fenza rischio di contingenze . fempre fi confidera costante nelle Monere, che portano il nome, e l'effigie del Principe, che

le ha fatte cuniare. Maffima, cine con ifpecialità non mai è flata alterata in verun calo dai gloriofiffimi Principi della Cafa d'Autria; e le talvolta per ritrovarfi in angultie, el urgenze approvò altra cofa contarria a queita... Maffima, conobbe poi ancora la necefittà di refittuire le Monete alla (ua autria Legge.)

Che dovendofi confiderare tal diminuzione come un perniciofissimo motivo, che dà campo agli animi maligni di supporre una tal avarizia nel governo si generolo di un Monarca, fingolarmente in questa parte incomparabile : ne meno porendo cadere il sospetto, che verun Ministro voglia promovere una sospetta utilità per essa Cameta sì condannabile , e dannevole in tutte le fue parri , e ranto rimota dall' Augustiffima Clemenza, e. Giustizia, che sempre ha dimostraro S. M. nel retro, e paterno suo Governo; crede per questo superfluo il commemorare le assai vive elpressioni di ranti Autori , che hanno scritto su queito punto si dilicato, e geloso, giunti fino a spiegar l'alterazione delle Monete con termini di pubblico furto .

Che le litorie sono piene di mistrabili casi, e funeste trabazioni advienute in tanti Regni, prodotte dall' alterazione delle Monete, di modo che sempre più dassi a conoscere per infallibile i aventa delle tre Massime tranca affentare in tutti il tempi per conservare la pubblica quiete, e la ficueraza dei Regni, lo quali consistono nel conservare un Principe, una Relizione, ed una Moneta.

a. Řípetto al feroado punto concernente la fupposta utilità , che potrebbe rifultare al Pubbitco , impedendosi con questo modo l'estrazione della Moneta Provinciale, il Fisco pensò che con questo motivo abbiasi qualcuno potuto inganare con l'apparenza , senza estre preso la pena d'indagare nel fondo la

vera causa, donde provenga l'estrazione di

Che non mai erafi dubitato di che l'eftrarre le Monete di un Paefe fuori di effo, non... proceda dalla bontà di effe Monete; ma bensì dalla neceffità di pagare i debiti contratti con Foretlieti per i generi di cofe da loro ricevute per li proppi bifogni.

Che quando nelle Provincie vi è abbondanza di frutti, che pollassi eftratre in tanta quantità, che col loro prezzo si arrivi a pagare quei generi sorestieri, allora sono si estra la Moneta e, se fe quello si ricrova dai propri frutti vale più di quello si introduce da Forestieri, entrano consecutivamente i danari di

affi

effi , per uguagliare le partire di quello non... hanno potuto intieramente compeniare co' fuoi generi; al contrario poi se vi è icarsezza di frutti, e la partita di quello s'introduce è di maggior quantità di quella , che fi cava , non è da porfi in dubbio, che per uguagliare le partite, e soddisfare il debito, sia indispensabile l'estrazione del danaro ; il che non è già un discorso intellettuale; ma una evidentissima pruova fondata full' esperienza del Commercio d'Europa.

Che le caule principali , per cui nello Stato fi fcarfeggia di Moneta, confittono in effere l'efito dei frutti minote di quello era per il paffato, specialmente per motivo delle Ptovincie alienate, il che fa, ehe tutto il prodotto dei frutti, che si possono estratte, non equivaglia all' importare de' generi forestieri , quali, o sia per necessità, o sia per lusso, s' introducono in detto Paele, in cui effendosi così notoriamente debilitato il Commercio. resta indispensabilmente detta Piazza indebitata di confiderabili fomme coi Fotettieri .

Ciò che pure resta comprovato dalla Sieilia, la quale non avendo potuto mandar fuori li fuoi frutti in quella quantità , che bastaffe, le convenne allora mandar fuori il fuo danaro per soddisfare ai debiti contratti nella competa dei generi forestieri. Ed al contrario ha avuro molta abbondanza di danato . quando con l'estrazione de suoi frutti ha fuperato il valore di quei geneti forestieri . che da fuori s' inttoducevano .

Che lo stesso succede in Napoli, ed intutte le altre parti del Mondo, dove è neceffario il Commercio coi Fotestieri per provve-

derfi di ciò loro manca . Che fono in un grand' inganno quelli , li quali fi danno a credere, che pagandofi li debiti delle Piazze con le Lettere di Cambio . non ne abbia a leguire l'estrazione della Moneta . fendo diminuita nel fuo valore intrinfeco, e non superiote al Cambio. Perchè tali Cambi vanno in giro tra' Negozianti di Provincia in Provincia; fatti poi tra loro li Conti . quando a capo dell' auno non fi trovano in credito, per elempio, li Milanefi, conetedito per il prezzo delle Sete con Lione , o con Genova, o Venezia, per raggirate li Cambi ad effi conviene , rettando debitori . il mandare danaro effettivo a' fuoi corrispondenti Creditori .

Che il danno di questo debito non si rifarcifce con l'alterazione delle Monete, anzi augmenta, perchè non trovando il loro

conto li Negozianti stranieri , ( per esempio , in cento Filippi alterati nel fuo antico valore) col quale avevano regolato il loro Traffico o Commercio, obbligheranno li Milanefi a pagar il di più fopra li 100., cioè quella quantità importerà tal alterazione, come fi sta sperimentando in particolate nel Regno di Napoli con tanto maggior danno, quanto è inferiore la Moneta; perchè quando l'estrazione de' fuoi generi non arriva a compensare l'importo dei torestieti . che s' introducono . dovendolo compeniare col danaro, tanto più perde nel vero intrinseco valore di sue Monete. quanto più reita superiore l'estrinseco, chetra loto corre . Ed in effetto, quello succede tra gli Stati confinanti di Roma, e Napoli, dimoftes ad evidenza, effere il debito d'una Piazza con l'alita la veta caufa della effrazione del danato, e non la qualità di fuabontà; perchè quantunque sia la Moneta di Roma incomparabilmente di maggior valore intrinseco di quella di Napoli, mai però si estrae per quel Regno : ma bensì la sua per Roma in molta abbondanza : e questo da altto non procede, ie non se dal molto crediro, che sempte tiene la Piazza di Roma con quella di Napoli , e questa molto debito con Roma a cagione delle tante pensioni , fratti de' Benefici , Spogli , e vacanze , che s'appartengono alla Cameta Apostolica .

Che questo fi può vedere nei Libri dei Dazi di quello Stato, è confiderate l'eftrazione, ed introduzione dei generi per molti anni , e trovandofi , come fenza dubbio farà , maggiore l' impotto di prezzo degli introdotti che degli estratti, fi toccherà con mano, effere queita la vera cagione dell'effrazion. del dantto aggiungendoli a questo l'effer indispensabili le rimelle, che si hanno a mandare fuori di Stato.

Che anche si è erroneo il supposto di certi , che l'estrazione della Moneta Provinciale fia otiginara dal fuo valore intrinfeeo maggiore della forestiera, che si è introdotta, credendo per questa ragione si siano comprate le une con le altre con danno dello Stato; ma non 'dovendofi , fecondo le fiffare regole di effo Stato, metter in cotfo le Monete forestiere, che col loro intrinseco valore, e inproporzione alle Provinciali, fvanifce fubito il detto supposto, non ritornando il conto a veruno il comprate le Monete Provinciali per cagione della loro bontà, quando abbia a sborfar maggior fomma per le forestiere, dovendo perder in effe quello fi valuta nelle.

Nazionali, oltre il prezzo della fattura, e-

Che fe la provvidenza di proporzionare le Monete forcitiere alle Nazionali, anche dopo tant Gride, e con tutto il comando di S. M. nell' ultimo citato Dilipaccio, non folfe rimedio con farne fin d'adefito le necesfirie prove, e pubblicarii muore la filtro, col fario pontualmente efeguire fecondo le regole di trute le Pizze d'Europa, dove non fi permette il corfo alla Monete foretiere, fe non intrinsico del loro Metallo, un pri vidore intrinsico del loro Metallo, un pri vidore intrinsico del loro Metallo, un titrifico del loro Metallo, un pri vidore intrinsico del loro Metallo.

E che finalmente non farebbe un fano fipediente, che quando alcune Provincie confinanti avellero isibricate Montes inferiori , fi
dovelle peggiorate quella di Milano; ed cecedendo quelta fopra le altre , doverebbe effere pagata Moneta per Moneta, o con Lettera di Cambio, e per maggior riputzione
deve fempre la Provinciale manetera fiffia nelli
fua bontà acciocchè non rifulti inganno nei Popoli , e l'ora cagioni (fandalo, o pregiudizio,

Rifpetto al terzo punto, che rifguarda il danno , che si suppone , patirebbe essa-Regia Camera fenza tal diminuzione, credendosi dal Governatore, e Magistrato, essere cresciuto il prezzo dell' Argento; considera il Fisco, che quantunque avesse il Governatore Conte Colloredo fignificaro lo stesso nella sua Rappresentanza del 12. Ottobre 1720. e non avendofi quì maggiori lumi, non poteronfi meno fare riflessioni contrarie a tal supposto . Lo stesso Governatore distrusse questo supposto con la sua nuova Rappresentanza del 19. Luglio 1721., nella quale afficurò, che per le nuove diligenze da lui farte praticare in Genova, non fi era verificato tal angmento, fe non che tal volta per cagioni estrinseche, ed accidentali , come farebbe per l'alterazione de' Cambi .

Che molto poteva dirfi fa questo punto . sì diffulamente, e per tanto tempo efaminato fpecialmente in Sicilia , prendendone anche-lumi dalla Ollanda , ed Inghiltetta ; che petò per non dilatarfi tanto in queita materia, attenevali il Filco a ciò, che tanti Autorl, e pratici del Commercio fondatamente riterifcono , cioè , che la vendita dei metalli di Argento, ed Oro non si regola come l'altremercanzie, di che giorno in giorno cambiano di prezzo, non potendoli dire con proprieta effere questa vendita ; ma più tosto una permuta di metallo naturale con altro lavorato ; contentandofi chi lo vende , di ricevere in cambio tanta Moneta, che corrisponda al peío, ed alla purità di esso; e chi compera tal Metallo resta col solo profitto di quel di più importa la manifattura, e gode il venditore il beneficio di mettere nel corfo del Commercio il Metallo, che non potrebbe porre con tanta facilità, quando non toffe cuniato. Quindi dopo di avere ampliata, e provata la suddetta proposizione con pontuali dottrine di molti Autori, aggiunge il Fisco per rendere più evidente la sperienza di che l'Oro, e l'Argento si valurano in ogni Paese secondo la varietà delle Monete delle Provincie, dove fi vendono, e così in Napoli fono di minor prezzo, meno in Sicilia, e più basso in Roma, per la ragione che le Monete in Napoli sono di più inferiore condizione ; in Sicilia alquanto più migliori; ed in Roma più pure, che in queste due Parti, il che cammina colla stessa regola in tutte le altre Parti

Che in detti Stati è certo non fa mai flaro alterato per moisi anni il prezzo delle Pafle de riferin Metalli ; ed abbenche fin vero, che di qualche cempo in qui final che in cache di qualche cempo in qui final che in catazione, quando fi vorrano comprar le Pafle con effectivo Dobble antiche, e co ni Reaisi da otto pare antichi; di forte che fempre più fi conolice, che il valore fi accrecce alle Moconolice, che il valore fi accrecce alle Mola di valore di conolica di proche-la creficere il prezzo alle Pafle; ile pue non è, che la filma, fi dià ni nogii Pafee ila finezza del Metalli, non fempre corrilponda alla finezza, ad cui fono composfie i Mo-

Che l'alterazione della Moneta a proporzione del prezzo accrefeinto all' Argento, à del tutto inutile per l'intento della mova\_ Fabbrica; perchè chi vendeva la Pafta dell' Argento, ha ben avuta la confiderazione a Az a a quelquello valeva in quel tempo la Moneta ; ond' è, che se in oggi si vuole angmentare il valore ad effa Moneta , forzosamente colla steffa proporzione doverà angmentare il prezzo a detta Pafta , così ugnagliando una con l'altta . Ma non potendofi poi trovare a comprare altre Pafte allo fteffo prezzo , farebbe allora .. preciso, a proporzione del maggiore, o minor costo, diminuire in ogni Fabbrica più o meno il valor intrinfeco, od augmentare l'estrinseco ; Inconveniente, che produrrebbe mille confusioni, perchè li Popoli, che regolano i suoi affari , con questa novità nella... Moneta, e ne prezzi, verrebbero ad effer forestieri nella loro stessa Parria, e tanto confuß , quanto se fossero state alterate le misure. ed i pefi nei viveri .

4. Paflando poi al quarto punto concernente agli inconvenienti, e pregiuderi, che ne verrebbetò al ribbilico, ed al Servizio di S. M. per l'alterazione delle Moneer, configuratione delle Moneer, configuratione delle Moneer, configuratione delle delle in forbanza sequilitandori tunto meno damano, quanto foffe l'augmento ideale, ed efitiafico e, che di più del fuo valore fi mettefic alla Moneata, perché ognano fi il fion conto di avere tune lire da poterfi fpendere conto di avere tune lire da poterfi fpendere conto di avere, che fano efittive, e non-lidebii.

Che ii Geneti per la fuffitenza del Pubblico fi augmentaranno di perzo a militar, che vertà alterata la Moneta (fenza poterfi in verun modo evitare quelto comnne pregiudicio; come ad evidenza la ragione, e la (perienza lo fa conoficre, e come, molto al cafo, provano gli Autori, che hanno ferritto fu quefa materia.

Che il Ricchi fentirebbero questo danno nel provvedersi di quei Generi loro necessarj, e li Poveri per la minor mercede delle loro fatiche, se non è che li volessero pagare di

Che safererbbero infiniti litigi nei pagamenti dei Cenfi, dei Legari, delle Taile ;
Contribuziosi , elimpijianti nei redimene il
mini dei Cenfi, dei Legari, delle Taile ;
Contribuziosi , elimpijianti nei redimene il
imprefiliti , fratti . Canbi fatti prima di quefia novità , da quefio nuovo ideale valore acerecisto di più del fiuo antico, vero, de effettivo valore . E dopo effere shato ponderato
colla autorità di moltifimia gravi Seritori così
Giurifi ; como Telogia , doveri ia Guintizia
Giurifi ; como Telogia , doveri ia Guintizia
Metallo , e non dal prezzo effinico , che il
Principe poli fiabilitri colla fiu autorità di

Aggiunge in leguito:

Aggunges in tegunor:
Che li pubbici Bauchi, e Depofitari reflarebbero elpoilt al pericolo di dover ceffare,
perchè al fuffiror dell'a lenezazione delle Monete nel liuo valore, o gnuno farebbe cauto in
rittare i loro deposite, prima che in nettelle in
efcouzione tale alterazione, per infuggire il
danno nella rittofinone di minor peto, e quantità di Oro, ed Argento di quello hanno eglino per l'addietto depofitato.

Che quetto inconveniente tali futibi apportò a Roma in tempo di Clemente XI por l'accecleimento, quantunque picciolo, chevolle dare all' effituleco vàore, che vedendofi imminente la ceffazione dei Bunchi, Meccanzie, e Depofiti, fu S. S endretta bito abolire fimil Legge di tal' ideale augmento.

Che li Cambi, che di continuo fi fanno coi Negozianti forefiieri, averebbeto immediatamente un confiderevole accrelcimento proporzionato all'alterazione.

Che, per provare quello danno, non à mecellario molto difordo, perché eganon pob arrivare a conoficerlo, oltre che la tyerneuz d'ogni giorno manifettà fempe più quela verità; e ben lo conobbe con luo grave pregiudico ultimamente il Regno di Sciula, aliot quando fi permite in corto abufivo l'ulo delle Monete di Napoli allo fiello prezzo delle. Provinciali, effendo fubito aicefo il Gambio apiù di per di Gambio apiù di per di Cambio apiù di per di per

Cie, per regliere finil inconveniente, da molto tempo a quella patre è fixta introdora la Moneta ideale dello Scudo di Maico per regolate il Cambo nelle Fiere, che cgia nano fi ianno, acciocchè in ogni Piazza, we devono pagarfi le Lettere di Cambo, polla trovati il valore corriipondente a proporzione-delle Monete provinciali, di lotte che quia lanque variazione fiegua nelle Monete, fi alterate lo Studo di Marco in danno delle Pro-

vincie, che devono » zgare li Can bi.
Che tutto il dispraction fierge molto
diffusimente fleso con tutto vigore, e » vvezza in moltifimi libri di Iayi Gurriti, e Poitiel, citando a questo effetto molti altri, ecotroborado con molto ferre sutori al "affentata proposizione, che non farchbe munece
il danno, cui cagionarebbe al Principe l'alterazione delle Monete.

Passo anco ad individuate, che parimente crescetebbe il prezzo dei Generi, e delle... Vittovaglie, che devono servite per il man-

tenimento delle Truppe, e principalmente di quelli, che bisognasse provvedere fuori di Staro , per il Vettiario , Armi , altre monture per il Soldaro, e Munizioni da Guerra, di modo che sarebbe obbligata S. M. a stabilire nuovi fondi, ed anmentarli per affegnarfi alla Cassa Militare non con solo pregiudizio temporaneo , ma successivo ; ristessione , che abbraccia ancora l'intereffe dei Popoli ; perchè , diminuita così la Moneta, con meno. quantità effettiva di essa si pagano le contribuzioni, e i pubblici ajnti al Principe, il che operarebbe , che per supplire ai bitogni delle Truppe, quali prefidiano lo Stato, e lo difendono dagli infulti, ed invafioni dell' Inimico, non fi potrebbe a meno di non accrescere le dette contribuzioni , la qual cosa non potrebbe effettnarsi senza dolorosi sforzi , e compagionevoli lamenti dei Popoli, le di cui forze, e fostanze ienza dubbio restarebbero allo stesso tempo assieme a quelle del Principe debilitate con universale rammarico, dal quale fi potrebbero accagionate turbolenze nocive alla tranquillità dello Stato.

Che per quante ragioni fi possano mendicare in giuftificazione dell' alteramento di Monete , faranno fempre queste un veleno corrofivo, che s' infinuerà nelle vilcere del Commercio , come lo dichiarano gravi Autori , e in breve tempo lo ridurrà all'ultimo sno esterminio; e faranno nn Tarlo, che attaccandofi alle fostanze private, ed alle rendite dellostesso Principe , le starà continuamente rodendo , e gli Scrittori sì Giurifti , che Teologi , e Moraliffi non danne il titolo di Configlieri . ma d'Ingannatori a quei Confessi, che rimettono all'arbitrio del Principe l'alterazione. delle Monete . Dopo avere citato pontualifimi Testi sì Civili , che Canonici , ed altremolte autorità di gravi Scrittori . Lettete Regali , ed esempli , che tutti ad un modo condannano la diminuzione dell' intrinfeco delle Monete, tanto nella loro finezza, o peso. quanto in generale in qualunque altra alterazione nell' estrinseco, considerò, non si poteffe più dare caso, in cui sia permesso il dar Inogo di nuovamente discorrere sopra il già definito, dopo tanti esami su di un ponto così gelofo dell'alterazione della Moneta dello Stato, e con fovran Decreto, che degnoffi S. M. di fare che nulla più s'innovasse ; diede con questo a divedere a tutto il Mondo. con quanta giustizia, e con quanto paterno amore sappia governare i suoi Sudditi.

Dopo d'avere confiderato l'importanza

della materia nel fostanziale dell' alterazione della Moneta, paísò il Fisco a fare le sue rifiessioni topra il partito dell' Andreoli , non... arrivando a comprendere, come il Governatore , in vece di mettere in elecuzione con tutta la pontualità gli Ordini di S. M. in materia sì gelofa e dilicata aveffe da fe rifoluto di eleguire in contrario, e conoscendo detro Fisco la probità del foggetto , si persuase . che ingannato da infussittenti ragioni, l'avesse a ciò ipinto lo zelo di iovvenire alla penuria di Moneta , che ritrovavafi nello Stato .

A molte cose riflette, ed in ispecie alle ragioni , per le quali fi eta mosso il Magistrato a confultare col Governatore per la fabbrica delle Monete picciole d'Argento colla fola finezza di 21. oncie, togliendone dieci danari per libbra della fua folita finezza , fempre inviolabilmente offervata, non effendo sufficiente motivo, per non perdervi nella fabbrica. l'alterare la propria Moneta per nguagliarla alla Forestiera d'inferiore condizione ; e più notabile ancora gli parve questo procedere . per non potere in quel tempo ignorare il eomando di S. M. contenente , che nulla a' innovaffe .

Riflettè alla grande quantità di Monete picciole di Argento, che fi permetteva al Partitante, con tanta sproporzione a quelle di maggior peto; aggiungendo molte ragioni pratiche a quelle aveva addotte la Congregazione della Zecca, e con ispecialità fi dilato nelle ragioni , che perfuadono a riprovare la troppa quantità di Monete di Rame accordate all' Andreoli; perchè sendo tanto inferiote il suo valore al corio, a proporzione fi afforbifce le Monete fine di Oro, e d'Argento, e dalla loro troppa abbondanza ne rifultano affai perniziofe confeguenze al Commercio, tanto più con tale Partito ingiusto relativamente a questo particolare, e così lesivo al pubblico bene per le due circoftanze stategli concesse dal Governatore, del minor peso cioè dei Quattrini, e della inferior qualità del Rame; non potendofi prefumere, che voleffe il Partitante servirfi del solito Rame di Rosetta , ogni qual volta non voleva questi foggettarfi alla efibizione fecondo atteffaya. l'antico fuo patto .

Confidero anche poterfi con facilità porre ripato all' alterazione nelle Monete d'Oro. e d'Argento, che fi aveva permeffa all' Andreoli, per evitarne gl' inconvenienti di fopra accennati; non potendo il Fisco acquietarfi alle ragioni, che adduceva il Governatore, di

ehe non oftante il rappresentato dal Magistrato, e dalla Congregazione della Zecca, effersi veramente in quell' Officina cuniate le Dobble colla fola finezza di Oro in Caratti 21. e grani 18., avendolo anche provato con lo sperimento fatto alla sua presenza, e di altri Ministri, non che con altra pruova fatta di sua commessione in Ollanda; non potevasi porre in dubbio quello afficurano la Congregazione della stessa Zecca, ed il Magistrato intorno alla Legge della Dobbla, e sua continuate. offervanza, constando ciò dalle pruove ivi registrate, che ben chiaramente dimostrano. effere sempre stata la Dobbla nella sua finezza d'Oro di Caratti 21., e grani 21. Che se per inavvertenza alcuna volta è stato diminuito qualche grano nella Pasta dell' Oro, ciò devest considerare per un caso accidentale, e severamente castigarne il delinquente, quando l'avesse fatto a malizia. Non doversi però da questo prendere norma per l'avvenire a fissare veruna diminuzione nella fua folita finezza postavi dalla Legge. Non sece molto caso il Fisco di questi sperimenti, perchè rispetto a quello fatto in presenza del Governatore . esfendovi anche presente l'Associato alla Zecca. aveva riscontro, non essere a questo piacciuto il modo, con cui facevasi la pruova del Perito forestiere, parendogli non si fosse a suf-ficienza rassinato l'Oro, avanti di metterlo alla Coppella : che vi .. ressero posto troppo piombo, con notare anco altre circostanze. appartenenti alla sua professione ; il che tutto era ben bastevole a tormentare il Metallo sino alla diminuzione del suo peso. Rispetto poi all' altro sperimento fatto in Ollanda, non si può l'apere come questo fiasi fatto, per noneffervi fato presente veruno della Zecca, che potesse avvertirne gl' inconvenienti .

E dopo altre confiderazioni fopra le altre condizioni del contratto admesse dal Governatore contro il parere del Magistrato, e della Congregazione della Zecca, ponderò fingolarmene l'irregolarità dell' ordine dato, col quale derogando alla solennità dell' Asta Fiscale, distruggeva in questo modo trante. Leggi possitive, comuni, e municipali, sì offervate da tutte le Camere de' Principi, che ab precisamente preserviono la riferita solennità per eccitare le Collusioni, Monopogli, e negoziati dolosi di quelli, che applicano ai Contratti delle Camere col sine di molto, ed illecito guadagno: non giudicossi nè impossibile, nè molto lontano il caso, in cui nonpotesse comparire un altro Offerente con potesse comparire un altro Offerente con gliore obblazione; anzi tra pochi gierni if Prefidente del Magintrato prefentò al Governatore una nuova offerta col beneficio della festa parte con isperanza ancora di maggiori vantaggi nel principal punto della finezza di Monere; non facendogli veruna sorza la ragione addiotta dal Governatore, che dalla dispensia alla formalità dell' Asta ne venivano consecutivi tutti li miglioramenti del Scho, e che l' Asta dentro cetto termine si poteva admettere. Considerò però il Fisco, non effere più in suo potere il derogate all' Asta, ptimolipalmente quando non vi sia precisa necessità, e molto meno dispensare ulla lessone, che di già risultava in questo Contratto.

Ne meno parve al Fisco, ciò fosse benappoggiato alla ragione, ed al fatto, quale diede per affeitato il Gran Cancelliere Marchele Visconti, coi dettami del Governatore sopra tal punto, esprimendo questi essere più spediente il lasciare nel suo vigore il Partito convenuto coll' Imprefaro Andreoli, che distruggerlo, per il poco utile poteva risultare dalla nuova offerta; supponendo sopra tanti discorsi, che la nuova fabbrica di Monetefatte colla diminuzione del suo intrinseco valore, fosse tanto utile al Pubblico, ed all' interesse di S. M. che fosse stata cosa molto ben fatta l'avere dispensato alla formalità dell' Aita; che quantunque molti anni avanti sia... stata impugnata simil fabbrica di Monete, non ostante gli Editti emanati per ridurre le Monete foreitiere alla proporzione delle Provinciali, non potè mai togliersi l'abuso dell'andar queste in corso del Commercio a maggior valore, dando con ciò a divedere quantunque non l'esprimesse ) che da questo ne proveniva il danno dell' estrazione delle Monete Provinciali ; ne fenza l'alterazione di queste nel suo valore sarebbe di verun giovamento qualunque Editto; e che il picciol utile del Seito offerto dal nuovo Partitante. che si suppone sia il Biancani con il Vantini . non doveva impedire l'effettuazione della fabbrica accordata all' Andreoli ; attefo che leurgenze del Servizio di S. M., e l'utile del Paele non permettevano ulteriore ritardo. Ma a tutto questo rispose il Fisco :

Che il primo obbligo del Gran Cancellieter al 'offervanza degli Ordini Regi, confuggerire al Governatore li comandi di S. M. negli ultimi Dispacci Regi appartenenti allafabbrica della Moneta; e gli pare che l'appoggiarsi alla ragione di non essere stati bastevoli gli Editti spettanti alla riduzione delle Monete foreftiere : altro non fosse che un volere ginstificare una perniciosa, e condannabile inoffervanza degli stesse Editti, si provvidamente pubblicati , mai non avendo l'abuso, e la contravenzione prodotta ragione veruna, nà mai pottuto diminuire il suo vigore alle Leggi.

Che dai di lopra confederato viene a da franggerfa affatto il mai fondato lappofdo, che la diminazione della Moneta polia apporta utile ai Popoli; ed il rimedio per evitare. l'eftrazione della buona Moneta Povinciale; altro non eta, fe non che d'uguagiare la forrifitra al valore della Provinciale; e non mai il diminuit la fua bontà, come fi era dimofratto di fopra fratto di fopra di propieta di prop

Che in tutti il Contratti Fifcali non poteva chiamatfi, e molto meno effere confiderata per una mera formalità, la tanto fottaziale, e neceffiria folennità dell' Afla, e fifendo quelta un effezzialifimo requitor, con cui fi convalidano le Vendite, e Locazioni di tutte le cofe Camerali, come vinee difpolfo dale Leggi, dagli Ordini generali, e dalla pratica universila edi tutte le Gamere.

Che non si poteva passar sopra alla dipensa del beneficio del Sesto, non potendosi considerare per altro, che per una lite in materia di diritto tra l'Offerente, e di il Regio Fisco, la quale doverebbe decidersi in Giustizia per mezzo dei Ministri Giurisperiti del

Magistrato.

Che quantunque in altre congiunture.

siensi admessi simiglianti Partiti senza la formalità dell' Asta, ciò non ostante la Regola è

malità dell' Afta, elò non offante la Regola è quella, che deven leguitare, e non i can particolari.

Che l'effern creduto dal Marchese Vis-

conti più ficuro l'Andreoli, per l'avara spezienza d'avere gli altri mancato a' loro Partir, non poteva ciò estre nun ai forte ragione per fare da se una rifoluzione tanto irregolare, contraria alle Leggi, e dannosi al beu pubblico, ed all' interesse della Camera.

E dopo di avere evacuati rutri il punti contenuti nel mentovato parere del Gran Cancelliere, e la Rapprefentanza del Governatore Conte Collocedo, conchinice col fuo Voto, inflando, non doverfi in veran modo permetre il alterzatione delle Monere dello Stato, respectiva delle Monere dello Stato, più propri in quello calo per poter i mediare all'inconveniente del corfo absirto, e porre il potfibile riparo alla manenza del danaro, che provavati nel Parfe.

Il Configlio dopo un maturo esame di P. VI.

tutte le sue riferite proposizioni , ed instanze del Regio Fisco, giudicò queste degne della forrana confiderazione di S. M. come dirette alla fuz maggior gloria, al fuo fervizio, ed al pubblico beneficio dello Stato, e molto ben fondate nella ragione, e sperienza. Arrivò affai nuova a detto Fisco una sì repenting. mutazione nel Governatore Conte Colloredo di quelle Massime, che in questo assonto teneva , e distogliendosi questi da' primi dettami . coi quali aveva confultato l'angmento estrinseco dei 2, soldi nella Moneta del Carlo o fia Filippo, dava per affentato nelle feguenti Rappresentanze, di aver conosciuto del tutto infustifienti li motivi, che lo avevano spinto a questo augmento; stantechè per le diligenze. fatte praticare in Genova, aveva trovato non effere vero , che foffefi accresciuto il prezzo all' Argento, e con maggiori lumi avuti iopra di questo, aveva chiaramente conosciuto, che l'inconveniente della estrazione non doveva attribuirfi alla bontà ; nè al baffo prezzo delle Monete Provinciali, ma bensì all' abuso di riceversi le Monete forestiere a maggior valore di quello intrinsecamente aveano. Che però confiderava, effere preciso il ridurre... queste al corso del suo solo intrinseco valore fenza far altra novità nelle Provinciali ; e così evitare le perniciose conseguenze, che ne seguivano dall' augmento, come fino allora, aveva fatto sperimentare la tolleranza di tal abulo. Di modo che non seppesi comprendere, come avendo il Governarore già fiffate le riferite Massime dopo tanti esami , e fondamenti, senza che anche ne ignorasse le contrarietà da incontrarfi, avendo egli prima giudicato in contrario : potesse ora, leguitando il fuo parere , in vece di dare esecuzione agli Ordini di S. M., abbracciar, dopo rutto ciò, un parriro sì opposto, qual era quello dell' Andreoli , le di cui circostanze distruggevano affatto le enonziate Massime .

Non pare al Configio poetfic avete raNon pare al Configio poetfic avete raNon pare al Configio poetfic avete raper al Configio poetfic avete de la
lo etal rifolato da S. M., mafinaamente che
conficitando lo fieffic Governatore il mode
d'impedire quella efficazione, fe gil eta rifpono nelle fac feffic Rapperfentazee, nellequali aveva dimoditaro chiaramente , che quefico danno da altro non procedera, che da,
etera efficazione i perchi ridusendofi. Ja Moficarbbe fabito qualinque pericolo di comprar
nas con l'altra, e di cittaetia per l'altra; ed
i e sifetto quello principio reria bea dimo-

bb ftra-

firato nel fuddetto Voto del Fisco.

Meno poteva effer sufficiente motivo per gl' interessi della Camera il cuniate senza perdita, perchè dal di fopta detto dal Fisco bastantemente fi evacua ; essendo cettissimo, che ne men per questo si otterrebbe l'intento nel supposto, che avessero accresciuto il prezzo alle Paste : perchè a proporzione dell' augmento, che fi dasse alle Monete nel valor estrinseco , o pure fi diminuiffero nell' intrinfeco , crescerebbe ancor più il prezzo allefteffe Pafte .

E sopra questo punto ponderossi nel Regio Configlio, che se a cagione dell' acetescimento di prezzo ai Metalli , quelta Regia. Camera venisse a perdere nel far cuniare le-Monete d'Oro, e di Argento con tutta la sua finezza, e folito pefo, in luogo di diminuitne dal ino intrinieco un valore di 10. grani per ogni libbra di Argento, farebbe più conveniente il ttalasciat di cuniare, come per l'istessa ragione sanno la maggior parte le Zecche d'Italia, aspettando miglior congiuntura per

potet batter Monete . Che farebbe stato di minor pregiudicio il

fabbticare dette Monete fenza alterazione con petdita della Camera , perchè il danno fatebbe ridondato a fua Maeità fola ; che al con-

ttario coll' alterazione averebbe patito e S.M. ed il Pubblico .

Che l'effetfi già dal Magistrato messo in pratica questa diminuzione di finezza nelle-Monete eta un grande disordine affai contratio agli Otdini di S. M., alla Giustizia, al bene del Commetcio, e specialmente contro alla legge della stessa Zecca; ed era necessagio l'apporvi timedio, e non servirlene di argomento per cuniarne altre collo stesso difetto, tanto più rimarchevole, e perniciolo al Commercio, quisto che le Monete di maggior pelo sono quelle si adoperano ne' Contratti, e nel grau Commercio principalmente coi Forestieri .

Finalmente tutto l'addotto dal Governatore in giustificazione di una sì inalpettata rifoluzione , il Configlio non lo giudicava di tanta forza, che fosse battevole a debilitare la minima delle ragioni , dalle quali era stato mosso l'animo di S. M. a insistere per mantenere intieramente nella fua antica legge, finezza, peso, e corso, la Moneta Previnciale, e che a proporzione dell' intrinfeco valore di questa devesse ridursi la forestiera; se il Con-figlio rissette tra l'altre circostanze ad un altro pregiudizio rispetto alle Dobble nel to-

glierne quei tre grani di Caratto, che per fua legge devoso avere, ed ancora di potere il Partitante cuniate in dette Monete la metà di fette milioni di lire capitolati per tutto l'affitto: avendoù prefente, che nei tempi passati, quando con molto vantaggio del prezzo poteva a dirittura averfi dai Porti di Spagne. l'Argento, non fu folita questa Zecca capitolare di poter cuniare, che la fola quantità

di mille Dobble all' anno Onde parve al Configlio, che farebbero inevitabili tutte quelle dolorose circottanze. confiderate dal Regio Fisco, se presto non fi levava di mezzo la proposta nevita, e tutto ciò fi conteneva in quetto affonto, il che dovea farfi per la ragione di quello dilpongono le Leggi sì Civili, che Caponiclie, pet l'autorità dei Scrittori di tutte le professioni, e per l'esperienza di tanti lecoli, qual sempre più contermava la verità dei principi affentati nel tiferito Voto. Per mezzo poi della Confulta fotto il q. Gennajo 1725, fu presentato il tutto a S. M., nello stesso tempo che pure passacono alle Cefaree mani le Rapptefentanze del Governatore , con altri documenti unitamente rimelii, ed una lettera scritta dopo dallo steffo Governatore fotto il 11. Settembre di detto anno a nella quale riferiva tutto ciò aveva per fua parte operato, oltre quello aveva antecedentemente comunicato col Conte di Montefanto, e col Marchefe di Rialp, pet potere accertatamente rifolvere in si importante materia, e che avendo convocato alla iuaptefenza una Giunta di Generali , e Minutri , erafi in quelta letto un dutinto Fatto di tutto ciò fi era canonicamente operato per venire in chiaro del vero prezzo delle Patte; e per effere quelte creiciute di prezzo, era giudicato spediente il toccare in qualche parte la-

Che ancota fi aveva presente la relazione fatta dalla Congregazione della Zecca fotto il 14. Novembre 1718. nella quale afficurando , che erano allota più cresciuti li prezzi de Metalli, proponeva, non potersi a meno di minorarlo della fua finezza, o pur fate una. nuova Moneta: e credendo più conveniente quest' ultimo partito, eta da sentimento di doversi potre in ptatica .

Moneta .

Che medefimamente fi aveva riferita la notizia data dat Computisti Generali fotto il 12. Dicembre dello stesso anno 1718. partecipando al Magistrato, che la Zecca di Spagna aveva minorato l'inttinfeco della lua Moneta nel 1715., presentando a queito fine due

Reals

Reals da ette fabbricati in due rispettive Zccche . li quali erano notoriamente inferiori .

Che in quel tempo, sentito il Collegio Fiscale, aveya il Magistrato proposta la riduzione de Testoni al rigoroso corso degli Editti, condannando l'abuso introdotto nel Commercio. La Camera de' Mercanti però fotto il 31. Gennajo del seguente anno 1719. contradicendo a questa provvidenza aveva stimato preciso minorare due grani nel peso ad ogni Filippo, per effersi augmentati li prezzi alle Pafte .

Che la Congregazione della Zecca aveva dipoi non solamente approvata tal diminuzione, ma di più giudicato, doversi togliere sei grani dal peso del Filippo, parendole, doversi così necessariamente fare, per risarcire il danno dell' accrescimento delle Paste .

Che successivamente nello stesso anno 1719. al 9. Marzo li Computisti Generali avevano rappresentato in prova della loro opinione, le variazioni, che già aveva avuto il Felippo nel suo intrinseco pelo sin dal principio del secolo antecedente.

Che il Magistrato aveva di già avuto sotto gli occhi le mentovate Scritture, quando al 13. di Febbrajo e 20. Settembre del 1720. giudicò indispensabile la necessità di accrescero due foldi nel fuo Corfo al Filippo, effendo di parere, non poterfi questo fabbricare. con giustizia, senza tale provvedimento.

Che questo patere unito a tutti gli altri documenti si era esaminato avanti al Governatore in una Giunta convocata di principali Ministri, essendo stato dalla maggior parte gindicato ragionevole quanto era stato dal Magistrato proposto, e dal Governatore rappresentato a S. M., la quale con Dispaccio del 2. Aprile 1712. aveva dato ordine non folo di augmentare al Filippo due foldi nel corio, ma di accrescerlo ancora a tre, quando gli paresse proporzionato.

Che avanti dare esecuzione a questo Cefareo Real Dispaccio, alcuni pratici dubitarono della certezza del maggior crescimento del prezzo alle Paste, ed essendo state varie le informazioni follecitate in quel Tempo, aveva giudicato per indispensabile l'obbligo di rassegnare il tutto alla notizia di S. M. come sece con sua Rappresentanza data sotto il 12. Ottobre 1720.

Che prima di aver ricevuto gli Ordini di S. M. aveva di già consultato col Magifrato, effere necessario di ridurre la libbra. dell' Argento a 11. oncie; con levarne anche di più altri 10. danari, altrimente si averebbe discapitato nel cuniarla : e che uniformandosi a questo parere, aveva così determinato : e così sarebbesi eseguito in tutto il tempo di

questa economia .

Che era stato di parere, si dasse esecuzione al Dispaccio, nel quale sotto il 4. Settembre erafi degnata S M. comandare, fi fabbricassero le Monete Provinciali colla loro finezza, peso, e corso sempre praticato, a conto della Camera, prevenendo la comprade' Metalli con maggior ecconomia ; ma non oftante fianfi con ciò evacuate le difficoltà del Tribunale, è stato però preciso fabbricare le Monete di 20, 10., e 5. foldi col riferito minoramento, per non potere in altro modo evitare il pregiudicio della perdita alla Camera rifultante .

Che defiderando l'attuale Impresaro d'allora di fare l'esperienza con quattro mila oncie di Argento, per vedere le poteva o no prendere a suo conto il redito; diede ordine il Governatore al Magistrato sotto il 13 Luglio 1721. che ciò permettesse, nominando il Fiscale Conte Ramirez per affistente; e perchè aveva questo Ministro proposto, che si allongaffe un poco la massa dell' Argento a motivo di non esporsi al pericolo di nuovamente rifonderla, gli venne ciò contrariato dall' Amministratore della Zecca . E comunicandon tutto queste al Tribunale, fu consultato fotto il dì 4. Settembre, e giudicoffi, non effere giusto il permettere veruna novità, nella intrinseca bontà delle Monete Provinciali . ma doversi mantenere l'Argento nel modo praticato in tempo della ecconomia.

Che si era avuto anche presente così il tenore del Contratto stabilito all' ultimo del proffimo antecedente anno coll' Imprefaro Andreoli, come le Rappresentanze proposte contro di questo, per motivo delle quali aveva il Governatore incaricato al Magistrato di riconoscere certi Conti fatti da quell' Impresaro, e da altre persone tra di loro opposte sopra al vero valore dei Metalli, e che chiamaffe la Congregazione della Zecca, Camera de' Mercanti, Argentieri, e le altre Università pratiche a decidere il certo attual prezzo delle Monete, per dopo consultarlo col detto Tribunale, acciocche potesse giudicare quello più conveniva, come in effetto immediatamente eseguì, citando le Congregazioni e le dette Università, le quali colle loro risposte, e-Conti, che ognuna presentò in giustificazione del presentaneo costo dell' Argento, tutte-

convenivano, che fosse cresciuto il prezzo col felo divario nella quantità.

Che folamente la Camera de' Mercanti . e la Congregazione della Zecca avevano fondatamente elposto il suo parere sopra la prefenre quistione ; credendo la prima di doversi ridurre le Monete forestiere al suo intrinseco rigorofo valore, condannando il corfo abufivo, che si pratica nel Commercio; tenendo per certo, originarfi l'eccessivo prezzo dall' accrescimento de' Cambi, e supponendo l'alterazione di questi provenire dal riferito abufivo corfo tolletato nei Telioni , ed altre Monete, diedefi a ctedere con questo provvedimento poter rimediare al danno, e confecutivamente colla minorazione del prezzo de' Metalli, di poter ridurre li Cambi. La Congregazione però della Zecca erafi regolata con altri principi, e le pareva, che fosse d'egual finezza la nuova Moneta dell' Andreoli alli Teftoni , Lire di Savoja , ed altre ; e che foffero riprovate dal Commercio folo per effete di minor pelo ; e perciò giudicava fufficiente a togliere ogni scrupolo, il ctescergli tutto il suo peso, non permettendo a questo fine la rerza scarsezza, che era stata concessa all' Impresaro passaro, e continuavasi di presente.

Che riconosciute dal Magistraro le enon-Ziate scrittnre erafi diviso in due opinioni ; giudicando però la comune, non effere conveniente l'arbitrio proposto dalla Camera de' Mercanti, tenendolo per inefficace, incerto, e rischiolo; e l'alrra credevalo ragionevole, allegando gli uni e gli altri voti , vari fondamenti in prova del loro parere, come più diffusamente aveva rappresentato il Magistrato al Governatore nella Confulta del 23. Luglio di quell' anno . Per il che incaricò il Governatore al Tribunale, che dovesse con sollecitudine vedere, se trovavasi qualche Mercante, il quale volesse attendere alla Zecca. coll' obbligo di fabbricare Monete colla loro finezza, pefo, ed antico corfo fenza cercare altre circoftanze , che folo di ridurre le forefliere, con toglier loro il corso abusivo; e che anche dovesse infinuare alla Congregazione dello Stato di mantenerfi nel fuo parere nel tempo piglieraffi rifoluzione fopra di un affa-

re sì importante per il Pubblico . Che il Tribunale non folo aveva ciò infinnato alla detta Congregazione : ma a quella ancora nel Patrimonio di effa Città : e la prima aveva diffusamente risposto, spiegando all' ultimo il fuo parere , cioè , che era neceffario far giustizia alle Monete , regolandole

al giusto prezzo de' Metalli . E la secondaaveva rimeffo al Maguitrato il parere dell' Università degli Argentieri , Mercanti d'Oro, Sera, ed altre, e d'alcuni Luoghi Pii, del Banco di S. Ambrogio : aggiungendo , efferefempre il loro parere , che ti tabbricaffe la Moneta fecondo il giusto per evitare il grave pregiudicio di comprar una Moneta con l'al-

Che la Camera de' Mercanti aveva rimessa al Tribunale una obblazione anonima, nella quale promettevafi dall' Offerente, contento della tola tiduzione delle Monete forefliere, di sabbricare ogn' anno 30 mila Filippi, stampandone 5. mila in tante Monete di 20. foldi , giuste nella fua finezza , peso , e corfo, come avanti avevano, capitolando però nello stesso tempo di porer sabbricare. 15. mila altri Filippi in Moneta di 10. foldi e e fecondo ultimamente erafi stabiliro; prerendendo ancora se gli concedesse sacoltà di stampar Oro, quando a lui paresse, senzaobbligarlo a quetto in caso non gli rornasse il conto; e domandando per ultimo una efartiffima offervanza dell' Editto, che pubblicherebbefi contro il corfo abufivo delle Monete forestiere, e quando questo non si osiervasse intieramente, ei non fosse più tenuto a mantenere il promesso nel suo Contratto .

Che informata di rutto questo la Giunta, già divifa in due opinioni , l'una tenendo per costanre, che l'Argento per fabbricarsi il Filippo essendo allora cresciuto sino al prezzo di 7. lire , dovevafi ancora augmentare il di lui corso, avendos secondo questo a regolare le Monere forestiere . Che però giudicava non. doversi accertare la proposizione de' Mercanti, patendo, che non poresse mai battare la riduzione per facilitare la fabbrica dei Filippi nella propotta forma anticamente offetvata, e credendo perció meno tollerabile l'obblazione timessa dalla Camera de' Mercanti , concluse in contrario con l'altra opinione, toltanto disesa da due Voti, non effere giutto il mutare per allora in veruna parte la Moneta; ma doversi (secondo aveva proposto la Camera de Mercanti ) ridure le forestiere, ed accertare l'ultima obblazione farta , tenendofi iperanza, che messa all' Asta torse potessemigliorar di partito.

Che quelli, che avevano approvato il primo parere, confideravano effere indubitato l'attual prezzo, che allora avevano le Paste per le prove già faire avanti e dope l'ecconomia, riflettevano che terminato l'ultimo

assitto della Zecca dopo essere state lungo tempo esposte le Cedole per trovare Assittuario nuovo, mai veruno comparve a motivo del cresciuto prezzo ai Metalli, compariva non potersi cuniare i Filippi senza persita consideravole. Ed essendo certo, che concorrendo li Mercanti dove il loro utile il chiama, ne assistaciandosi veruno a questa Impresa, era ben evidente segno, non potervisi trovare quel vantaggio, che in altri tempi hanno sperimentato molte Case, quali devono a questo

Negozio le loro ricchezze.

Aggiungevano questi Ministri in provadel loro affonto, che la stessa Camera de' Mercanti aveva proposta la minorazione nel pelo di dne grani per ogni Filippo, conoscendo non potersi continuare la fabbrica sull' antico piede, atteso il cresciuto prezzo delle Paste: per la qual cagione anche la Congregazione della Zecca credeva fosse preciso il diminuire non due; ma bensi sei grani; e li Computisti Generali avevano appalelato al Magittrato, che per lo stesso motivo la Spagna, e Genova avevano alterato le loro Monete, come avevano fatto conoscere per le due. Pezze riconoscinte inferiori; ricordandogli parimente, che le Monete erano state al principio del fecolo paffato in Milano alterate nel pelo, e nella loto finezza, e che effendo stato il Collegio Fiscale di opinione di aversi a ridurre le Monete forestiere, la Camera de' Mercanti se gli era opposta, credendolo non folo inutile, ma bensi pregiudicievole al Pubblico : di modo che avendosi visto per altre efficaci diligenze fatte, effere indubitato inquel tempo l'accrescimento di prezzo alle-Monete, giudicò il Ttibunale, non potersi a meno di non toccare in qualche parte la Moneta per potetla regolate con giustizia, e fabbricarla fenza notoria perdita, e fenza porfi a rilchio di fabbricarla solo a beneficio dei Fotestieri; per il che sotto il di 3. Febbrajo 1720. aveva proposto l'augmento nel corso di due toldi ad ogni Filippo, come proporzionato valore delle Pafte .

E dopo di avere s'atta molta forza a quei Ministri, che diendevano quelta opinione, la diversità del senimato della Giunta, qualeaveva allora esaminato il parere suddetto del Magsistrato, che degnossi anco approvarlo S. M. comandando di mettere in escenzione il proposto augmento con istenderlo sino ai tre soldi, quando non vi fosse qualche inconveniente, passarono detti Ministri a considerare l'ordine di S. M. dato fotto il 4. Settembre.

1713. di nulla rinnovassi roccante alla finezza, peso, e corso antico per li dubbi sopragiunti sopra certe informazioni, se era certo o no fosse stato accresciuto il prezzo delle Paste. Di modo che credettero il mentovati Ministri, che in vigore di questo Dispaccio avesse S. M. desiderato riconoscere per esperienza principalmente se con certezza potenza credere il maggior prezzo accresciuto alle Paste; non dovendo supporsi potesse essenzia la fabbrica di una Moneta, che valesse meno di quello costasse, che valesse meno di quello costasse, con inimadola solo per li Foressieri, con esporte lo Stato a restar senza.

danari

Con questi principi deducevano la prova del maggior prezzo delle Paste da quello si era sperimentato nel tempo dell' Ecconomia; onde dallo stesso Magistrato era stata proposta a questo motivo la minorazione nella finezza, con togliere 10. grani per libbra. E dalli conti dati dall' Amministratore della Zecca. n'era risultato assai poco utile alla Camera, non oftante effersi cuniate Monete di Rame, e le picciole d'Argento senza la contribuzione delle Onoranze, nè d'essersi osservato il peso delle 5000. lire solite a pagarsi per le... scarsezze, che a loro sentimento da altro procedere non poteva, se non se dalla certezza di maggior prezzo al presente di quello costavano per il passato le Paste, perchè in alrro modo doveva essere maggiore l'utile di detta Camera .

Aggiungevano di più, efferfi confermata questa verità dell' augmento di prezzo delle. Paste da quello avevano stabilito tutte le. Università, Camera de' Mercanti, Congregazione della Zecca, Argentieri, e tutte le altte coll' Esempio di Roma, Bologna, Savoja, ed altre Provincie, le quali per questo motivo avevano alterate le loto Monete, il che solo bastava per costringerei ad imitatle; perchè, fervendo la Moneta a facilitar il Commercio, la prudenza iniegna d'uniformare la propuia a la cuniata dagli Straineri.

Si facevano anche carico del corfo maggiore tenevano li Filippi nelle Provincie foretiere, quale era un argomento del loro maggior valore, e di che avevafi da loro per neceffaria provvidenza, per tenere abbondanza
di Moneta, coficchè non fe ne eftraeffe. Cheil prezzo allo steffo Filippo medesimamente,
crafi in questo Stato variato in varie occasioni
fino ad accrefecto all' attuale corfo di lire 7.

Dopo un lungo discorso sopra li motivi,

C c c che

che persuadevano l'augmento del Corso, discesero li detti Ministri ad esaminare il proposto dalla Camera de' Mercanti, toccante alla riduzione delle Monete forettiere per proporzionarle all'intrinieco valore antico del Filippo ; e in questo punto dubitavano primieramente, che il maggior prezzo accrelciuto alle Pafte , potefle provenire dai Canibi , allegando altre ragioni in loro (entimento , più atte per la prova di ral provenienza, comefono : il pon effere allora facile l'avere l'Argento da prima mano ; le poche Patte dorate, che potevanti ottenere, per efferti conolciuta in Spagna l'arre di separare l'Oro dall' Argenro: la novità fatra in quel Regno nella. fua Moneta, come avevano rapprelentaro li Computiti Generali , ed era ftato ful principio riferito; e per ultimo la difficoltà di potere allora avere lufficiente Argento, che poteffe bastare ai bilogni, per effersi dalla Spagna proibita la vendita delle Patte, volendo tolo eomunicarle in Moneta, per avere ella. quell' utile , che pentava lucrare il Compratore; ed afficurando, che avevano incominciato a crescere li Cambi allor che mancareno le Paste, che la Corte di Spagna direriamente rimetteva , estendo stato necessario compearle da seconda mano; supposero che a enette cause pib immediate doveva attribuirft l'asrual cofto maggiore delle Pafte, fenza. andare ad indagarne altre più rimote, e meno cerre .

Dicevano medefimamente, che anche in caso provenisse dall' accrescimento de' Cambi questo attuale maggior prezzo; consideratos però il costo maggior d'oggidà dei Meralli , o provenga dalla loro prima compra, o dall' accrescimento de' Cambi, sempre doveva la Moneta valere lo stesso, che costava, massimamente quando fi vedeva per tanti anni l'ulfiftere l'augmento ; non potendofi ciò tenere per accidentale, ma bensì per fillo, ed invariabile fenza speranza di minorazione .

· Profeguivano riflertendo, che la provvidenza per la riduzione delle Monete forestiese non poteva bastare a timediare l'attual danno ; perchè li stessi Mercanti la credevano folo capace d'impedire in parte, non in tutto il disordine. Presentareno questi una nota di vari Cambi corfi fino allora , dalla quale rifulcava, effere affai poco l'augmento di effi : nè parve ai Ministri Votanti , che questo picciolo augmento avelle porute produrre il cor-10 abutivo alle Monese, per effere questo corio molto maggiore dell'accresciuto a' detti Cambi , perchè il Testone correva a soldi 45. quando giudicavafi il fuo valore intrinfeco di tott foldi 44. e così nelle altre Monere; onde è, che necessariamente doveva essere creiciuto più alto il Cambio per uguagliarlo al maggior corto abutivo di dette Monete . E ancor più argumentavano, che se l'accretcimento del Cambio procedeffe dall'accretcimento abulivo delle Monete, e per confeguenza anche dal maggior prezzo delle Paite , in tal calo fimil difordine fuccederebbe. tolo in quelle parri , dove praticafi detro corto abulivo; ma effendo cerro, che nelluna. Zecca d'Italia mantiene il suo antico sistema a morivo di non porere trovare le Patte al prezzo, con cui le comprava prima, inferivano, che tale alterazione dovette delivare. da altre cagioni.

Medelimamente rilevarono, che poca o nessuna era la differenza, che sacevano li Banchieri di questa Città nei pagamenti delle Letrere di Cambio nel ricevere per queste Filipps , o Testoni , succedendo lo itesso in rutti gli altri contratti , o vendite di qualunque. forta ; perchè neffuno vendeva nè più caro , nè più a buon mercaro li fuoi Generi per la differenza della Monera : che se il corso abufivo dei Testoni e Ducatoni apporrasse al Pubblico la supporta variazione nei Cambi, necetfariamente doveva effervi la Reffa differenza ranto tra' Mercanti quando danno le loro Lettere , quanto rra' Particolari nel conchindere qualunque loro contrarto; affentando derri Ministri , che questa rissessione ad evidenza dava a comprendere , non effere il riterito corto abulivo la caula del Iuppotto accrescimento de' Cambi, o pure che toltanto influiva in poca, e non confiderevole parte : e riconfiderate le stelle razioni apportate da' Mercanti contro la riduzione della Moneta... forestiera , quando nell' anno 1718, fa propoita dal Collegio Fiscale, parve alli ttetii Minutri , che quelle medefime ragioni più torto avellero da ellere di maggior pelo dopo la... più copioia introduzione di quelle Monere... , ricevute nelle pubbliche, e private Caffe con una necessaria tolleranza; perchè allora sarebbe staro minore il danno per la riduzione

Fiffaro che l'augmento del Cambio nonproveniva dal corto abufico delle Monere, ne andayano investigando in fonte le caule, dalle quali poteva accagionarfi ; primieramenre, che effendo sempre questa Piazza in debito con tutte le altre per l'importo di quei

Generi , che comprava più affai di quelli vendeva, eta precifo ricevesse dalle altre quella legge, che le prescrivevano a loro arbitrio a iccondariamente consideravano, che il erescimento alto, o basso dei Cambi procedevadalla necesfità di più o meno danaro nelle-Puzze, per dove fi spedivano le Lettere, o dal tenere li Mercanti più , o meno fondi in quelle Città : in terzo luego adducevano, che li vari fallimenti di molti Negozianti fucceduti in Francia, ed in altre patti per motivi a tutti noti avevano fatto erefeere li Cambi ; ed ultimamente provavano il sue assonto , considerando le mutazioni, che essi Cambi facevano in ogni settimana, qual varietà dovrebbe succedere, quando provenisse dal corto abusivo delle Monete forestiere ; ma essendo questo fissato, non poteva mai produtre. nn effetto differente in ogni fettimana , od almeno in ogni mele .

Da tali fondamenti deducevano per infallibile confeguenza, che la riduzione proposta delle Monete forestiere , giammai potrà rimediate al presentaneo danno, e maggior prezzo de' Metalli ; molto meno abilitare la l'abbtica delle Provinciali senza evidente perdita : anzi più tofto farebbe eaufa , che fi estracsicro : perchè quelli , che avevano ricevute dette Monete a maggior prezzo, cercherebbero di mandarle suori dove si pagano lo stesso, e non cuniandosi altro, resterebbe lo flato senza danaro; aggiungendo detti Voti, che sempre hanno avuto sospetto, che li medefimi Mercanti sanno trafico di dette Monete con pregindizio del Pubblico : ed è molto da riflettere, e da esaminarsi ciò, che propongono fotto specie di mantenere l'antico fidema, perchè può effervi fotto nascorto il dilegno di tanto maggior guadagno in pubblico pregiudizio, quanto più si riducono le

Moncte a meno del fuo valore. Similmente credevano , effere precióo procedere con molta circofpezione mell' fáme della riduziono pretech ad la Partitante Anonamo, atteie le irregolari condizioni , che contiene l'offerta fua obblizzione ; perché atteia la grande cognita fearfezza di danaro, di cui penutiava io Stato, non bafernebbe per fodificare alla pubblica urgenza la poca quantificare della pubblica urgenza la poca quantificare la pubblica urgenza e la pubblica urgenza per del praticato, come la ficare del pubblica urgenza e pefo praticato, come i fodii colla fineza e pefo praticato, come

capitolare allo stesso tempo lo stampo di 15. mila in Monete di 10., e 5. foldi col folo intrinseco ultimamente stabilito, pareva poco ragionevole, confiderando primieramente li Voti per questa opinione , che due Monete tanto tra loro differenti mai sono state stampate in una stessa Zecea, nè sarebbe conveniente il permetterlo ; anzi bene produrrebbe un gran pregiudizio di comprare una Moneta con l'altra, abuso riprovato da tutte le Repubbliche ben ordinate, e motivo, per il quale li stessi Mercanti sollecitavano il ridurre le Monete sorestiere : e che li 15. mila di Moneta picciola eomprarebbero li 30, mila di maggior finezza, quali pure verrebbero ad effere eftratti dallo Stato .

Rapprefentavano molto maggiore quello inconveniente , con avvertire , che tutto queflo danno andava a cadere fopra il Foveri , te 
gente minua , ordinariamente calando nelle termani quelle blaceto pre le trono del 
le termani quelle blaceto pre consensa del 
genti in foddistrazione delle loro fatiche , e 
de' frusti, vererbibero a percepire meno; quando al contrario volendo comprare altri generi , li pagarebbero più, fapendo li Mercanti 
avveduti regolare molto bene il prezzi delle 
Monete colle quali fi comprano le loro merci, 
malfiamamene effendo tranti a differenza .

Supponevano più tofto con tal provvidenza, che crescerebbe il riprovato Commercio praticato in quel Paele, dando motivo a questo la differenza, che tra di loro nanno le Monete Provinciali, e trovando li Negozianti notoria utilità in profeguirlo, farebbe inutile qualunque disposizione si dasse contro un fimil pregindiciale eccesso : onde ogni giorno nascerebbero Liti , proccurando il debitore di pagare con Monete picciole nello stesso tempagato con Monete grandi di maggior valore intrinseeo; con che o sarebbero affretti a capitolate la Moneta in qualunque Contratto, o farebbero tante le dispute, quanti fossero li Contratti ; e confiderando , che le era giusto il mantenere li Filippi nel suo antico fistema, non potevasi permettere le picciole specie di tanto minore stima ; e che quando queste foifero proporzionate al prezzo dell' Atgento, farebbe poco ragionevole il fabbricare quelli . Credettero così forte questo dilema contro il Partito proposto, che non potrebbesi in verun modo sostentare.

Così mance giudicarone conveniente.

metterlo all' Afta, quantunque potesse conseguirsi qualche vantaggio, e credendo necesiario di regolare le Monete al prezzo delle Patte, e supponendo di cetto l'essere queste cresciute, come veniva assicurato da tutti, non pareva loro poterfi admettere verun alero ipediente, se non di fare, che la legge delle Monete fecondo il suo giusto venisse imposta dal Principe, non mai lasciata all' arbitrio de' Sudditi, quali tal giusto mai troverebbero; nè manco erano alla portata di admettere una propofizione, in cui offerivafi di fabbricare Monete con maggior intrinfeco di quello cerrisponde al valore del suo corso; ma effendo queita una poco ecconoma, e mal regolata propofizione, l'accettarla non larebbe , che l'admettere non folo una indifereta prodigalità, ma anche un notorio pregiudicio al Pubblico, perchè in tal caso sarebbe un cuniar le Monete per li Forettieri , e ipogliarne affatto il proprio Pacie; e corroboravano maggiormente li Ministri questo tondamento col poco miglioramento fi poteva sperare nel mettersi all'Anta tale obblazione, quale era già stata fissata dall' offerente con efficace defiderio fosse così accettata : e se questi non la concepi più vantaggiola per li suoi intenti, certamente da altro non provenne, che dal non poterla mettere in altro modo in elecuzione fenza confiderevole perdita.

Confiderarono nello stesso tempo, essere molto necessario il troncare la dilazione, e l'accorrere una volta al riparo del danno con provvedere questo Dominio di Monete Provinciali necessarie al pubblico Commercio, fenza che gli potesse far veruna forza l'esibizione fatta dall' Anonimo, in parte vantaggiosa al conchiuso con l'Andreoli; giudicandolo anzi pregiudicialissimo a motivo della. diversità tra la propria Moneta, non mai tollerata, nè giusta per le ragioni antecedentemente addotte; e molto meno approvavano la facoltà pretefa dal Partitante di poter fabbricare Oro a suo arbitrio, senza però obbligarsi a stamparne veruna somma : considerando specialmente, che quantunque al presente vada in giro qualche quantità d'Oro nel Commercio, queito fubito mancherebbe nel permettergli la fabbrica delle Monete, giusta la fua pretentione, e verrebbeli questo a comprare con le Monete picciole con guadagno de' Negozianti, perchè li possessori di quest' Oro per non elporsi al pericolo sì cognito di perdita, loro stessi lo porterebbero suori, e resterebbe lo Stato senza la Moneta più preziosa, più stimabile di tutte, e necessaria per tanti principalissimi sini.

Riflettevano per ultimo, che la grande istanza dell' Offerente Anonimo, acciò si mettesse in osservanza l'Editto fatto per la riduzione delle Monete forettiere, manifestava la di lui Idea di non volere cuniare altro che-Monete di Rame, e le picciole di Argento d'inferior condizione, lasciando di cuniare le altre col preteito di qualche trafgressione potelle accadere del citato Editto, avendo egli voluto per condizione, che accadendo la minima contravenzione di questo, non potetteegli obbligarfi al compimento del contratto; cosa impossibile a conseguitsi da qualunque-Legge la più giusta; di sorte che retlando il Pubblico in abbondanza provisto di Monete inferiori, e del tutto privo delle migliori, non poteva mai considerarsi tale obblazione qual rimedio al male, che si provava; per il che conchiudevano, doversi regolare subito le Monete del Paese al vero prezzo delle Paste, e con l'istessa proporzione le forestiere, come si era tante volte praticato, giudicando qualunque altro mezzo non folo men giusto, ma anche contrario al bene pubblico; ed a ri-guardo dei Conti tra di fe sì vari della Camera de' Mercanti , Argentieri , ed altri Corpi , come pure dei presentati dall' Impresaro , furono unanimi li Ministri in rimetterli al Magistrato acciocchè accertandosi del maggior prezzo delle Paste, si regolassero da queito le Monete : e quando non vi fosse altro mezzo, prudentemente si governasse con un verofimile, che possa cavarti dai sopraddetti

La (conda opinione poi, fostenuta dadue foli vori, si appoggiava a tre unci fondamenti. Col supposto di non esterci augmento tal prezzo alle Patte; ma estere lo stesso, che ne tempi passa; o pure se era, originarsi dall'augmento de' Carabj; dicevano questi Ministri, che mutandosi ogni mele. si doverebbero regolare le Monete non già dall'incertezza del Cambio, ma dal certo valore, delle Patte, che mancava la ragione per alterarle; anzi esser giusto di mantenerle, senza fire intorno ad esse siminima novità.

Credevano ancora, che il provvedimento per la riduzione delle Monete forettiere produrrebbe una total minorazione a' Cambj, od almeno in parte li ribalfarebbe, e così li Metalli ritornerebbero al moderato prezzo antico di modo, che potrebbell continuare la fabbica.

Alle-

Allegarono, effere così stato prescritto da S. M. nel citato Real Dispaccio sotto il 4. Settembre 1723., ed in vigor di questo non. potevasi stabilire cosa in contrario a questo ordine, maggiormente per effere stato spedito

con ragione veduta .

Considerando per ultimo l'obblazione anonima notoriamente vantaggiola più del Partito conchiulo con l'Andreoli, nel quale fi obbliga a fabbricare una parte di Moneta. della stessa qualità dell' antica, abbenche si capitolasse nello stesso tempo di fabbricarne un altra porzione full' ultimo fistema , collasperanza potesse questa nuova obblazione migliorarsi all' Asta, erano di parere, se ne facesse la pruova, ed uno dei due Voti proponeva di fare intendere a S. M., che sarebbe di molto vantaggio il sollecitare la Spagna a pagare li debiti contratti in questo dominio, foddisfacendogli con le Paste a prezzo mode-

Conchiudeva il Governatore, che avendo confiderate le ragioni addotte per l'una, e l'altra opinione, gli parevano meglio fondate quelle della prima, e più convenienti per il ben pubblico, e servizio di S. M., e nel supposto di non potersi rispondere agli allegati tondamenti di essa, quali non tralasceranno di convincere chiunque con maturità vi rifletterà sopra : diceva , sarebbe sempre di parere di doversi regolare le Monete Provinciali secondo il prezzo delle Paste, e le forestiere aversi a regolare alle Provinciali, senza più cercare verun altro mezzo per effere pregiudichevole, come infegnava la sperienza di tanti anni; tanto più che con questo provvedimento, quando fuccedesse minorarsi il prezzo dell' Argento, farebbe allora più facile l'abbassare il corso delle proprie Monete, e proporzionarle al giusto prezzo, che coltasiero.

Con altra lettera del 15 dello stesso mese di Settembre 1715, rimise il Governatore un Memoriale di Pietro Andreoli , nel quale riferiva avere preso a suo conto di far cuniare nello spazio di otto anni la somma di 7. milioni di lire in diverse Monete di Argento, e d'Oro, ed anche maggiore, se gli fosse pario, in detto termine, e non avendo mancato dalla fua parte di compire a quanto fi era obbligato; aveva di già pagate le onoranze dei Capitoli, fatte diverse altre spese, proviite nove Persone, ed altri Instromenti nella. Zecca, come anche una gran potzione d'Oro, e d' Argento : aveva cominciato a cuniare, fecondo il patto, il mezzo Scudo; ma che nel mentre stava attendendo la pubblicazione dell' Editto, come erasi convenuto, e mentre ne faceva le fue istanze, proseguendo frattanto a stampare, ed a preparare per far altre simili Monete, in vece del bando dell' Editto, ricevè dal Governatore l'ordine a voce di sospendere la ulteriore fabbrica di Monete, che in apprefso gli sarebbe dato il permesso di solo far stampare quelle di 20. soldi e 10. Considerando però egli il pregiudicio, che glie ne veniva dal non adempirsi quello aveva capitolato colla Regia Camera, protestò che non intendeva di effere obbligato a continuare il Contratto, e pretese che almeno gli venissero rifareite le spese, che con tanta buona fede aveva fatte, e tutti li danni patiti, richieden-

do così il diritto, e l'equità.

Rappresentava anche l'Andreoli di tenere già nella Regia Zecca una quantità di Monete di lire 3., di foldi 20. e 10. non folamente cuniate, ma di già in ordine per darle fuori in Commercio, alle quali era preciso concedere la libertà del corso; perchè in contrario crescerebbe l'obbligazione della Regia Camera, unita al rifarcimento delle spese da lui fatte, ed al danno di tenere ozioso il Capitale ; e conchiudeva, supplicando, dasse ordine al Magistrato di accertare la sua rinoncia al Contratto, che non solo fosse assoluto da qualunque pagamento di Affitto, ed Onoranze; ma che nello stesso tempo fosse rimborsato effettivamente di tutte le spese, e danni patiti per colpa della Regia Camera, con dare oltre di quelto il corso alle Monete, che di già aveva pronte, o pure rimborfargli il valore di esse, supplicando di procedere sommariamente con equità senza strepito di formalità del Foro, per efferne più presto indennizzato, e lasciare la libertà alla Regia. Zecca ; quale non intendeva lasciare , se non quando venisse rimborsato intieramente : ed aggiunfe a questa supplica il Conte Colloredo, che quanto prima iperava la risoluzione di S. M. in questo affare sì importante al Reale

Rimife al Regio Fisco il Governatore le due citate Lettere dei 12.e 15. Settembre unite colle Scritture, ed il Memoriale dell' Andreo. li, avendo presente tutto ciò, che in questa materia aveva discorso nel suo Voto, al quale aggiunse alcune Massime credute conducenti alla maggior chiarezza di questo assonto, quali fono :

Che per supplire alla mancanza di Mone-Ddd

P. VI.

ta in un Paese non eta rimedio il comptate l'Argotto per fabbicare la Moneta », perche y avendosi a comptare l'Argotto snort di n Paese per la fabbrica delle nuove Monete n tanto Argotto si compterà , tanta sarà la... y Moneta vecchia , che oscira suori di Stato :

, Che la bonta della Moneta non è mo-" tivo per eftraerff dal Paeie , ma bensì li de-, bitl della Provincia contratti colle itranie-, re , . Per maggior dimoftrazione di questa verità , confidero , che in due maniere u può estrarre le Monete : prima per l'introduzione delle forestiere inferiori di valore alle Provinciali, con permettere fi spargano quette senza la dovuta proporzione delle une con le altre ; perchè allora fi da caula al pregiudicievole traffico di comprare la Moneta maggiore coll' inferiore, quale mai potrebbe toglierfi fenza la provvidenza di proporzionare le Monere forestiere alle Provinciali i avendo inogni tempo dimostrato la spetienza, che le proibizioni fatte per l'estrazione delle Monete, mai nou fono state bastevoli ad impedirle, quando quelli, che artendono a questo rraffico, hanno trovato la differenza nel valore di

effe Monete . L'altra maniera per estratre la detra Moneta è . che devesi dal Paese pagare li generi forestieri , che gli bisognano , e che non ha, il che manco fi può evitare col fabbricare le Monete d'inferior valore; " perchè li Nego-" zianti forestieri a milura dell' alterazione n delle Monete angmenteranno il prezzo alle , loro mercaranzie , quando fi vorranno pa-" gare coll' effettivo danaro, valutandolo ie-" condo la vecchia miglior Moneta; e voleu-, dost pagare con Lettere di Cambio, dell' " istessa maniera altereranno li prezzi , a mi-" fura dell' alterazione delle Monete : Con-., chindendo, effere infallibile confeguenza da " cavarfi da ognuno, che abbia li principi , del Commercio, che al fine dell' anno per , pagare li debiti contratti per la provvisione " de Generi foreitieri fortirebbe dallo Stato , la Moneta Provinciale alterara, e in tanta , quantità , quanta farà l'alterazione del fuo " intrinfeco valore " .

Che le ricchezze, ed abbondanza del contante di un Paefe fi comprende dalla quantità riene effo Paefe di ratte forte di Moneta, non dalla qualità di effa, in lifeccie della. Provinciale, come per elempio, ranto verebbe ad avere la Constanti lo Stato di Misano con so. mila Filippi, fe gli avelfe tutti effettivi nella love forcei di Filippis, ouanto fe non

ne avesse, che solo « mila effettivi, e gli altri g. mila in tanti Teftoni , Scudi , e in altre specie di Monete forettiere, che fossero uguagliare al valor intrinfeco del Filippo . Anzi fi confidera , che la diverfità delle Monete è un maggior comodo del Commercio per la facilità fi averebbe di pagare ai trafficanti fore-ftieri le Monete de' loro tispettivi Paesi; e la Moneta Provinciale fi confiderarebbe tolo neceffaria in quella quantità , che bilognafie nel Commercio intrinieco della propria Provincia per la maggior facilità, che essa tiene nel corfo, e neile spele, anche nella Plebe, a cut è più noto il valore di effa , e più cognito il fuo cupio, che delle forestiere : e di fatto fenza tal politiva necellità . mai fi è creduto precifo il fabbricare le Monete Provinciali, acciocche vi sia abbondanza di contanti nel Paele , per trovatst in ello sufficiente quautità di tanta forte di Monete.

Effere cerro, che fi altera il prezzo dell' Argenro, quando questo fi compra con Monete, che nel corio vagliano più che nel loro intrinfeco, come lo ha sperimentato la Città di Napoli dopo dell' alterazione di sua Mo-

Discendendo il Fisco al sostanziale delle dne opinioni della Giunta fopraddetta fecondo la citata Rappresentanza del Governatore : zispetto alla prima fondata topra il suppotto augmento di prezzo nell' Argento lecondo le allegate sperienze avute così prima, come dopo della fabbrica fatta per ecconomia, dilie, che conveniva al contrario per le molte ragioni già antecedentemente confiderate nel fuo Voto Fiscale , secondo anche le titure notiz e dopo acquittate dal Governatore, da cifo cappresentate a S. M. nell' aono 1722. nel me e di Ottobre , ritrattando intieramente anco il suo antecedente parere , nel quale tentiva, e diceva lo tleffo, che ora fi portava per fondamento della opinione di alterar le Monete, rispondendo a le thesto cos solidissime ragioni , fottenne l'opinione di non doverni fare novità veruna , il che venne approvato da S. M., e determinato con il mentovato Dispaccio Reale del 4. Settembre 1723.

Confiderò, che il fappotto minamento di officenti neurofi dalli icertenza dupo il anno 1918. non effere argomento, con cui posfa provarifi l'augmento di piezzo all' Argento, perchè fino a quel tempo erafi cumata quassità di Monere colla loro finezza, pefo, e corfo antico, nè dopo vi fu ceta verana di muovo, fe non che del Cambio più

accresciuto, come attestarono gli stelli Mercan-11 , quale potetie aver cagionata notabile alterazione nel prezzo de Metalli ; verità confermata ancora dal fatto , troyandofi in effetto chi attualmente offeriva con un Partito anonimo. Che la propofizione fatta da' Mercanti di togliere al Filippo tre grani di peso, come quella fatta dalla Congregazione della Zecca di toglierne 6 , nè pieno questa era prova di ticuro augmento del prezzo di detto Argento, perche non touo d'accordo nella stima accidentale del maggior prezzo: credendofi dagli uni , effere sufficienti due grani per lupplire al tutto, e dagli altri ptetendendofi fei. E così avendo riconosciuto S. M. l'insussistenza del supporto effettivo augmento, non facendo calo della siferita propofizione, comandò fi continuaffe la fabbrica (econdo l'antica Legge, e finalmente li Metcanti stessi levavano ogni dubbio colla loro opinione, in afferire il contratio nelle loro risposte ; e loro medefimi offeriscono l'Obblazione anonima per cuniare con la fua finezza, peso, e corso accostumato.

Diffe, che la Spagna non aveva alterate le sue Monete per la ragione , di che si fossero alterati li ptezzi ai Metalli, non esfendovi itara la minima variazione nei luoghi, dedove ella li cava; ma bensì ciò aveva fatto per profittarfi, con distribuire per qualche tempo ai forestieri le Paste ridotte in Moneta: e quello fi diceva anche di Genova, che avesse alretate le sue Monete , non poterti verificare ; constando anzi , che quella Repubblica prima aveva tralasciato di cuniare, che alterare anche in menoma parte le fue Monete ; ed avendo questa fatta la sperienza con un. Reale da otto uguale di valore a quelli di Spagna nuovi, conobbe subito il male, che da questo ne veniva; onde lasciando questa idea , ritirò l'ubito quelle poche specie cuniate , senza che se ne sia mai veduta una ingiro

Rifettè, che non producendof Documenti in prox della variazione, finporta fiata nel fecolo paffato anche nelle Monete di questo Stato nella finezza, e peio, cagionata dall'alterazione del valore dell'Argento, azzi che vedendofi continuare lo Reffo valore, e finezza per tanti anni fino al 1718. fi deducera un forte argomento in contrario al irfferito fuppolto.

Agginnie, effere vero, che la detra Camera de Mercanti fi opposeffe alla riduzione delle Monete forestiere, e che il Collegio Fiscale avera propofio quanto poteva con ogoj foodamento, a stribuendon all' avidità di alcuai Particolari il voier fare un pregiudizbavoilifimo Commercio di comprar Moneta migliore con l'inferiore, per mandar intri di
aucora tolicario della compania della contratio, a cette della contratio, a cettedva, che la riduzione delle
Monete forefliere potefie effere l'unico rimedion per riduzire il Cambio ad un ponto zagionerodo, e potene comprate l'Argenos al
Professor della riscola della contrationa della contrationa della contrationa della contrationa della compania della contrationa della contrationa della contrationa della contrationa della contrationa della contrationa della compania della contrationa della contration

va fatto ai Westeri la cincollaria e dei estiopinione dell'i augmento, avera confiderat il Maguittato dei due foldi aggiunti di più al 
corto del Firippe, come fe quelto folfi di maggior valore della Palla; perchè il mottro avutoti dal Maguittato per l'accreficiento dei dioso
foldi Maguittato per l'accreficiento dei dioso
fi firippe ai rer, fecaz che abbinno avuta
ti Firippe ai rer, fecaz che abbinno avuta
tenuto dalla Zecca per la fabbrica di esto,
che al con parere, fe gil dovven, fe gillore, per gillore
tenuto dalla Zecca per la fabbrica di esto,
che al con parere, fe gill dovven.

Ne manco gli parve argomento di pruova per il supposto maggior prezzo, quello che S. M. con suo decreto sotto il a. Aprile comandò, cioè & augmentaflero di due, o tre soldi li Filippi nel suo corso. Perchè nello stesso tempo meglio informata S. M. aveva... comandato nel 1722 di pulla innovarsi , e lo stesso Governatore, che nell' anno 1710. stava così fisso nella sua opinione dell' augmento. erafi poi ritrattato nell'anno 1721, adducendo non già motivi dubbi intorno alla varietà delle informazioni, e de' parerl; ma bensì ragioni lolide, fondate anche nelle prove, e diligenze praticare a questo fine da nomini pratici in fimile Commercio di Monete, e Metalli .

Stabili, che S. M. nel comando dato per la continuazione della fishbria cualis ina antica legge dell'economia, non avera mai antio laegone di tre elporienze per provare ad evidenza, se era, o no vero l'accrecimento del prezzo all' Argento, estime di non volere in questo modo continuare la fabbrica con dicipatro i pen sipare sa M. effere affis note al Configlio, ed al Fisco le indispensabili perniziole conseguenze, che da tale alterazione di prezzo ne venivano e effere però queste data el causa di non permetterla.

Molto meno fece fotza al Fisco la considerazione fattasi da quelli, sh' erano d'opinione nione dell'augmento, che non potesse mai essere mente di S. M. di continuarsi a sabbricare una Moneta, che valesse meno del Metallo, di cui veniva composta : anzi disse detto Fifco , che in caso di essere vero il supposto crescimento di prezzo, non potendos fabbricare Moneta fenza perdita , fi fosse lafciato di fabbricarla del tutto , non effendo necessaria la nuova Moneta per il Commercio, nè rimedio per introdurre l'al bondanza di danaro nello Stato, per le ragioni già antecedentemente allegate : perchè le Monete forefliere regolate al fuo giufto valore fenza dubbio farebbero lo stesso esfetto al comodo del Commercio, non confittendo nell'impronto l'abbondanza e valore delle Monete; per elfere tutte uguali, quando tra di le hanno giustamente proporzionato il loro valore, il che ancora esclude qualumque soipetto di non coterfi giammai una comprare con l'altra .

Alle riflessioni avute dai mentovati Voti fopra la particolare cognizione del Magistraro in materia di Monete, dalle ragioni, che obbe per minorare la finezza, ed il picciol guadagno di 14. mila lire per la fabbrica farta dall' ecconomia, rispose questo Regio Fisco, che quando S. M. ha determinato in unpunto sì dilicato di questa suprema Regalia, è da crederfi , che abbia ben conosciuto l'intrinfeco di quello fi tratta più di qualunque. altro; che il Magistrato nel consigliare, e praticare la minorazione della finezza, avevacontravenuto agli Ordini di S. M., ed allebuone regole in materia di Monete; e che molto meno doveva farfi il foprariferiro guadagno delle 14. mila lire, appartenendo al Principe la riferva dell'ufo di questa Regalia, cercando li Principi il comodo de' loro Sudditl. e non il loro guadagno, quale sempreconfiderafi come cola contraria alle Leggi, alla Giustizia, ed al decoro delli stessi Prin-

Alla opinione poi d'efferst augmentato il prezzo all' Argento, fondatà in quello avevano afficurato colle loro Rapprelentanze le-Università richieste ; oppose il Fisco quello avevano le stesse Università, ed in ispecie. quella degli Argentieri addotto nelle loro Rappresentanze ultime , nelle quali facevano vedere l'inganno, in cui vivevafi, e li Mercanti conolcevano , che l'accrefcimento dell' accidental prezzo alle Monete, era la cagione dell' accrescimento del Cambio, quale ancora veniva lenza verun dubbio per lo più accreleinto dal corto abulivo delle Monete fore-

fliere, il quale abuso da se solo produce tale accretcimento, fendo rutte le altre caule apportate nei riferiti Voti contrari, tutte accidentali, e molte di affat poca durata .

Al supposto ejempio d'efferti alterate le Monete in altri Paeli , riipole il Filco con... quello di fopra detto, e che non coustavatale alterazione altro, che della Spagna, anzi che più totto verificavafi in contrario , ipecialmente di Genova, e d'altre parti, dove più presto hanno tralasciato di euniare, che non fi fosse di alterare la legge antica delle Monete .

Al maggior valore delle 7. lire, che supponest abbia il Fdippo in altri Paesi , rispole il Fifeo, effere falto, perchè in tutte le altre Tariffe ft confidera questo, come tutte le altre Monete forethete, per il folo valore del fuo materiale , non dovendofi far cafo ( come fi è detto avanti ) del maggior prezzo le gli da nel corto abufivo, nel quale li Commercianti fi nguagliano col crelcer il prezzo all'i loro Genert . e ad altre Monete .

Rispetto all' addotto, di non essere cosa nuova in questo Srato il variar le Monete coll' elempio d'effersi nel suo principio introdotto il Filippo col corfo di lire 5. e foldi 6., e pai augmentato fino a lire 7. diffe il Frico , nonpotere sussificare in oggi quelle ragioni, che allora valevano, per augmentare in quel modo il corso al Filippo in questa Cirrà , come pure alle altre Monete in ogni Paele fino all' accrescemento già da tanti anni stabilito, senza che poi fiast più variato; e molto meno deve l'ervire l'esempio dell'alterazione, che riiguarda alla finezza, ed al peto, avendone fempre costantemente questa Zecca conservato il

iuo giuito valore .

Alle ragioni allegare dai cirati Ministri per fare fvanire quella dell' abulo delle Monete, e fondare l'accretemento del Cambio, fempre più ful fuppotto auginento del prezzo dell' Argento, rilpole il Fitco, che non lasciava di conoscere , se si potesse praticare , che sarebbe molro profittevole per lo Stato il commerciare a dirittura con i Porti di Cadice, e Lisbona li fuoi generi del Paele, per averne in contraccambio le Faste dei Metalli fini : ma il non farlo , o non poterlo fare non prova l'affonto del tanto creiciuto Cambio . nè dell'augmento di prezzo nelle dette Pafte . Che per effere più rado il Commercio dei dorati roglie bensì quell' utile, che prima rittraevafi in Milano , così nella fabbrica delle Monete, come nell'operazione della separa-

zione dei Metalli; ma non leva però, che ancora non fi poffa trovare l'Argento a tali prezzi , co' quali possa continuarii la fabbrica delle Monete secondo la sua antica Legge senza perdita ; tanto più che non si vetifica la supposta proibizione di cavare le Paste dalla Spa-Ena . dove prima fenza difficoltà fi rilafciavano agli Intereffati : e ad ogni modo , quando vi fosse colà qualche difficoltà, non si troverebbe poi in Lisbona. Di forte che al tiferire del Fisco, li supporti fatti di sopra espressi non fono già la caula proffima del maggint aumento de' Cambi, bensì è la tolleranza del corso abufivo delle Monete, che oltre di rendersi chiaro per la ragione apportata, puole ognuno da se stesso convincersi , paragonando li Cambi, che corrono in quelle Piazze, dovefi spendono le Monere secondo il giusto valore delle Tariffe, con quelli delle Piazze, ove vien tollerato un corso abusivo.

Confessò il Fisco per vero il discorso della Camera de' Mercanti, nel quale giudicarono, che la riduzione delle Monete forestiere non fosse tusticiente rimedio ad impedire il danno fi aveva : effendo più che certo, che... non arrivando li Generi propri del Paese ... compensare il valore de' forestieri , che riceveva, era indispensabile si minorassero ogni giorno gli effetti di quelli Negozianti nelle. Piazze forettiere ; e dalla feartezza di questi non poteva se non che seguirne l'accrescimento al Cambio, e son ponendos riparo a questo male con opportuni provvedimenti, dovrà necessariamente sortire dal Paese la Moneta. con tanto maggior perdita, quanta farà l'alterazione . Diffe ancora , che qualche fallimento de' Negozianti puole pare far ascendere di quatche cofa il Cambio ; la stessa Camera de' Mercanti però crede che il ribaffo del Cambio, che necessariamente ne deve seguire dalla riduzione delle Monete, farà battevote per poterfi comprare la Paffa a fine di cuniare. fenza perdita, e fenza alterazione le Monete provinciali, effendovi tra quetta caufa, e l'altre produttive di maggior Cambio, la grandiffima, e fostanziale differenza, di effere queita necessaria, e continua sino a ranto non fi riducano al giusto valore le Monere : e le... altre accidentali , e di poca durazione , come fopra fi è detto .

Aggiungendo il Fisco, effere tanto certo il fatto di alterassi sempre in ogni patte il Cambi a mistra del valore delle Monete, che per quanti casi si vogliono supporte, inai si trovera il contrario; perchè facendosi il con-P. V.I.

to di un foldo più cresciuto nel Testone , c. d'altro rispettivamente crescipto in altre Monete dal principio dell'abufo, conofceraffi fubito l'aumento nel Cambio, abbenchè vi poffano effere ancora altre cause estrinseche, che non abbiano tanto dato nell'occhio. E per quetta stessa ragione svaniva il supposto di che li Banchieri facessero nei Cambi poca o nissuna differenza in ricevere l'una , o l'altra Moneta : perchè nella ipotefi , che fi paghino niù le Monere, è indubitata la differenza fi sperimenta nei pagamenti, che si fanno più ad uno , che all'altro valore ; e fenza cercarne. troppo lungi da Milano l'elempio, bafta vedersi in Genova la grandissima differenza, che fi faceva ne' Cambi , pagandofi con Moneta. corrente al corlo abutivo , o con Moneta di Binco al prezzo disposto dalle Tariffe: e per la stessa ragione doverebbe farsi lo stesso nel prezzo dei Generi, perchè ognuno vuoleuguagliarfi .

Tralafciando il Fisco di farsi carleo di alcune altre obbiezioni, che ti leggevano nei riferiti Pareri vertenti circa l'opinione della alterazione, come di già evacuate, e rispotto in quefto, e nell'antecedente Voto Fiscale, rifpose a ciò si allegava, rispetto alla Fede pub-blica, colla quale eransi ricevute le Monete. al corso abutivo tanto pubblicamente totlerato , che si ricevevano senza difficolta anche. nei Banchi, e Casse pubbliche: dicendo, che ne anche per queito veniva ad indebolirfi la. ragione, e forza della Legge pubblicata negli Editti; che se la pubblica tolleranza scusava dalla nena li Contraventori, non toglieva la .. facoltà al Principe di farla offervare per l'avvenire, abbenchè meno può confiderarfi buona Fede, dove fi contraviene alle Leggi. Aggiunte, che il danno apporterebbe tal riduzione, effendo affolutamente tutro privato, e particolare , non doveva in veruna maniera prevalere al Pubblico, che indispensabilmente ne fiegue dal corfo abnfivo, per le dannoliffime confeguenze antecedentemente confiderate .

Pitôp poi ad efaminate, if riuficirebbedi pregiudazio a riduzione delle Monete forefilere, in supposto che si potestero estratteper quel Paci, dove farebbero ricevute conquel prezzo abusvo, che si toglierebbe loro in questo Stato, perchè in tal calo sirebbemaggior il danno ne verrebbe al Pubblico per detta estrato, che l'intie ne potessi averper la riduzione: e diffe i non estre possibile questo siposte danno percenti al supposibile questo siposte danno percenti al supposibile questo siposte danno per la riduzione; e diffe i non estre possibile dallo Stato le Monete senza necessità, o per convenienza, non farebbe grande la prima, attela la riduzione, e la seconda non ci farebbe . perchè qualunque Moneta , che fortiffe\_, fempre ritornerebbe cambiata con altra , la... quale essendo in questo Stato di maggior valore di quella fortita, non folo non vi larebbe danno, ma bensì utile nella stessa estraziope; e se valesse meno, cessarebbe il motivo della convenienza per eftrarre qualunque Moneta : le poi non ritornalle Moneta per Monera , per efferfi estratti Generi , farebbe contutto ciò la itella ragione, perchè è certo, che mai per mente, ne per perdere fi farebbe fortir la Moneta.

Al Soipetto addotto per rapporto a' Mercanti, quali poteffero avere leconda intenzione nel cercare di continuare la fabbaica della Moneta fu l'antico piede per potere continuare l'illecito traffico di estrarre le Monete giuste, introducendo in luogo di quette altre inferiori : Rispose il Fisco; che subito viene a cessare. qualunque sospetto, ogosqualvolta li Mercanti chiedano non folo di manteuerfi le Monete. Provinciali nella antica Legge, ma anche di ridurre le forestiere al giusto valore in proporzione di quette, troncando in quetto modo qualunque lucro nel trasfico di ese.

Convenne, che per supplire alla scarsezza di Danaro, che sperimenta lo Stato, non effere battevoli li 50. mila Fulippi annii offerti dall' Anonimo ; anzi diffe , che manco bafterebbero dieci volte più, quando l'Argento, che hatti a cuniare, abbiati a comprate condanari , perchè non se ne potrebbe cuniar di più di quello dasse la Pasta , e in questa maniera lo stesso è cuniarne molto, che poco, fino a che con l'introduzione del Commercio fi trovi modo, che questa Piazza resti in cre-

dito colle foreitiere.

Convenne ancora, coi rifleffi fatti allamostruosità, ed alle pregiudiciali confeguenze, che ne venivano dalla pretenfione dell' Anonimo di fabbricare 15. mila Filippi in... picciole Monete colla fola finezza di 11. oncie per libbra , maravigliandofi , che il Magistrato avesse dato si mal esempio con le Monete. fatte cuniare per Ecconomia, fu di parere, per non perdere gli altri confiderevoli vantage gi , che prometteva il Partito dell' Andreoli , che fi proccuralle di guadagnare l'Offerente . e farlo convenire di tabbricare anche le derre picciole Monete colla stessa finezza del Fuipto: e gnando ciò non volesse fare converrebbe più presto tibuttate l'obbiazione .

Non potè però convenire nell'allegate. ragione di non metterfi all' Afta la rifferita. obblazione, ne l'eppe come potesse mai fare. tanta forza il iupporto , se intieramente nonmal fondato , almeno incerto , di che foffess accresciuto il prezzo dell' Argento , o collacredenza di quelto, regolare le Monete, quando in effetto veniva preientata una obbiazione secondo l'antica Legge, che in sostanza. era un farto, che distruggeva tale supposto. Nè manco era il caso disperato, e volendo anche favorire l'Andreoli aveva il Governatore Conte Colloredo afficurato, non poterfi sperare. verua altro miglior Partito, quando l'attnale (perienza dimottrava in contrario ; mentre in effetto vi era l'altro .

Molto meno credette il Fisco di potet sospettare pell' Offerente veruna indiscretaprodigalità, non effendo credibile, che queito con l'abbricare le Monete maggiori nel tuo intrinieco valore del loro corfo, voglia porre il suo Capitale in beneficio de' Forestieri, quali a motivo della loro finezza con li iuoi negozi tutte le estracrebbero : non potendosi ideaze il detto Filco, che la Camera de' Mercanti presentaffe una obblazione di qualche stolido, che tale sarebbe un Negoziante, il quale fi esponelle ad una indubitata perdita con pericolo di fua zovina; e riguardo al danno della estrazione della Moneta per essere di sì buona qualità , fi è rimello al già detto fopra di queto affunto .

Non fece molto caso il Fisco della condizione, che domandava l'Offerente di fabbricare le Monete d'Oro, e di Argento a proprio arbitrio , lenza volerfi obbligare a vernna quantità ; perchè mai în veruna parte li è confiderata per tanto urgente, e precifa per il Commercio la Moneta d'Oro, o d'Argento. Nè meno fecegli forza il rimore della estrazione di detto Merallo, che per lo Stato era in giro; perchè ogniqualvolta le Monete fono ridotte al fuo giusto valore, cesta l'utile della estrazione, e poco preme, che la Moneta fia più in una specie, che nell'altra, tempre che tenga il tuo giutto valore .

Alla riflettione fatta dalli due Voti oppofti alla condizione richietta dall'Offerente per l'elatta offervanza degli hd:tii, lenza la quale non voleva effere obbligato al Contratto, giudicando li detti Veti , ciò folle a fine di Iolranto fabbricare Monete picciole. Oppole il Filco, che l'elatta offervanza degli Editti è una condizione necessaria, e stando questa inmano del Governo, e del Magnifrato, doveva

admetterfi fenza scrupolo, che vi potesse nascere lite da qualche accidentale contravenzione, che a dispetto delle Leggi, e della. vigilanza di chi governa, fogliono fuccedere in qualunque parte, non potendofi mai ful parere del Fisco intendersi procedere da tal Condizione fimili contravenzioni; e in questa maniera fi confeguirebbe non folo l'utile di cu+ piare la Moneta secondo l'uso del suo antico instituto, ma anche si toglierebbe il pregiudicievolissimo traffico di comprarsi una Moneta giusta con una inferiore. E riguardo al volere fabbricare le fole picciole Monete . non essendo questo ad altro appoggiato, che al maggior profitto per la minor finezza, cellava ogni pericolo, qualunque volta non fi admetteffe. ral condizione, secondo così sentiva il detto Fifco : effendo molto certo, non istare in mano del Partitante il fabbricare le fole Monete di Rame, o le picciole, con lufingare di cuniare poi le maggiori , dipendendo dagli Ordini del Magistrato l'esfervi a proporzione tutte forte. di Monete nella Fabbrica .

Dello ftesso modo non fece veruna specie al Fisco la gelosia si aveva della rovina di molte Fautiglie, che cagionerebbesi dalla ri-gorosa oscrevanza degli Editti; per il cile disite, che per tal gelosia non 'avevasi mai a tralasciare di fare le Leggi, e di farle osservare; non essendo manco da presumerti, che tante
Famiglie volessero rendessi delinquenti; e poi gli esempi de castigbii, che si danno a' primi, è
certo, che sogliono bastare a reprimere la

frequenza de' delitti .

Rispetto poi che vedendo li rifferiti Mimistri tanta differenza ne' Conti de' Mercanti, Argentieri, e dell' attual Partitante intorno al vero valore dell' Argento, erano di parere,; si rimettesse al Magistrato per verificarlo, onde poterfi regolare la Moneta, almeno con un. verofimile. Rispose il Fisco, che ben potevano esaminarsi dal detto Tribunale tutti questi mentovati Conti, e farsi tutte le maggiori diligenze per venire in chiaro di quanto costava la Paita, proccurando colla maggior ecconomia il comprarla da prima mano, ed accertarsi anche con informazioni autentiche della verità de' Fatti, intorno a' quali pare, checredessero in contrario, od almeno dubitassero del come si erano alterate le Monete nelle Zecche d'Italia. Credette però nello stesso tempo indispensabile l'immediata pubblicazione dell'Editto per la riduzione delle Monete. forestiere, secondo aveva comandato S. M., e fi era praticato per il passato per confeguire

con questo una subita moderazione ne' Cambi,

e nel prezzo delle stesse Paste .

Per le ragioni sopra elaminate, maravigliossi il Filco, come mai siasi potuta fare una sì grande, e forte impressione nell'animo del Governatore Conte Colloredo, per via della. quale si dasse a credere, che li fondamenti della opinione, qual promoveva l'alterazione della Moneta Provinciale, foffero così evidenti . che non avessero risposta . conchiudendo col fuo parere, di doversi regolare la nuova Moneta Provinciale con l'attual valore dell' Argento, proporzionando a quella la foreftiera, fenza ammettere verun altro mezzo. Che se poi col tempo minorasse il prezzo alle Paste, sarebbe allora facile il ribassare conproporzione il corlo della Moneta; riflessione, al fentir del Fisco, poco considerata, alla. quale , lasciato a parte se si può o no risponderci , batterebbe quello , che sopra si è detto. senza il molto si potrebbe dire . E senza trattenersi più in questo assunto per non ripetere il di già detto, conchiuse, con riflettere, che il Governatore avesse trovato essere cola tanto facile il ribaffare successivamente il corto delle Monete a proporzione del minoramento del prezzo delle Paste, quando il Fisco aveva. fempre creduto, che questa sì frequente variazione di corso fosse uno de' maggiori inconvenienti, ed affurdi, che potessersi pensare, e di già come tale lo aveva addotto : effendo innegabile, che con la proposizione. che affentava il Governatore, poteva accadere di aversi a mutar il corso alle Monete, nonfolo ogni volta, che si cuniassero, ma anche. in ogni settimana; Perchè in ogni settimana... pure molte volte logliono avere alterazioni li Cambi, dai quali in molta parte dipende il maggiore, o minor prezzo dei Generi foreftieri, specialmente della Pasta. E per esfere tanto presenti nella sovrana considerazione di S. M. li tanto noti, ed altre volte portati gravissimi inconvenienti, che necessariamente ne verrebbero da una simil irregolarissima pratica contro il coftume, e la Massima di tutto il Mondo, fenza più detenersi, paisò alla fua. initanza riipondendo:

Che il Partitante Andreoli non debba più continuare la fabbrica della Moneta colla diminuzione, come erafi conventuto nel Contratto fatto, trovandofi lo flampo delle picciole affai differente nell' intrinfeco valore, e peto dalle ginthe Monete antiche, e molto meno fi debbano fabbricare in queito modo dall' Ecconomia, come cano flate ridotte ultimamente dal Magistrato. Che

Che avendosi a fabbricare Monete, si debbano cuntare, secondo l'antica Legge di quefa Zecca, così nell'Argento, come nell'Oro, e tanto colla loro finezza, quanto con il suo

giulto pelo, e valore estrinseco.

Che si proccuri comprare le Paste da prima mano, se sarà possibile, con li Generi dello Stato, per ricavarne quel profitto, che non si troverebbe, pagandole a danaro, o con lettere di Cambio, quali in effetto vengono ad affere lo stesso, che il Contante, perchè col giro dei Cambi, mancando la roba, devesi soddisfare col danaro.

Che debbanfi offervare gli Ordini dati da S. M. nel cuniari le Monete per ecconomia; e non per affitto: Che fi rinnovino con tutto il rigore gli Editti per la riduzione delle Monete forettiere alla proporzione dell'intrineco del Filippo, confiderato fecondo la fua antica.

Legge

E che in caso di continuarsi la sabbrica delle Monete, sia per Ecconomia, o per affito, mai si permetta il cuniare in Monete di Rame maggior quantità, che di sei mila scudi

all' anno .

Passando poi all'esame del Memoriale, dell'Andreoli instò il Fisco, che si recindesse il Contratto con esso si si come egli domandava, facendogli pagare dalla Camera gli Utensigli, e le Passe preparate, con riconofecre, e liquidare prima il tutto, secondo si costuma.

E per avere inteso, mediante alcuni avvisi, la perniciosa tolleranza di alcune Parpajole , ed altre Monete forestiere , che non arrivano ad avere nel suo intrinseco, che una. picciola parte di quello si tollera nel corto; fece grandiffina initanza non folo che fi proccuratfe il modo d'impedire l'introduzione di fimili vili Monete, ma che ancora si degnasse S. M. dar ordine acciocchè fossero immediatamente bandite quelle, che di già fi erano introdotre, o pure ridurle al fuo intrinfeco valore antico, e che dovessesi proccurare, chel'adempimento di questo Ordine non cagionalse molto danno alla povera Plebe, e sosse occasione di qualche pubblico scontentamento, e disturbo, consultando a questo fine, quando fosse di bisogno, col Senato, e Magistrato.

Propotte, ed esaminate nel Consiglio ledue citate ultime Rappresentanze del Governatore Conte Colloredo in Data dei 17. e 15. Settembre del detto anno 1745. assemble col mentovato Voto del Regio Fisco, con gli altri antecedenti nella presente materia, porve-

al Configlio, fossero di molto peso, e degni di estere attesi li motivi addotti dal Regio Fico per solchenere le risoluzioni di S. M. nafequela di tanti Ordini anuchi emanati a fine di non doversi sare novita veruna nella Moneta Provinciale, e proporzionate a questa il valore della forestiera contro alle riscissioni addotte in questa Giunta, tappresentatore.

Confideroffi dal Configlio la dilicatezza. di quella materia, e quanto potrebbe riuscire pericolofa qualunque novità, come affe ticono costantemente tutti gli Autori, che hanno scritto di effa, dettandolo anche la ragione, ed insegnandolo giornalmente la sperienza. E che il comandato da S. M., oltre effere conforme alle Loggi, ed alla pratica universale. di ogni Stato ben regolato, e specialmente a. quello si osserva in questo Paele, era stato ben etaminato, e molto ben conolciuto giusto al fiftema particolare delle cofe dello Stato; efra le difficoltà, che potevano presentarsi, non ne poteva effere veruna tanto nuova, che non fosse di già stata in altri tempi suscitata, di modo che essendo molto ben appoggiata la determinazione di S. M. alle Massime fondamentali; che non hanno veruna eccezione, sembrava non potersi ammettere veruna oppofizione, nè vi potesse essere cola diametralmente contraria per la sua esecuzione.

Che per conciliare le ragioni dell'alterat la Moneta con le Maffime intaltibili, che lo proibitio o, devono coucorrervi molti effremi di fatto, quali nel caso presente non si trovavano; mentre non provavassi stabilito unmaggior prezzo alle Paste, nè il consentimento generale delle altre Zecche, e Piazze per mag-

gior accreteimento alle Monete.

Che effendo certo di mantenersi per anche

nel suo antico prezzo l'Argento in Genova a lire 33., foldi 3., danari del alla libbra, moneta di sino Argento, eta evidente, non escessi fishilito maggior prezzo di esso. Di sorte che tutto quello, che potesse valere il detto metallo per Cambio, provvisioni, e trasporto, essendo espisiono soggetto a crescere più, o meno, non può mai servite di regola per porre alle Monete il valore, qualelo ricevono, secondo l'indubitabile principio di tutte le Zecche, dal fissamente stabilito prezzo, lervaz che si attenda, i e questo possa o prezzo, servache si attenda, i e questo possa cidente; perchè in altro modo ne seguirebbe l'inconveniente pensato dal Fisco, di dovetsi

doversi variate ogni giorno, o in più, o inmeno il detto valore delle Monete, che inbessiona parte si pratea, non regolandosi mai da vernno il valore di esse Monete coll'attual valore delle Paiste, ma bensi col didurlo dal sisso i tabilito prezzo.

Che effendo ache ficuro di confervară inviolabilmente gli antichi prezzi edle Tariffi delle Pizzee fortiliere, si concludera ad evidenza, non venire da quelle la maggiore fiima delle Montere, di modo che cellando gli eftremi, tu de quali dovevati fondare una si fingolare novita; pareva al Configlio non vi porefie effere altro motivo ragionevole per promoverla.

Che oltre di queito non dovevafi far molto conto del supposto tanto eresciuto prezzo dell' Argento; si perche lo stesso Governatote aveva riconosciuto, e consessato nella fusantecedente Rapprelentanza, ed anche da migliori e più ficure informazioni gli conttava, pon efferfi alterato il prezzo alle Page . ed il valore di più foltanto procedeva da caufe accidentali, e specialmente dai Cambi : e questi in gran parte dal corfo abufivo delle Monete. forestiere, di modo che nol credeva rimedio addattato alla scarfezza si pativa di Monete Provinciali , per poterle cuniare fenza perdita ; come per le stelle ragioni ultimamente. prodotte aveva proposto nella sua prima Rappresentanza : ma bensì la sola tiduzione delle Monere forestiere a proporzione delle Provinciali, col quale spediente supponeva, potersi togliere qualunque pregludiclo; che fi fpetimentava nel commercio delle Monere :

Molto meno doveva farfi caso di tanti Conti per il l'apposto costo dell' Argento, preientati in fimil congiuntura, sì pet effere molto tra di se differenti , come per effere convinti d'intuffiftenti dalla fperienza dimoffrata. dagli Argentieri , e d'efferfi trovato Offerente per continuare la fabbrica delle Monete Provinciali , fecondo l'antica fua Legge , di forre che non potendofi cavare da quelle veruna. pruova per il supporto aumento, pareva non vi toffe motivo di tanto infiftete in quefta citcostanza, come se fosse un Fatro certo, quando foltanto al Governatore constava l'altro Fatto indubitabile dell'accrescimento del Cambio originato fenza dubio dal cotto abufivo. Perlochè fece gran forza al Confesso quello aveva il Fisco considerato di doversi per questa ragione immediatamente comandare la detta tiduzione per togliere la cagione dell' aumento de' Cambi procedente da detta Caula . P. VI.

Conobbe il Confesso per molto evidente quello aveva detto il Filco toccante le caufe. della estrazione del Conrante, la qual estrazione era inevitabile per quella parte riguarda al pagamento del debito, che ogni anno contrae queita Piazza con le forestiere ; potevabensì togliersi quella, che proveniva dal corso abunvo delle Monere forestiere, che introdorte, ed ammeffe con maggior corfo del fuo intrinfeco valore, compravano le Provinciali, riportandone vantaggio nella proporzione del corio , di tal maniera , che uguagliandofi le. forestiere alle Provinciali nel corso dato di giusto valore, si toglierebbe affatto il motivo di sì abbominevole, e perniciolo traffico..come gia aveva considerato il Filco nel ino Voto .

Parvero egualmente evidenti al Consesso le dannofissime conseguenze accagionate dal corlo abulivo alli creiciuii Cambi, e prezzi delle Mercatanzie per le ragioni addotte dal Filco, non facendogli veruna forza quello fi aveva confiderato in contrario , cioè di non. farfi differenza dai Banchieri, e Mercanti nelle Lettere di Cambio, e nei Geneti, ricevendofi da questi li pagamenti od in Filippi, o in altre Monere foreftiere al corso abusivo. Coposcesi però , questo procedere da che effendofi di già radicato tal abulo, non è spediente , nè al Banchiere , nè al Mercante riculare il pagamento, che loro fi faccia con Monera... al corlo abufivo, per non esporfi a rischio di perdete ; perchè nguagliano sempre questi la toto partita con accreicere il Cambio nelle. Lettere, ed il prezzo alle loro Mercatanzie: ; e fe ricevono il pagamenti in Moneta giufta. ( che di rado faccede ) tanto maggior guadagno hanno, allora baitandogli per accreicere li prezzi al loro contingente il pagamento iu Moneta, che formonti nel corlo il fuo prezzo giusto: il che però non lafeja di effere un grandifiimo inconveniente contro la giuffizia de' Contratti, che per il profitto di pochi; pregiudica à ruiro un Puliblico, procedende da questo il vedersi sì poca Provinciale Mònetà di Argento nello Siato, petchè non avendo questa nel Paese quell'aumento in corso abulivo; che possa proporzionarsi a quello, che fi è dato alle foreitiere , è evidente , che ricevendo li Negozianti le nazionali, ne farebbero traffico per mandarle fuori meglio delle forestiere; il quale sconcerto cessarebbe ienza dubio con la riduzione di elle, ed intal modo in vece di guadagno, averebbero perdita nell' eftratte li Filippi , valutandofi

que-

questi nel Paese con la loro fattura , e le altre per il folo loro intrinfeco prezzo .

Considerò medetimamente il Consesso, che il credere non poterfi fare la fabbrica fenza. perdita , questo era già stato previsto , e proveduto da S. M. in replicati Dilpacci del 1771. allorche nello stesso tempo, che S. M. aveva\_ disposto di fatsi la fabbrica per Ecconomia. comando ancora , che fi alpettaffe a comprate le Paste, quando sossero abbassati li Cambi, per poterfi così cuniare fenza perdita : conoicendo bene S M. che per l'accreicimento del Cambio, poteva darfi il caso di maggior costo dell' Argento , più del valore della Moneta : che meglio era per aver a perdere, il non cuniare, che per cuniare alterar le Monete; perlochè il Confesso giudicò molto a proposito quello aveva considerato il Regio Fisco in...

E per non avere satto nè speciale a nè molta forza le riflessioni Fiscali sopra del non vederfi necessirà veruna di cuntate le Monete Provinciali, per motivo di non farfi più ricco il Paele con queste , per la ragione di valere. tanto il Capitale, che ha da fortire, quanto vagliano le Monete, che si hanno a cuniare. non parve al Contesso meritare d'effere dilprezzata l'obblazione dell'Anonimo per la ragione della poca quantità, ch'egli fi era of-

ferto di cuniare .

queito Affonto .

In queito proposito parve al Consesso, efferfi dal Governatore Conte di Colloredo latto più calo di quello meritava, fopra il l'artito dell' Andreoli, di volere cioè comprare le Patte non coll'effettivo danaro , bensi coi Generi naturali dello Stato. Ma oltre di foggiacere questo obbietto a' molti accidenti, chepotevano apportare imbarazzi , e scuse per il tuo adempimento , ancorchè fi facesse l'attuale eitrazione di questi Generi , poteva palcere il grave inconveniente, che andando a vuoto il fine , venisse defraudata questa fiducia , e il lucro tutto fosse del folo Partitante, mettendo a proprio guadagno tutti quegli utili , che proverrebbero dalla estrazione de' Generi , mettendofi questi tutti in sefta fua, quantunque fossero di altri Particolari , e colla loro intelligenza, confeguiva egli tutto l'utile, che potelle avere la Camera per li diritti di quella. estrazione; essendo anche sacile, che per quefto motivo fortiffero detti Generi in maggior quantità dell' ordinatio dallo Stato : tanto più che ben considerata la qualità di questi Generi , e del Traffico che fi fa in Spagna, ed in. Ollanda, daddove ti possono cavare le Patte,

non si vede tanta sacilità di porre in esecuzione fimile Idea .

Non fece gran caso, che non volesse il Partitante obbligarfi a determinata quantità di Monete d'Oro, cipacitandolo molto la ragione apportata dal Filco, di non effere tak Metallo, al comun detto d'Uomini pratici, quello ene più ferva nel Commercio : ed in. cifetto, quando per il paffato fi cuniava grandiffima quantità di Monete in queita Zecca , non fi obbligavano quei Zecchieri , riguardo all'Oto, in maggior quantità di mille Doppie all'anno.

Bensi troio, effere giuitiffimo il non ammettere la menoma diminuzione nella finezza delle picciole Monete d'Argento, quantunque fia stata approvata da quei Ministri, e dal Regio Filco; onde pole lotto gli occhi di S. M. quanto paffava in quelto emergente, unito a quello, ch'erafi confiderato topta di esso sà dal Regio Fisco, com; dal Confesso, il qualetra gli altri punti confultò con S. M. che degnaticii comandare, s'indagalie il vero valore dell'Oro, ed informarne dei rifultato, acciocchè in caso trovassesi eccessivo il prezzo di 118. lite l'oncia, a cui eranfi ultimamente regolate le Monete di detto Metallo, fi poteffe affentare quello dovevasi fare , e yalutare le. specie dell' Oro, acciocchè non ne venisse l'inconveniente di estractsi le Monete d'Argento coll'introduzione di quelle d'Oro, come erafi intelo foffe succeduto con non poco danno del Commercio del Paele di già per quella caula l'pogliato di Moneta d'Argento , dacche fi era tanto aumentato in questo Stato il corio delle Monete d'Oro : che però dovelle S. M. darequelle provvidenze, che giudicherà più oppartune pet il jua Servizio, e pei pubblico bene .

Dopo rimeffe turte le Serieture nelle Cefarce mani di S. M. fi ricevette una Lettera. del Governatore Conte di Daun incceilore del Conte di Colloreco in Data del 6. Aprile 1726. colla quale partecipò a S. M., che effendogli stato rappresentato dal Magnitrato Ordinario in una Coniulta tenuta iotto li 11. Gennajo dello lteffo anno , che farebbe conveniente il proibire subito le Parpajole di Ginova si pregiudiziali a questo l'acie, quantunque toffefi diminuito affai il cumero di elle, dopo l'ultima riduzione ordinata dal Conte di Colloredo aveva allo stello tempo anche proposto il corto abutivo , che avevano le Livornine, , cetta Moneta di Argentina, e altra di Francia (abbricate nell'anno antecedente , giudi-

cando

cando giulto il ridurre le rifferite Monetca. d'Argento al lio vero intrinicco valore per, evitate il danni, che rifultavano a quello Stato; e come che la materia di Monete richiede fempre molta circolpezione, giudicò occeffaror intereste detre Conialta del Magifitato ad una Gunta di principali Ministri, acciocchè claminariata ministamente, ne dafero il loro tore prendere quelle più accettate rifoluzioni, che richiedeva quello affire.

Che propoita tal Consulta, rifferi la. Giunta fotto il di 2. dello stesso Aprile, che il Reggente Modignani pure a voce aveva rapprefentato l'abulo novamente introdotto della lira di Genova al corso di 30. soldi, quando con Editto pubblicato nell'anno 1712, fi era ridotta a foli 26. foldi ; che fopra quanto aveva confulrato il Magistrato, non v'era dubio non fosse ben appoggiato alla giustizia: con rutto ciò e fu la Giunta d'uniforme parere, che il Governatore ordinasse il Bando da tutto lo Stato di dette Parpajole col corfo di Genova . effendo ora ceffate tutte quelle caufe, chenell'antecedente anno avevano fatto lospendere il mentovato Bando, che allora folo fi era consultata la riduzione, ed al presente fi riguardava ad altre cagioni .

Che quantunque fosse ginsta la riduzione fatta delle sopradette Monete di Argento al loro intrinifeco valore, con tutto ciò essendo le Monere forestiere nello stello caso di corio abusivo, e maggiore di quello dovevasi permettere, non pareva ragione di ridurre le, une, e ocernettere l'abus delle altre.

Che ribassandos le Monete consultate, a ancorchè si avesse l'intento di espelle le dallo Stato, ciò non ostante in vese di quelle entrarebbe altra quantità di altre ugualmente, dannole al Pubblico.

Che volendofi attualmente ridurre e leune, e le altre, nuo potrebbe ciò fari fiaza gravnimo pregiudicio dello Stato; perchè ritrovandori queito trailmente fipogliaro di nitrovandori queito trailmente fipogliaro di nimonte Previnciali, e buone, e non cuaindodiene che poche di fipecie minute nella Zecca, non farebbe podibile il poter mannenere nè il Pubblico, e il il Privato Commercio.

Per le quali 1 agioni era di parcer la Giunta, che nello fteflo tempo fi doveffero ridurre non folo le Monete proposte dal Maggittato, ma ancora trute quelle, che fi spendevano, e correvano a più del fuo giusto, ed intrinleco valore. Questo però dovesse farsi, quando lo Stato folle provvisto di altre specie cuniate, nella fua Zecca. Ma non potendofi ciò effettuare fenza prima intendere la rifoluzione di S. M. fopra la Confinta col parere della Ginara, rimedia nell'antendente anno dal Contedi Colloredo, giudicava necesiario la flefla., Giunta, che il Governatore Conte di Duna. supplicate S. M. accioccib fi deganie rifolvere il penderre gran punno di come doveleghi e regolare la Monesa nella Regia Zecca di Milano.

Conformadofi il Governatore con quello Patere tappreientava a S M. che conolecado egli in quella materii tanto interefato il Celareo Real Servizio, e di il Pubblico bene, a viltà ancota, che ogni giorno andava più crefeendo l'abulo, e l'introduzione di Moneta, forellitere inferiori di valore , ricevendori quelete dal Popoli per S. M. Cerviffe di popre una pronta provvidenza in materia tanto importante.

Vedura questa Lettera credette il Fisco non potere singgerire altri provvedimenti, chi il di già antercedentemente proposti nelle sue, istanze, quali in questa conguntura rinnovà, mettendo alla considerazione di S. M. la grande necessità di che si serviste prendere triolu-

zione in quelta materia . Ed esaminandosi nel Consesso li Punti contenuti in detta Rappresentanza, parvegli medefimamente, che con le riflettioni, le quali di già si erano fatte presenti a S. M. nelle antecedenti Consulte, folse tutto baitantemente. dilucidato. Ne manco ebbe veruna difficolta nel proposto dal Magistrato circa le Parpajole forestiere per troncare gl' inconvenienti accagionati dalla introduzione delle riterite Monete, e con ridurle al loro intrinteco valore, o eon proibirle totalmente : la qual cosa pareva poterfi fare fenza pericolo, rendendolo chiaro l'espersenza, qual pure consiglia queito per ultimo l'pediente a prevenire, e liberarci dai danni , e dalle perniciole confeguenze... , che ne venivano.

cne de ventano. Confetto agli altri Panti di quello silonto, gli parre moto guito il dicorio fatto dalla Gauta, che non lolo avelletà pendra e ridquere Le Livomine, e l'altre Monete di Argentine, e di Francia, e le Lite di Gronos, il di cui colto per il paisto cennello Stato iempre andato a regione di 15, e del trivito all'i eccisio di andare in corto nel commercio fino a foldi 30, i ma averti a ridquere ancora qualtonge altra Moneta forellite.

ra, che correfse in quel Pacfe a maggior prezzo di quello era il fuo intrinfeco valore.

Fece bensì considerazione alla proposta\_ dilazione di quetto provvedimento, fino a che fi fotse provvilto il Paele di buone Monere. Provinciali, perchè si rappresentarono al Conleiso le stelse riflessioni tante volte fatte, e fignificate a S. M., che la riduzione delle Monete foreftiere al luo giufto valore, oltred'elsere l'unico spediente necessario per evitare li danni provenienti dal corfo abufivo, non poteva a meno di arrecare allo steiso tempo il beneficio d'impedire, che fi introducano altre inferiori , perchè vi perderebbero . Che meno duvevafi avere gelofia della eftrazione. di quelle già introdotte, per essere innegabile , non effraerfi da veruno per gettarle come inutili; bens) per cambiarle con altre d'ugual valore, altrimente fi perderebbe nello spenderle, oltre li pericoli potrebberfi incontrare nel srafporto di esse . Questo però luccederebbe , qualvolta tal effrazione fosse volontaria, perche nella necessaria, fiafi di qualunque specie, e valore la Moneta, mai ciò potrebbesi evirare ; e per contratio più presto si richiamerebbe la Moneta Provinciale per il di più vaneaggio della fattura , non avendo le forestiere che il valore del lolo intrinieco.

E perchè li Ministri di detta Giunta confideravano cofa necessaria per lupplite alla. icarlezza del danaro, il cuniare nella Zecca. molta quantità di Moneta, incontrarono l'ubito nel Confelso quelle difficoltà altre volte trovare in questo alsonto, cioè, non essere di maggior comodo al Commercio, più le Monete Provinciali, che le forestiere, quando fiano tutte proporzionate nel fuo giutto valore, e non trovarfi che poca utilità per lo Stato nella fabbrica delle proprie Monete; perchè non potendofi avere le Paste, se non le colla compera fuori del Paele, serve soltanto al decoro del Principe, ed al lostentamento di quei pochi Operari non atti ad altro mefliere , (il che però è di molta importanze. e molto da atrenderfi per continuare a tutto il possibile la fabbrica ) e non a render abbondante il Paese di danaro; perchè non viene. ad elsere di maggior valore la Monera nuova. che fi fabbrica con le Paste comperate, di quello fia la vecchia, con cui fi comprano; a proposito di che considerò novamente il Conseiso le ragioni antecedentemente elprefse del poco calo, che lempre avevano meritato le apparenze della propofizione fatta dall' Andreoli , colla quale credevati dar ad intendere, che-

col Commercio dei Generi del Paese s'introdurrebbero le Paste in esfo , e di non effere. la fabbrica della Zecca quella, che porta l'abbondanza di danaro nello Stato; ma bensì il rittabilimento del Commercio e così raffegnando a S M riverente il suo Dettame circa le provvidenze, che credette precise per il m ggior luo fervizio, e beneficio di quei Popoli, rapprefentò a S. M. che stava attendendo una diffinta informazione dal Governatore a questo fine ricercatagli con un Dispaccio spedirogli il 13. Febbrajo dello stesso anno sopra l'effersi intejo, si fosse passato a qualche transazione col Partitante Andreoli, permettendofegli di continuare la fabbrica delle Monetepicciole d'Argento di 10. e 5. l'oldi con la... diminuzione nella finezza dei foliti so. grani per libbra a tenore dell' alterazione convenuta nel suo Contratto .

Con Celareo Real Dispaccio dato in Luxemburgo il 28 Maggio dello stesso anno 1726. fi era degnata S. M. di far inrendere al Governatore Conte di Daun , che avendo intelo tutto il contenuto nella riferita fua Lettera... de' 6. Aprile , e riguardate due altre Lettere del defunto Governatore Conte di Colloredo fuo Anteceffore rimeffe nel 1725., e nel precedente, toccanti al regolamento della nuova Monera da cuniarfi in questa Regia Zecca., ed altri Punti contenuti in essa, per prendere fopra sì grave affonto quella ritolozione, che giudicaffe di fuo maggior fervizio, era venuta in determinazione, che fi proibiffero intieramente tutte le Parpajole di Genova, come lo stesso Governatore intendeva, ed aveva propolto Il Magistrato Ordinarlo a non che la-Giunta, dalla quale era stato esaminato questo runto, mediante la pubblicazione di un Edit-

Che pure (enza perder tempo se ne pubblicaste un altru per la riduzone delle Monste l'orethere d'Argento al luo intrinsco valore, proporzionandole colle Provinciali nella finerza, e peso, con togliere a quelle il prezzo del cumo, e l'importo delle spei, comeriemeno quelle del Parle, incaricando al Governance, che per l'adempinento di questo, constante del per l'adempinento di questo, pantualineate adempira l'eigressi, del conzone di S. M. in questi due ponti rispettivi, uno alle Parpejo'c si Genova, l'altro alle Monete forestire d'Argento.

Rispetto poi all'Oro sì delle Monete forestiere, che delle Provinciali, essendo uccesiatto per intabilirlo, il saperne il suo vero giusto

iuto

giusto prezzo; si avessero quivi a rittrovare. tutti que' maggiori lumi, e le notizie, se il prezzo delle 118. lire, come allora fi teneva, per ogni oneia, fosse in qualche parte eccessivo . come qui con molto fondamento fi dubitava, che in tal caso non converrebbe permettere di lafeiarlo eamminare fulto stesso piede; perchè sarebbe quetto un esporsi ad un grandiffimo affurdo di competare a prezzo abufivo le altre Monete, else appunto era eiò fi doveva , e voleva evitate nelle Monete di Argento, a rifleffo di che g'i era parlo incaricare. al Governatore, che intefo il Magistrato Ordinario, con la Congregazione della Zecca, e tutti que' Membri, e Pubblici, che di già etano stati domandati a considerare tal materia , facesse a S. M. una distinta relazione delle loro informazioni, con elprimere ancora il fuo parere, intelo prima quello della Giunta, affinchè intietamente informata S. M. del totto aveffe poturo accertatamente risolvere su questo punto, come più converrebbe in suo ler-

vizie . E conoscendo pienamente, di quanta importanza fosse il facilitare, e riassumere la fabbrica di Monete in questa Zecca, avendo a questo fine presente un Trattato della Camera de Mercanti di questa Città da effi efibito al Conre di Colloredo, e da questi prefentato a S. M. nell' antecedente anno . Ordi--pò S. M. al Governatore, che fosse di lui incombenza il novamente intavolare nel miglior possibile modo il riferito Trattato, con portarfi a dirittura per fe , o per mezzo di qualehe Ministro, che più giudicasse a proposito, - a discorrete eo' detti Mercanti su questo punto, procentando medefimamente, le fosse posfibile, di migliorare la mentovata obbiazione, col ridurla a condizioni più vantaggiole, ed ammifibili; operando però in modo, che nella Zecca non abbianfi a euniare le Monere, fe non se colla loto jolita finezza e pelo . ragguagliando in seguito S. M. sopra l'effetto avellero potuto produrre le fue diligenze : ese, mediante l'applicazione, zelo, ed abilità, che S M. promettevafi dal Governatore inquesto maneggio, avesse poruto avanzarlo al termine di una accertata conclusione, sicura. e di maggior convenienza di quello rittrova-vafi nella obblazione fatta da Persona Anonima , per porere , ginita il rifultato da questo, S. M. deliberare in fimil materia .

Si ricevette dopo una Lettera del Governatore del 1. Luglio detto anno 1726. accompagnata da due Rappresentanze, l'una della. -P. VI.

Congregazione di quefto Stato, l'altra del Baneo di S. Ambrogio, nelle quali si facevano premurofillime instanze per una immediata. provvidenza ai gravi inconvenienti, e pregindiej , ehe apportava a questo Pubblico la Igarfezza delle Monete Provinciali, e il corfo abusivo delle foreitiere. Ma comeehè trattavafi di materia sì grave, attefo ancora efferependente l'oracolo di S. M. fopra le tanto diffule, e confiderate Rappreientanze del Conte di Colloredo, suo Autecessore, raslegnava pur egli a S. M. le sue, acciocchè comandando di riconoscerne il contesto, ed a riguardo della precifa necessità di rimedio a tanti, e sì perniciofi affurdi , fi degnaffe , fenza ulterior dilazione , diehiatargli la fua Real mente , e li fuoi Ordini in si importante affare, dal quale dipendeva la conservazione, e l'anmento di quei fedeliffimi Sudditi , non meno che l'inteteffe, e maggior servizio di S. M.

Le doglianze della Congregazione dello Stato dopo di avere implorato il rimedio ai pregiudici, che si pativano, conchiudevano con supplicare , che frattanto fi daffe ordine; che ne' pagamenti della contribuzione Diaria, ed altri Carichi , e Gabelle fi ricevesse qualunque Moneta ammessa dalla tolleranza, edall'uso comune del Popolo, anche rispetto

al corso abusivo.

Il Banco però di S. Ambrogio , confiderando gli inconvenienti, e danni, che rifentiva la fua Caffa nella restituzione de' Capitali alli Creditori , quale doveva farla con buona Moneta eorrispondente a quella gli avevano sborfata . jenza aver modo di trovarla così buona, a cagione della diversa qualira dellespecie, che correvano, eccedenti in molto nel fuo corfo il valore stabilito negli Editti : di modo che li Nazionali pretendevano buona..., e giusta Moneta , senza poterne admertere col corto abufivo, per non perdervi topra nel pagamento de loro Aggravi . E li Forettieri molto meno accomodavanfi a ricevete altre-Monete di valore, che non fosse proporzionato all'intrinfeco, per non perdervi ne' Cambi . Effendo il Banco per questo stello esposto al pericolo di non trovare chi lo fovvenga incalo di fina maggiore urgenza; perloche ricordando il suo antecedente Dettame in vitta de' Conti della Camera de' Mercanti, e degli Atgentieri , acciocche fi avellero a ridurre tutte. le Monete alla giustizia, ed eguaglianza, secondo il presente prezzo dell' Argento, e del valore del Filippo, rappresentavano il tutto, sperandone li necessari provvedimenti . Gee

Con Lettera dopo del 18. Dicembre dello stesso avento e la consensa del consensa del consensa del suo Real Ordine emanato li 18. M'aggio, aveva solleciamente compito alla probizzione del le Parpajale di Granoto, avendone anche prima del detto Real Ninescio mandato fivora il Bando.

Dispaccio mandato fuora il Bando .

Che per rendersi ben informato del certo

value per resolem non informato des certo value intrinicco d' ogni inforent interitera transportatione del Filippe, come per atrivate a fouprier il fucur o prezzo dell'Poro, a vera fubiro ordinato al Magilitato Ordinatio, acciò prendefli informazione fopra quell'i due punti, ed anche a fine di ridurre il Partiro proposito dal Contra di Gollocodo a, e migliorare le fie conone di Gollocodo a, e migliorare le fie cocone di Gollocodo a, e migliorare le fie cocone di Gollocodo a, e migliorare le fie cocone di Gollocodo a dell'artirante, facelle ogni sitoso per la polibible moderazione.

Avendo adempito il Magistrato al suo incarico con una Confulra fatta il 18. Ottobre , riferiva, che oltre il Bando eseguito nel mele di Aprile , con effere anche preceduta un altra Consulta dello fteflo Tribunale fotto I' st. Gennajo , confiderando che era stato in. maggiot parte adempira la riduzione delle Monete forestiere d'Argento per via degli Editti del t688. , 1708. , e 1711. aveva iolamente dato ordine, fi faceffero le pruove di aleupe Monete irtrodotte dall'anno 1708 fino al prejente , affine , che unite queste alle di già ridotte in vigore de' precitati Editti , poteffefi di nuovo ordinare una intiera elecuziope fotto quelle pene , che più fi giudicheranno efficaci per un efatta offervanza. Nello steffo tempo aveva anche citata la Congregazione dello Stato , e chiamate totte le altre-Università folite a fentirfi in questa materia. per potere, nel tempo fi stavano facendo leprnove delle riferite Monete, avere le rispettive informazioni fopra il giusto prezzo dell'

to the per riguardo alle Livernius, Mones di Argenius, ed altra di unovo fismpo di Argenius, ed altra di unovo fismpo di Francia, di già aveva dilpotto il Tributale, di farne le piauove, come pure aveva propolio nella (as citata Confulta degli 11. Genusjo, eche fi riducellero al lio giuldo prezzo, e va-lore intrinieco, avendo anche icoperto, che, andva i corto un altra fecte di più bufio prezzo per un terzo di Lira di Genza, va-serio nuono ci di quello ic le dava in-serio.

Che in questo frattempo aveva il Magifisato sicevite le informazioni dalle Conge-

gazioni, ed Università richieste, quali quantunque nella differenza dell' Oro, che fi cava dai dorati, e da quello delle Paste pure concordaffero, che rispetto al primo valesse 118. lire all' oncia, e l'altro, che di rado fi troyava ( benche fi confessasse effere per anche... in Genova fillo, e stabile il suo antico prezzo) alcendesse a lire 120 per ragione dell' Agio . e dei cresciuti Cambi , giusta il Conto tattofi dalla Congregazione dello Stato, sopra leverghe d'Oro, che fi contrattavano in Livorno, ed altro pure prefentato dalla Camera de' Mercanti : con tutto ciò la Congregazione della Zecca aveva (coperto erronei li detti Contidimoftrandolo principalmente nelle verghe d'Oro , che fi stavano contrattando in Livor-DO .

Avera anche offervara il Tribunale unadiffinzione degna di molto rificilo, addottadalla Camera de' Mercanti di Oro, e Sete., e dalla Univerfità degli Argentieri rificritaalla Congregazione del Patrimonio, come medefimamente approvata dalla Zecca. Confifery ale Diffinzione nella qualità,

e corso delle Monete, con le quali avevasi da pagare l'Oro. Che pagandofi con Ducaroni foreftieri e Testoni al corso abusivo gli uni di lire 8. , gli altri di l'oldi 45. , il prezzo dell' Oro ascenderebbe a lire 118., ed al contrario pagandofi con dette Monete, secondo il loro corfo abufivo a tenore della ricuzione fatta. dagli Editti , fi riduceva a fole 115 lire l'oncia; perilchè afferiva cottantemente detta Congregazione della Zecca, che contenendofi colle Monete al corfo stabilito per esse dagli Editti colla proporzione del Filippo, non veniva costare di più che lue 114 l'oncia, ed al più 115. , il che era concorde col discorio allegato delle sopradette Congregazioni, ed Univerfità; non dovendofi attendere al corio abulivo delle Monete , mailimamente in rempe , che. veniva ordinata la riduzione di esse : ranto più che sempre eta stata la proporzione di 114., o seg. lire I oncia dell'Oro con le 7. e 13. 6 l'oncia dell'Argento, mantenendofi in questo modo una correspettiva uguaglianza tra questi Metalli, Che quantunque richiesti questi Pubblici

per folo rifferire il loro fentimenti circa quello eccorteva fiopra il valore dell'Oto, avevanli ancora efposti fopra il corso delle Monete di Argento, sondandosi principalmente il Congregazione dello Stato sopra due Massime, l'una di dovere corrispondere il corso delle Monette al fuo intt. infeco valore, l'altra doversi mantenere in tutte una debita relazione, acciocche con una non fi comperi l'altra.

Proponevano per cià doverfi proporziomare il cotto del Filippo a quello delle Monete forettiere, affinche restalle questo proporzionato al prezzo corrente delle Paste, come era stato altre volte praticato; impugnando al contrario la tiduzione delle Monete forestiere alla proporzione del prefentaneo corso del Fitippo, per potere evitare li molti pregiudici , che da quello rifulterebbero, e principalmente quello di aversi a vedese in pochissimo tempo spegliato lo Stato di Mosete foreiliere , con... molta fearfezza delle Ptovinciali, e d'aversi a fpendere le Mosete per minor prezzo di quello fi erano ricevute , e verrebbero anche a... vendersi li Generi del Paese a minor prezzo : agginogendos a tutto ciò la difficoltà di troware un Zecchiere , che se la sentisse di coniare con suo discapito li Filippi al corso corrense , fenza che non volesse questi compensare. il ino danno con altre Monete inferiori a che farebbe on rimedio peggiore del male .

Sopra questo punio discorreva il Magi-firato, che le fi daffe luogo a nuovo esame, le dette riflessioni , e proposizioni troverebbero li fuoi rimedi , come fi leggevano nelle. confiderevoli risposte date dalla Congregazio. ne della Zecca, la quale impugnava il Dettame di aumentare il cotfo del Filippo , fostemendo, che la riduzione delle Monete forestiere mai poteva effer capace di cagionate li supposti pregindici, ed in ogni modo le pareva mal fondato il timore di non trovare Zecchiere, avendo l'esperienza dimoftrato di non trovarsi Zecchiere, che si offerisse a fabbricar Moneta coll' aumento del Filippo; ma bensì colla riduzione della Moneta foreffiera . Rispetto però, che questo punto era di già reiteratamente determinato da S. M. con gli antecedenti Dispacci proibitivi dell' aumento del Filippo, e con l'ultimo già fopra detto, in cui prescriveva la tiduzione delle Monete... forettiere a proporzione di eflo Filippo, non... restava al Tribunale altro, che la gloria di ubbidire a S. M.

Che quantunque credesse detto Tribunale poter servirsi della riduzione pubblicata coll' Editto dell'anno 1688., e confermata nel 1708. riconoscinte avendo dopo le posteriori Scritture , trovò , che nella proporzione stabilita... nell'anno 1688. farebbero occorfi due errori:

Uno in pregindicio del Filippo, per efferfi apprezzato il fno Argento a lire 7. 13 6. e messosi in corso a lite 7. , che giusta la leg-

ge della fua finezza, e pefo, comprefa la fartura, veniva a costare lire 7., e in questo modo se gli toglieva il difalco contro la prasica , e stile della Regia Zecca , che ancor ofservasi nelle altre colle Monete Provinciali . come ben lo dimostrano li Conti quivi rimessi. qual cola non poteva effer succedura, fuorchè per mero equivoco: perchè nell' Editto pubblicato nel feguente anno 1680, al 30, Luglio fpiegavafi , che il valor del Filippo , dedotto il cofto della fattura, e calo, erafi liquidato a. lire 7 11. e 3 l'oncia di fino Argento :

l'altto era in vantaggio dei Ducatoni, o Piastre di Roma, quali s'erano messe in corso a lire 7. 16., con tutto che in vigore del primo prezzo del loro Argento a lire 7. 13. , esclusa la fattura di esse, e il disalco di Zecca, non se gli poteva dare maggior corso a proporzione del Filippo , che di lire 7. 13. 6 come lo aveva infinuato il Conte di Colloredo nella fua Confulta del 32. Marzo 1721. , e rifultava da una dimostrazione qui tralmessa.

Conoscendo il Tribunale da questo la grande necessità di stabilire il giusto vero prezzo all' Argento, e ritenendo il corso al Fuippe di lire > compresa la fattura di esso, ed il difalco di Zecca, aveva ordinato per accertata-mente ridurre alla proporzione le Monete foreftiere a al computifia Zapatta di tirarpe un Conto, dal quale n'era rilultato il prezzo all' Argento in lire 7. 11. 6, parendo al Tribunale, che con questo valore fosfesi regolato l'Argento nel 1688. Onde per diminuire in quel tempo , quanto meno fosse possibile il prezzo dell' Argento, e non volendo allontanarii molto dall'opinione correva, di che quafi fosse. fempre stato di lire 7. 13 6, aveva giudicato doversi fissare a lire 7. 12., in tal modo, che verrebbe il Filippo ad avere li fuoi foliti di-falchi con folo il picciolo difcapito di 7. danati, come anche appariva da un altro Conto, pure ivi rimesso. E siccome lo stesso valore stabilito al Filippo doveva servite per ragguagliare le Monete forestiere a questo ; così con tal regola fi farebbe formata la suova Tabella , che unitamente si farebbe spedita cost' altre Scritture del corso di tutte le dette Monete . giusta il peso dovevano avere, e giusta la finezza rifultata dalle pruove , coll'avvertenza però di che trovandoft mancanti, doverebbeti ordinare nell' Editto il supplemento a detta mancanza, a tenore del preicritto negli antecedenti, e nella Tariffa, che deve porti fetto l'Editto .

Aggiunfe il Magistrato, che quantunque

detto valore di lire 7. 12. foffefi ritenuto indue valutazioni fatte dai Computifti Generali di certe Monete di Savoia nell'anno 1605. con tutto ciò conosceva, che a molti paterebbe ingiusto in tempo che l'Argento viene a. costare più di 7. lire e 15. soldi. Quelli però, che confidereranno bene la giuftizia di doverti dare al Filippo, oltre il valore intrinfeco, e fattura anche il difalco di Zecca a tenendo il ' fuo corso a lire 7., averebbero bemosto conofejuta la necessità, e giustizia del proposto ribaffamento al valor dell' Argento, tanto più che non poteva ignorarfi , che il maggior cofto di detto Metallo procedeva dall'aumento dell'Agio, e Cambio, e queito originatfi dall' avere ammesso il corto abusivo delle Monete forestiere nello steffo Cambio; e non corrispondendo il prezzo di detto Metallo al fuo intrinfeco valore, fi era andato fapplendo col detto Agio, e Cambio di forre che, ceffando l'abuso, ceffarebbe la causa, e consecutivamente l'effetto del ranto cresciuto prezzo, e col tempo fi potrebbe riaffumere la fabbrica .. della Moneta Provinciale nel medo praticato

Che non poteva negatif il danno, e il dispiaere fi fentiva generalmente nello spendere per la prima volta le Monete forestire ma tutto questo non poteva evitaris, dovendosi ubbilte agli Ordini di S. M., e riffettere all'inconveniente del corso abustivo, che col tempo torte non se gia portia porre più riparo in

tutto lo Stato .

Che secome sarebbe di grandanno il non osservate l'Editto di riduzione, così riservavasi il Tribunale, quando si diponesse tal Editto, di suggerire allora li mezzi più esseel, e provveuimenti per assicurarne meglio la

di lui offervanza .

Che avanti di mettere al Pubblico questo provvedimento, giudicava preciso sino dovere l'elporte al Governatore ciò aveva rilevato la Congregazione della Zecca, rispetto alla proprzione, che dovevano rra di se avere le

porzione e che dovevano rra di le avere le... Monete di Oro e d'Argento.

Confiderava quefta, che quando erzif in quefti altimi anni valutato l'Oro a lire 118. Toncia, 1 trowavafi allora qualche proporatione con il confia avevano le Monete, tutto che, abufivo, col quale veniva ad effere apprezzaro l'Argento in p. lire, e foidi 17. l'oscia, 1 Che però dovendofi efeguire la riduzione del le Monete frattanto che S. M. in villa delle, informazioni paffile a riolivere fopra la value.

stations dell' Oro, manchreible certamente la proporzione tatto importante, e precifi trali due Metalli, il che tarebbe e contro la Maffion generale, e contro la Monet di S. M.; e potrerebbe gli fiefii inconvenienti, a' quali fi cercava rinculare; pertoche fiuggeriva, che facendo fi a riuzione delle Monete d' Argento, ii facelli nello tefio tempo quella dellaviata proporzione, e de vitare il perinciolo inconveniente di comperari funa con l'altra.

E così fecondando il Magiltrato quefte... Maffime fondamentali da niun Pubblico impugnate, ma bensì approvate iopra la contemporanea proporzione de' due Metalli, era pafiato a proporte quella proporzione, che giudicava richiederfi pel valore dell'Oro, e dell'

Argento .

A quefto fine aveva riconoficiuto nan relazione delli Computiti Generali in Data del 10, Gingno 1719, dalla quale tilultava, che la 10, Gingno 1719, dalla quale tilultava, che la proporzione offervata tra 17070, e l'Argente dalla Repubblica di Genova, era una quinsuciema parte meno un quarto, di modo che 14, nonce e tre quarti d'Argento fi proporzionavavo el valore di una d'Oro i la praticagenerale però in tutte le altre Zecche, e rauna decimosquinta e un quarto.

Per queîto motivo fiera ricercato il Computifia Generale Zaantra ; il quale rifieri con ina relazione, che pure fi è qui rimefia, che gli anteriori Computifia vevano prefo equivoco nella fupposta proporzione della quintadecima parte e un quatro, facendo vederecon dimottrazioni, che anoca nelle altre-Zecche non era arrivata mai alla quintade-

ma: Rifiettendo però il Tribunale alla quapricia dell'Oro introdotto nel Pacie, che per elidete detto Metallo iuperiore all'Argano, le la veraziona a maggiore prezzo, per motivo del trafico, a che quetti hauno in Levante de fuoi Zecchini, avvez dimato consente la proporzione quintedecima, colla quale ridistando il prezzo dell'Oro in lite 114, loncia, verrebbero le Monete d'Oro a ritectere il cotfo, che avevano prima dell'ultimo sumento, le naca che vi fa biungo di ribale.

E titenendo per ultimo, che dovendofi feguire la riduzione delle Monete foredired'Argento per ragguegliarle alle Provinciali, non potevali flabilire il prezzo a detto Metallo per più di lite. 7, foldi 12., come pure dell'Oro in lite 114, e dovendofi contempozancamente raggnagliarsi detti Metalli, giudicò il Magistrato in questo frattempo rimettere a S. M. le ordinate informazioni sopra il valor dell'Oro, e di sospendere l'esceuzione della riduzione delle Monete forestiere di Argento.

In vista di questa Consulta e e delle dette Scritture riferiva il Governatore, che per procedere con la dovuta circospezione in sì grave Negozio, aveva convocato alla fua prefenza... una Giunta , a cui erano intervenuti il Gran. Cancelliere , li tre Prefidenti , il Quettore. Conte Oppizzoni, ed il Filcal Benigno, nella quale avurofi prefente il Cefareo Real Dispaccio del 28. Maggio, e tutto cio aveva il Magitrato riferiro, giudicarono unanimamente. per molto favi, e molto ben fondati li pareri del Tribunale, e credettero in particolare fi dovesse nello stesso tempo fare la proporzione tra l'Argento, e l'Oro, come proponeva il Magutrato; effendogli però paruto d'effere. molto a considerarti il notabile pregiudicio, che pattrebbero i Popoli eon la riduzione delle Monere forestiere, vedendosi costretti a... spenderle per molto meno di quello le avevano ricevute, riflettendo, che il danno era tanto p.ù tensibile , quanto era grande il nomero di fimili Monete, appena correndo in Commercio altre di qualita diversa, che pure meritano maggior riflessione, a riguardo dell'attuale infelice positura dello Stato ben notaa S. M.

A questa riflessione aggiungeva il Governatore, che ragguagliate le Monete d'Argento forestiere al valore intrinseco del Filippo, sortirebbero quelle immediaramente dal Paele... e forfi non farebbe così in pronto il beneficio di ribaffare li Cambi, e minorarfi il prezzo delle Patte, per poterle il Zecchiere comperare, e fabbricarne infliciente Moneta per lo Stato , di modo che folo ne verrebbe il restar privo il Pacie di Monere foreitiere , e Provinciali ; il che farebbe un irreparabile pregiudicio alli Sudditi, ed a S. M., ed ancora più tenfibile , ie , rotta la Pace , comincialie una Guerra, solita a produrre effetti travagliosi in ogni tempo, oltre d'effere tanto notoria la penuria di Monete Provinciali . Confiderazioni tutte degne della sovrana notizia di S. M. per poter ritolvere quello giudicasse più conve-niente per il suo Reale Servizio.

Difeendeva poi il Governatore all'ultimo puo concernente l'offerta stata presentata al Conte di Colloredo ad effetto di riassimente la fabbrica della Moneta Provinciale, afferendo, este dopo fatte varie diligenze con il Parp. VI.

titante a fine di migliorare la sua proposizione . e di farlo obbligare a cuniare la Moneta. eome fi era sempre praticato in quella Zecca. aveva condificelo a così efeguirlo, con gli altri Patti contenuti nella Scrittura, quali il detto Governatore unitamente rimife a S. M.: ma però non gli fu possibile ridurlo a fabbricare. ogni anno maggior quantità di Filippi, e minore di Monete di Rame, nè d'obbligarlo a fabbricare almeno due mila Doppie d'Oro, e convenire in alcuni altri vantaggi, come Il Governatore defiderava , quantunque facelle iperare detto Impresaro di migliorare il Partiro nel metterfi , che fi farà all' Afta , come egli prometieva ful fine della fua obblazione ; tenendo però per certo il Governatore di ottenere quello miglioramento da altri Concorrentl , di forte che potrebbefi senz' altro più ricercare, e godere il vantaggio della fabbrica delle Monete Provinciali, provvedendo in questo modo il Pacse, senza la dura necessità di ricevere le forestiere ad arbitrio di quelli, che le spendono.

con attra Lettera del 4. Gennajo del feguente anno 1747. feritta dal Marchefe di Villafor accompanata dal Governatore eon una nuova Obblazione per la fabbrica della Moneta offeragil, e firmata da Giufeppe Antonio Riva, il di cui contenuto, como della Lertera, fi hanno qui prefenti nel loro Otiginati

In vifia delle quali Lettere, ed altre Scriture, rimarcò quelto Regio Filco, che la maggior parte di quelle Univerfità richiethe. All Magifitato, conveniva nel fatto, che l'alterazione del prezzo delle Pafte procedeva e dall' Agio, e dal Cambio, fempre foggetto a cangiamenti, come pure che l'abolo delle Monete foffe in gran parte caula di detta alterazione.

Confessavano aleune delle riferite Univerfità, che pagandosi l'Oro con Moneta di grufitò valore, veniva a costate 114, 10 115 lire l'oneia; pagandosi pol con Moneta di costo abusivo, ascendeva a 118, lire, e sino a 120. Che la Congregazione dello Stato nel 18.

Miggio dell'amecedente anno 1716 aveza, apprefentato, che per evitate qualvogge proportione delle Monere, delle proportione delle Monere, delle proportione delle Monere, delle proportione delle Monere, delle Monere, dell'Argento, di modo che non provando i, e de quello Metalo riteggi il fiuo valore dell'Argento, di modo che non provando i, e de quello Metalo riteggi il fiuo valore intriniceo, quella proportione viene di applicari il tolito corio abufivo delle Monere Provinciali, e conì sono fi contradice al detto avanti, che raggiugliando ad effe le forettiere, non vengono quelta di sterarif.

Historia

Che dopo fissate queste sì vere Regole, , e Massime, non sapva comprendere commai potelle avere tanta opposizione la riduzione delle Monere forestiere per parte delle itelle Università, le quali non surono richiefie sin questo punto.

Che tali contradizioni fi oppongono immediaramente alle Leggi, agli Editti, ed agli

Ordini reiterati di S M.

Che pervertitono le Regole fondamentali delle Monete afloggertanto le Provincuali a riccvere la legge dalle foretilere, quando fempre è fato, e debb effeci el contrario: Che dittraggono la giuntzua nel medefino empo, che celle premelle Malfine danno apparenza di querele; perchè propongono di ipendere le Monete di più di quel che vagliano, pretendendo che il Principe colla fuz autorità legitumi un Abulo.

E conoscendofi il gran male nell'alterazione de' Cambi, e ne' prezzi dei G.neti fotellieri, fi propone per rimedio la cagione.

dello iteifo male .

Riprodutte il Fifeo le confiderazioni già avute ne' fnoi antecedent V. r., parendogli che con quelle rettavano del rutto evacuate. le obbiezioni fi facevano da quelle Univertira circa l'ordinata riduzione deile Monete forefliere, e confecutivamente ceffava qualunque motivo di temere quegli inconvenienti, che fi erano appresi da quella Giunta, essendosi ad evidenza dimottrato, non porere fegune la. temuta citrazione, ne qualunque altro pregiudicio ivi prevenuto. Perloche inftò, che iinmediatamente fossesi data esecuzione alla riduzione ordinata , uniformandofi però al parere di quei Ministri eirca quello proponevano essi d'aversi nello slesso tempo a ridurre le Monere d'Oro a proporzione di quelle d'Argento; e che la obblazione del Riva rittrovandon migliore della prima presentata, fi dovesse porre all' Afta, per vantaggiare tutto il poffibile, in parricolare nella Moneta di Rame : ellendo affolutamente infofferibile tanta quantità nella fomma di 10. mila Scudi annui

Il Conicio poi n vitta delle riferite informazioni del Governatore, della Guura, del Magiltaro, e del Pubblici richietti da quello, e del detto Voto Fiscale, condicto elitre altià ben Isodate le rificificoti di quell' ultimo, e che tunte le propole difficoti di trano benvitte nella loro fottanza dal Configlio, e d.a., S. M. avanti e he fi pediffero giu ultim Dipucci, co' quali comandava S. M. di non atterare le Monete Provinciali ; e ragguagiliare :

queste le forestiere, di modo che per evacuare le riferite opposte difficoltà, non potevasi che riperere il di già detro.

Con tutto quetto però non lafeiò il Confefio di condiferare, come pure il Regio Fifico , l'inconleguente iliazione, che da veree fondamental premefie deducevano alcune di effe Università per contrattare la riduzione ordinata; non effendo possibile il concliura que pratuspi da loro ilestie fisitat, di avere da manteneni il valoro dell' equiviente del Metallo riccio di danno al Pubbleo ; guitto di principi precodere in ecentrario, che diffragille la guittusi con desiderare, e proporre, che di tal legge ne vanifie ecessio ad effect.

Tal eccesso non è già supposto, ma vero, riconociumo, e consessiona cont dagli stelli Pubblica, quali vorrebbero si approvatice con-tanta novata ciò, che altre volte eglino condannaziono i perchè trattando del vaiore delle Monere, non negano, che l'Agento riettaga il suo sifio prezzo antico con totto l'Agio, e Cambos acreciettos per la maggior parte dal corso delle Monete da loro stelli chiamato abustivo, che è lo stello, con cecessivo, e più lo stello, come cecessivo, e più lo stello, come eccessivo, e più lo stello, come eccessivo, e più lo stello come eccessivo eccessivo e più lo stello come eccessivo eccessivo e più lo stello come eccessivo e più lo stello come eccessivo eccessivo e più lo stello come eccessivo eccessi

del giusto .

autonizzato .

Vide anche il Confesso la incompatibilità, e veta contratizione, che si contenza nellamova proposizione di quei Pubblici, con l'alta da molti di loro filitaz come invartabile, e fondamentale: Non ricordandosi più d'avere stabilito per maisma (come veramotte e sintazione veruna) d'essera le signa di altorestrea, che per questo doveva regolaria, rigra più propognom di revere la forestita l'econdo la sui legge, e con quetta proporzonare la Provinciale.

Conobbe il Configlio, che l'inganno dei Pubbliei (fe pure non è artificio di qualeuno introdotto per loro particolari fiui ) procedeva dal non effere pienamente informati delle-Maffime fondame tali invariabili in materiadi Monete, ed anche di Consmercio, pel man-

tenmesto del quale quelte si fabbricano.

Dimostra questo lor inganno la gelosia...

della eftrazione, lo spogliamento dello Stato delle Monete, specialmente delle Provinciali, il non trovassi a vendere che a vil prezzo li prepti Generi, il non trovassi Zecchiete. Lutti gli altri motivi, che si leggono in dette Scritture.

Non hanno certamente li Pubblici confideron, che la riducione delle Monete forefriere più preflo è un timedio per orwiare aqualunque estrazione delle Provinciali; perchè togliendosi a quote il cordo abutivo, cella il morivo di comperare queste, quali nel loro cordo averebbero fopra di quelle il vatataggio della fattura, oltre il maggior valore del materiale.

Rispetto poi alle sorestiere, di già altre volte fi era confiderato, e novamente fi confiderò in questa occasione trastandosi della estrazione volontaria ( se alla necessaria non può rimediarfi) che neffuno eftrae danaro per perderlo, e con questo principio parve al Confesso, che doverebbe cessare qualunque timore di timanere il Pacie spogliato di danaro; perche non estraendoù se non se col fine di ripiglirre altra Moneta, o l'equivalente, l'una... o l'altro deve ritornare nello Stato; e con questo non vi è pregindicio veruno, nulla importando, che si cavino suori di Stato, per modo d'elempio , Teftoni , e ritornino in Ducasoms, o in Lire di Savoja, o in qualunque alera fpecie ammella ; purchè fi fpendano tutte nello Stato per quello intrinfecamente vagliono; onde questo discorso rende evidente, che fe fosse vero quello si vuol dar ad intendete. di valere più le Monete in altri Paefi, e per profittarfi di quel maggior valore fi cavano dallo Stato; in tal calo nè il Pubblico, nè il Parricolare nulla perderebbe nella estrazione . di cui hanno tanto zelo; bensi renderebberfi più ricchi, introducendo maggior valore di quello hanno estratto.

Ellendo però certo, che non vi può effere perdita na quella sipponie eltrazione, nonellendovi chi cavi fuora danaro per perdere..., come di già di ederto, beasi molta probabilità, che non vi farebbe quel profitro, di cui fi è dificonio, perchè prorsando nello Stato le Monete eltratte contracambiare, prederebbeto tatto quell' immagianto valore, che fi inpponeva. Oode falla fiempre più evidente... and efferi di tennere in veruna parte pregiatore effet il discontra di proportione di contro della riduzione polli rettare il Paeti elza danaro.

Che se accora vi sosse chi sospentarse pregiudicio in caso che in vece di danaro ritornassero Mercanzie, che tal timore non sarebbe ragionevole; percib non si troverà Mercanze così sicteco, che voglia, caticarsi di Mercanzie, le quali non posta estare, o che voglia,esporsi al risco di tenere per lungo tempo oziofo un fino Capitale, conde che non s'interdurrebbera più Generi di quelli ora rengono, perchè non concortendo gene più di quella, vi è, per comperare, non fi venderebbe di più di quello podfa venderfà. E in cafo, che quel del Paefe introduceffero più roba del folito, allora, per la ragione fopra detta , minorere.bbefi tal introduzione ni prorrilleri , perchè farebbe a lor conto pi londe fi averna di quecho cie non può efferri il menono preguelcio en può efferri il menono preguel-

Nello fteffo modo fi confiderò , quantafoffe l'infuffiftenza di averfi a vendere a prezzo vile i Generi del Paefe : effendo certo fi venderebbero come prima, e folo fi perderebbe quel poco apparente, e immaginario maggior prezzo, che in realtà non vi è; per elempio , fi venderebbe per 9. lire , quali fi riceverebbero in quattro Telloni , e gli stelli anche. fi riceverebbero dopo la riduzione col divario di un foldo meno, avendofi a confiderare che il loro vero prezzo non era già di 9 lire, ma di lir. 8. e foldi 16. , e li quattro foldi crefcevano dal prezzo immaginario a folo motivo di ugnagliarli al corio abutivo delle altre-Monete : ond'è , che colla riduzione non fi toglie niente del prezzo alli Generi, nè alle. Monete; ed altro non vi è, che l'inganno dell'immaginazione, e folo fi riduce a parere quel , che non è ; anzi così vengono le dette Monere forestiere ad avere il giusto prezzo , che avevano prima della tolleranza nel corfo abufivo . Questa riflessione farà non effere tanto fensibile il dolore nello spendere le Monere per meno di quello, con cui furono ricevute: e sopra di questo punto pose fine il Con-sesso a qualunque scrupolo coll'esempio della riduziono e del Bando delle Parpajole, fequesto provvedimento senza dubio doveva riescire più sensibile, e cagionare maggior movimento nel Popolo, per effere di maggior danno per la grande differenza trovasi dal valore intrinfeco all'abunvo, che avevano incorfo, ricadendo per lo più questo in pregindicio de' Poverl , che le avevano ; con tutto ciò però eleguissi il tatto con molta quiete. , e più fu l'universale contento, per vedere fradicato un male sì grande, che il ditgusto poteva aversi avuto da pochi -

Circa poi al timore di non poterfi trovare Zecchiere, l'esperienza delle due presentate. Obblazioni lo frec conofecre per panio. E la condizione, che queste contenevano di ridurre le Montee forestiere alla propozzione del Filippo, con tutto che non è trovasse svanti chi

s'incaticasse di fabbricare Moneta senza l'aumento dei due soldi, dà molto bene a divedere, che gli Offerenti comprendevano l'equivoco di molti nell' idearfi, che coll' aumento del prezzo alle Monete potessesi porte tiparo alla scariezza, ed al cresciuto prezzo delle-

Questo panico timore è un manifesto segno di non capitfi da quel Pubblici le Maffime del Commercio, ed in particolare dello State di Milano; perchè il cuniatfi poca o molta Moneta non è il motivo di mantenete. la (carlezza, od abbondanza di esse nello steifo Stato, attefe le ragioni antecedentemente. riferite in altre Rapprefentanze; non potendoft negare, ehe nel fi:tema fi rittrova lo Stato fuddetto, ranto deve perdere di Moneta vecchia, quanto te ne cuniera di nuova.

A legno tale, the per quanta forza posta in apparenza avere tulto elò li apportava incontrario all' ordinata riduzione, credette il Contiglio, non potenti in verun modo gruftificate l'abuso pioposto da quelle Università contro le Leggi , Editti , ed Ordini di S. M., e contro tutte le buone regole delle Monete, e del Commercio: essendo più che evidente, che ancora concedendosi l'ingiusto eccesso, che domandano, manco per queito fi evitarebbeto i pregiudici, che si apprendono, anzi che fi radicarebbero, ed anmentarebbero molto di più, come ben lo dimostrano gli antecedenti Voti Fitcali .

Paffando poi il Confesso alla inspezione del prezzo, che averebbefi a stabilire all' Atgento delle Monete Provinciali per proporzionate la riduzione delle foreitiere, gli patvemolto giuttificato il parere del Magistrato, fondato fopra li Conti del Compunita Generale Zanatta, di averfi a valutate l'Argento a 7. lite, e foldi 12. l'oncia; s'alzarono pe ò nello stesso tempo alcune difficoltà sopra que-

ito punto, e tono:

Che non sembrava bastante per provare, che ci toffe stato equivoco, come lo supponeva il Magnitrato nel Conto , che fi fece forra al valote del Filippo a lite 7. nell'anno 1638. valutando l'Argento a 7. lite 13. foldi e 6. danari l'oncia . E dopo conofciuta la circoitanza di non effersi compreto l'importo del calo, ne fu emendato l'etrore con nuovo Edirto nel 1689. , dichiarandofi la valutazione dell' Atgento a lire 7 foldi 11. danati 2. 1 oncia. acctorche venisse a comprendersi nel valor del Filippo a 7. lire anche l'importo della fattura, e del calo. Oltre che non effendofi mai fatto

caso di tal Editto del 1680, potevano esserse framezzate ragioni particolari per non comprendere la fattura del Filippo, come ce lo fanno vedere altri Principi nelle loro Monete, e fi può interire dalla continuata offervanza. d'effersi sempre d'allota in poi mantenuto il prezzo di lire 7. 13. 6 non oftante l'Editto del 1689. di fotte che non pareva poteffe efsere congiuntuta più ptopria del presente tempo per diminuire l'antico fuo valore ; questo però neceffariamente sendeva tal diminuzione maggiore di quella avevano le Monete forethere e fulcitarebbe le querele del Pubblico con portarfi feco altri fconcerti in detrimento de' Cambi con anche di ficuro avventurare la detta riduzione.

In quanto al valore dell' Oro, fece totta la forza al Confesso il parere del Magistrato, che ritenendo le Monete il corfo, fecondo gli Editti, e in propotzione del Filippo, non poteffe detto Metallo valere di più di lire 114. e mezza, o 115. all'oncia, non dovendos far caso del corso abusivo delle Monete, per esfere stata ordinata da S. M. la riduzione al suo valore intrinseco, e che ogni volta fi è valutato l'Argento, sempre ancora si è posto il valore all' Oro in 114, o 115. lire l'oncia per la proporzione, che deve conservatsi tta questi due Metalli : onde mosso dalle addotte ragioni di quetto Tribunale, credette il Confesso per indispensabile doversi togliete subito la cagione dei gravi inconvenienti, che si erano spetimentati, e tuttavia fi provavano nello Stato per la sproporzione tra le Monete d'Oto , ed il Filippo, che cotreva in quelli ultimi anni , valutando a quetto fine l'Oto a lire 114., 0 114e mezza l'oncia con la propotzione di 15 patti d'Argento ad una d'Oro , come aveva propotto il Magistraro . Giudicò medefiniamente. per affai accertato il provvedimento fuggetito cal detto Tribunale , dalla Giunta , e dal Governatore , di doversi tutto allieme fare la ridazione delle Monete d'Argento, e di quelle di Oro

Rifpetto poi alle due Obblazioni, parveal Conteffo molto migliore quella del Riva., si per effetfi obbligato a fabbricate maggior quantità di Filippi, come per non ricercare. le eforbitanti condizioni, che fi leggevano nell'altra e quantunque ne abbia domandato qualcuna di quelle, con una moderazione peto . quale non rittrovavati pell'altra . E quantunque sia molto rimarchevole la pretensione... di cuniate ogni anno dicci mila Scudi in tanta Moneia di Rame, crede il Confeilo poterfi

fpérare miglioramento dal Partimete con concedetali aitre cole per farlo deliftere da tal pretensione, e fare che non cuni in dette Monete di Rame più di 4., od al fommo 6. mila Scudi l'anno, condonandogli le mille lire annue , che capitolava di pagare alla Regia Camera in vece delle Regalie, con efibirgli alero miglior vantaggio , o convenienza , promettendofi il Conlesso un estro felice dal buon regolamento, e zelo del Governatore, e di quei Miniftri . Perchè fenza la moderazione della fabbrica delle Monete di Rame non può ammetterfi veruna Obblazione, attefo li grandiffimi pregindici, che feco porta una troppo grande quantirà di dette Monete, unite all'indispensabile accrescimento, che si farebbe per l'Agio dell' Argento, ed Oro, e con questo ritornerebbefi al corio abufivo, tauto più per effere lo Stato ristretto, dove possano circolare le dette Monere di Rame, e più poca la quantità dell' Argento , ed Oro di quella era in altri tempi .

Coù credette il Confesso, che ottenendos la rifarita moderazione, potessife allora soctetare l'Obblazione del Riva, e mettersi all'Asta con procuraren ettoro il possibili vanaggio, per potersi poi deliberare con quelle fottualità nocessifiere, e faitie e condicarando però, toccanre al modo di fabbiciare le Monere , che convenissi più di ferviris del Torchio, che del Martello, si per riudicie più bea impresse, e di maggiori unifisienza ; come per evitare il di maggiori unifisienza ; come per evitare il maggiori unificara ; come per evitare il maggio

pericolo di effere tagliate .

In fine pienamente conoficiutafi dal detto Confefio la molta diligenza, « da avveduezza, con cui crano proceduti in materia si gravetato il Governatore, come il Magistrio, principalmente nell'ottenete le niferte Obblazioni, ed alficutare con tanti clatti Elanii, Contini el fatti Elanii, Contini el fatti Elanii, Contini el fatti Ganii, Contini el fato Confilizado del Astalii, conchini el fato Confilizado del Seventi el contini el magistrio del contini con el magistrio del contini con el magistrio del continio con el continio con continio con caracterio que fatti con cui avventi caracterio del continio con cui avvento trattrio queffici importante difere el adempiro per la loro parte li fuot Resili Constali.

Alla vifa delle riferite Rapprefentanze., altre enunziate Scritture, Voti Fifcali, e Conlulte, degnoffi S. M. rifolvere in ai importante affare con un fuo Real Decreto, in efcuzione del quale fu fpedito al Governatore lotto il 27. Agoilo dello fleffo anno 1727, il Re-

fcritto del seguente tenore :

P. VI.

Che S. M. approvava il Regolamento proposto dal Magistraro per il prezzo dell' Argento de' Filippi, o Carli, e d'altte Monete Provinciali d'Argento, acciocche a tenore di queite fi facesse la riduzione, e proporzione... delle Monete forestiere, come erati fervita di comandare con fuo Dispaccio sotto li 28. Maggio dell'antecedente anno per timediare al corlo abulivo, che ivi avevano, riducendole in avvenire al tuo intrinfeco valore . ed alla. uguaglianza co' Filippi, o Carli, con lalciare a questi il beneficio della fattura , e di quello appartiene alla Zecca, quale non deve concederfi alle Monete forestiere, che unicamente. devono effere confiderate, e permeffe in corfo alla ragione del valore intrinfeco, proporzionandolo con quello del Filippo, e con il prezzo , che fi fiffa nella Pafta di effo ; incaricando, e comandando per tal effetro al Governatore, che disponga, che si eleguilea, e fi metta in pratica, pubblicando l'Editto, con dentro postavi una Tariffa della riduzione. delle Monete forestiere d'Argenro ragguagliandole alle Provinciali, con turte le altre erreostanze, che avvertisce il Magistrato in questo cafo di dover fupplire l'importo di quello lono mancanri le Monete forestiere, e con turte le altre precauzioni, che erafi rifervato finggerire il Tribunale per l'efatto compimento di questo provvedimento, rifpetto che altre fimili , contenute nelli precedenti Editri , non fi etano effettnate .

Circa poi al valore dell'Oro, conformadon col parere del Magifitaro, che ritencado le Monete il corio corriipondene agli Editti, ed a propozizione del Frighey non foffe al companyo dell'editori quello il vero, e conforme alla pratica; non dovendoni attendere in quello calo il corio abotivo delle Monete, in cui deve porti inacienzione dell'edizione di elle; in ranarendo al colocizione in difficione di elle in ranarendo al conformita provenifica cui loro dell'edizione di elle in ranarendo al conformita provenifica cui loro dell'edizione di elle in ranarendo al conformita provenifica cui por il no diabilimento, e il edizione di elle di provenifica cui por il no diabilimento, e il edizione di elle il cui provenifica cui por il no diabilimento, e il edizione di elle di elle di provenifica cui por il no diabilimento, e il edizione di elle di provenifica cui por il no diabilimento, e il edizione di elle di provenifica cui provenifica di provenifica

Che ridotro il prezzo dell'Oro nella efpreffi forma, volvez S. M., approvando il parere del Magifitato, che fi daile la fiuggerita, proporzione quint-decima tra l'Oto. e l'Atgento, e che nel medefino tempo fi tacelle il riduzione delle due qualità di Monete con l'efpreffi proporzione, comandando a queil'efficto od i pubblicarfi un Editto con la Tatiffa medefinamente. Ed acciocche non vi fico neil'

lii

effervanza di quefto le contravenzioni già altre volte fperimentate, comandò al Governatore, che col parere del Magiitraro, e della Giuna aveffe cura , che nell' Editro fi elprimeffero tutte le più opportune claufule conducenti alla pumula efervazione di effo, contiminando quelle pane, che giudicherebbe neceffrite contro del Trafgreffolo

Che secondo il praticato in molti altri Stati , e per le particolari ragioni , o convenienze del fervizio di S. M. dovevasi mettere in efeenzione la fabbrica della Moneta per conto di essa Regia Camera, tanto più chedoveva frerarfi, che con l'ordinata riduzione. delle Monete, aveffero ad abbaffarfi li Cambi, e renderft più facile la compera dei Metalii, per potere riassumere la tabbrica: perilche comando, che così fi eleguisse, cuniando le Monere col Torchio, e non col Marrello, fenza minoratle nella loro finezza, corlo, e pelo, come hanno anticamente avuto fempre nella... Regia Zecca di Milano : incaricando al Governatore, che in questa consormirà lo partecipasse al Magistrato con ordine, che per compiliento di tutto questo, applicaffe subito Il-Tribunale tutti quei provvedimenti, che giudicasse opportuni per facilitarne l'esecuzione, secondo la pratica tenuta in altri fimili eafi; procentando ( come fi comproniciteva S. M. dallo fpesimentato zelo del Tribunale) il maggior posfibile (paragno nelle fpele di detta fabbrica., e nella compera delle Pafte a aeciocchè fi conteguiffe l'uno, e l'altro fenza notabile pregiudicio del Regio Erario, al qual fine diede, e eoncedette S. M. in questo stesso Dispaccio al Governatore la facoltà di contrattare anticiparamente quella fomma, che aveffe giudicata. competere con quel moderato, e regolare intereffe , con cui suole in questi cafi contrattare Il Magistrato, ad effetto di comperare le Pafe da prima mano in Genova , o dove fi trovatlero con maggior vantaggio, rimborfando poi le somme anticipate colle Monete, che si anderebbero fabbricando , e derogando a que-Ao fine qualunque Ordine in contrario, tanto generale, quanto particolare, come diffuíamente resta espresso nello stesso Originale Dis-

paccio, che ivi rittrovafi.

In calo però foffefi dal Governatore incontrata qualche difficoltà finvincibile nel farcontrata qualche difficoltà finvincibile nel farcortrer la fabrica per Ecconomia, dichiarò
S. M., poteffe allora fervirfi, come gliele permetteva, ed ordinava, del mezzo dell' affiito, paffando in tal cafo ad accettare l'Obblazione del Riva, quando non fi trovaffe allora

che la miglioraffe, con limitargli però la fabbrica dei 10. mila Scudi in Rame, a foli 4. mila, ed al più a 6. mila all'anno, mantenendofi fempre fermo su quello punto ; e quando l'Offerente non cedeffe alle infinuazioni del Governatore, quali comandava S. M. fi facessero prima d'accettarfi l'Obblazione; allora fe gli offeriffe la condonazione delle mila lire annue, che eapitolava di pagare alla Regia Camera... in luogo delle pertinenze della Zecca , ad effetto di ottenere la detta riduzione nella quantità delle Monete di Rame : E quando nemmeno quetto battaffe per ottenere tal intento, gli accordatie ancora i cienzione delle onoranze delle Medaglie d'Oro, l'upplendo col Regio Erario al costo di esse , acciocche non rettino pregindicati Il Ministri, a' quali fi devono questi piccioli emolumenti : conchiudendofi il Dispaccio con manifestare S. M. al Governatore , e Magistrato , di essere stato ben merirevole dello Real accertamento il molto travaglio fatto da esfo, e dal Magistrato con tanto di zelo, applicazione, ed avvedutezza per rittrovare Obblatori, oltre dei tanti esami fatti per rintracciare il vero prezzo, e la proporzione dell'Oro , e dell'Argento , con l'avere adempito a' luoi Reali Ordini in quanto a loro toccava: prevenendoli, che facellero ciò intendere a quel Tribunale, e promettendofi da ambodne uguale difimpegno, ed attenzione... in tutto quello si prelentaffe loro a bene del Cefareo Real Servizio di S. M., colla prelunzione . che interessandosi tanto per il compimento dei riloluti provvedimenti , avesse a renderenotiziola S. M. puntualmente de tutto quanto foffe occorio nella ejecuzione di quetto, e ipecialmente circa le Monete Provinciali o fieno fabbricate per Ecconomia, n per Affitto, perchè del tutto ne voleva testare intefa .

Con altro Dilpaccio legnato fotto la stessa Data fi comunicarono al Governatore le rifleffioni, che qui eranfi pretenrate intorno alla... valutazione dell' Argento in 7. lire e foldi 12. affinche esaminati , e riconolciuri per la Giunta, aveffe il Governatore prelo su questo ppnto quella rifoluzione, che avefle giudicata più propria , laiciandolo alla fua prudenza, e discernimento , acciocehe p.h pon si ritardasse. questo preciso provvegimento. E con Lettera fotto la stessa Data del Segretario Don Gian-Francesco di Vernera, fu prevenuto nell' esame di tutte quette materie di guardare il maggior fegreto, affine, che que' Pubblici nonpotessero penetrare cosa alcuna del risoluto da S. M. avanti la pubblicazione dell' Editto

Vedutifi dal Governatore li detti due. Reali Dispacci , rapprefentò a S. M. con sua. Lettera fotro l'11. Ottobre dello stesso anno 1727., ehe per abbidire, ed adempire accerraramente li fovrani Ordini di S. M. aveva greduto conveniente fentire colla riferva, e fegrero, il Gran Cancelliere, ed i Prefidenti del Senato, e Magistrato Ordinario, dicendo, che esaminarosi con maturità il tenore del Reale. Rescritto, in cui ordinavasi la sabbrica delle. Monete Provinciali per via di Ecconomia, fi erano conosciute per indispensabili le pratiche di certe diligenze preliminari per facilitarla, e disporta, e considerato l'inconveniente, che, fapendolo molti , verrebbe ad effere allora il fegreto in evidente pericolo, e ne rifulterebbero non leggieri pregiudici al Pubblico, aveva privatamente daro al Gran Cancelliere, al Presidente del Magistraro , al Questore Provinciale della Zecca, ed al Fiscale l'instruzione in quefta materia, colla commessione di eleguirla, perfuadendofi che lo faranno con tutta la potibile riferva .

Che effendof congregal il detti Minifit; il primo obbievo che fu loro propodo, etc., stato di affeuratti delle Paffe, o Doctar, prima di comincitor e, continuare la fabbrica, il lecondo di proccurate il naggior vantaggio. Il quanto poi alla prudente congionture dei due Partituati offertifi alla fabbrica in Zeca, che averebbeto rovati il mezzi più opportuai per l'elecuzione di effi; erafi confiderato che nelle loro rieffe informazioni trovarebbeto fufficienti notizie, (enza che abbiati a penetrare, qual fofie la Cefera Real interazione di S. M.

negli Ordini dati per questo affare Che industriosamente eranfi esplorate le idee , e prevenzioni de riferiti Negozianti , ed essendo stata usata separatamente con l'uno, e l'altro questa diligenza, si erano trovati ambodne concordi nello afferire, che farebbe. attualmente inutile qualunque diligenza per otrenere le Paste, e Dorari, avendo essi conrezza, che nè in Genova, nè in Cadice si rroverebbero, per essere stata detenuta dalla Spagua la Flotta, in eui trovandofi ancora le Paste, sarebbe impossibile il poterle ottenere, di maniera ehe nel caso di essersi deliberato l'Asfitto, farebbero necessitati a prevalersi de' Tefloni di peso giusto, e che fossero ridotti al ino valor intrinseco, per poterli fondete, econ detto materiale fabbticare i Filippi , fina che restassero liberati gli effetti di detta. Flotta, che speravasi potesse essere in breve; o pure , che qualch' altra contingenza avefle.

loro fomminifrato le Pafle, unico mezzo, ch' esta dificorio con prevendere la mancanza di quelte, e l'ecceffivo prezzo, che fenza veran dabio a recebboro quelle pociei, che fi potecho adio si presenta del la consistenta de

Ch' eraf incaricaro all'Offerene Riva di formare un Piano, col quale fi aveffe a prefentemente regolare la detta fabbrica, facendo l'esperimento con fondere cento Taffoni; e de acciocche inceffeile in quello con tutta la puntualità, e fedeltà, etali proccurato di allettatlo con la feranza, ed fabbizione di qualche Onore, o Mercede in cafo venifie eletto per forpraintedere alla fiella fabbrica.

Che effendofi dal detto Riva con tutta. prontezza efeguita quest' incombenza , aveva rappresentato il suo Piano, quale unitamente rimetreva il Governatore, che conteneva la. fua idea , e l'esperimento fatto dei cento Teftoni di peso. Ma per essersi avvertita, ed offervata in questo Piano l'incertezza per cominciare la fabbrica dei Filippi, e per profegnirla. aveva ordinato il Governatore, che il tutto venisse a proporsi nella solita Giunta informata di questa materia, nella quale essendosi esaminato con tutta la riflessione il tenore de' Difpacci , le private diligenze praticate da' Miniftri , ed il detto Piano del Riva Offerente, fra le diverse riflessioni offertefi allora in questo discorso, due erano state le princip.li :

La prima, se l'idea contenuta nel Piano poteva dare bastevole sieurezza di potere avere il Metallo per cominciare, e continuare la fabbrica del Fisippo per la via economica preferitta da S. M.?

La feconda, se satebbe conveniente il porla in pratica ne' termini proposti ?

Rificetto alla prima; a firano condicrate alcune non piccio el dificola i leivate, e propole dallo itelfo R.va nel fuo citato Piano; la 
primo luogo, nello fefito Capitolo, dove proponeva fervirii della fipecia de Teipri, aveztilevato, che fattone l'esprimento, le netrato
genti a vie cole pri ingiplice il cento
a londerii, n'aveva ripalito quattrocento; infecondo luogo, rapprefentava l'incertezza, che

colla riduzione delle Monete fi potefiero rifringere li Cambi , di fotte che bastaffe il far venire da Genova li Dorati per la fabbrica... de Filippi , quando ivi arrivasfero ; come ancora del prezzo dell'Argento di ridutola 27. lire 13 e 2. non potendosi pagar di più per fabbricate fosi Filippi .

Che volendo entra nell'impegno dellalibbrica per via di amministrazione, consideravano quel Ministri, che farebbero coltretti di fidare il principio di quella all'eveno di trovare tanti Tifoni di peio, che bastaflero per l'intenoi; e non avendune puntos trovare che cento fervibili nel numero di 400, quanto farebe più difinele ritrovarene 180, mila, che fi ce'ineccon per libbrica e 300, mila, che fi ce'ineccon per libbrica e 300, mila, che i continuazione della libbrica alla contingaza della luberazione degli efferti della Flotta; e al lai necrezzazio di un competente ribaffo di Cambio, e del prezzo delle P.-lle, per poter cuniare lezaza pergiudeno.

'Che quele difficultà, benchè in ordinea i possibile, non si portebbor oftre insperabill, stane la forte L'avorevole, che forse larebbe i incontrarsi con tutto ciò hanno fatto tanta s'eza, e tono state di tanto peso appressi
quel Ministi in d'ioro provedimenti, e bono
gov. ron, che ausformemente hanno giudicato, consensis più il sippendere per ora l'eleeuzono del siavano Ordine di S.M., che l'imeuzono del siavano Ordine di S.M., che l'imeuzono del siavano Ordine di S.M., che l'imeuzono del siavano del siavano di lito grincipio
cetto, ne ficotto la sia continuazione, pottebe terminarsi nell'atto del si no acsimento.

In ordine alla seconda riflessione, se sarebbe opportuno mettere in pratica il mezzo proposto de' Testoni , quando vi fosse battante numero di quelli ; contiderarono i detti Miniftri, che non incontrarebbe applauso nel Pubblico il fondere una Moneta la più comune. nel Commercio , dopo effere flata ridorta al fuo intrinfeco valore, per cuniarne un altrad'egual valore, e proporzione; e nello stello tempo pure confideravano, che non potevafi confeguire convenienza veruna per Il Real Patrimonio, come lo dimottrava l'esperimento de' 100. Testoni sopraderro, e deducevasi dal Conto espresso nello stesso Piano, e molto meno poteva rifultarne al Pubblico verun beneficio perchè dovendofi fabbricare le nuove Monete con quelle fi trovavano nello Stato. non farebbe che una feniplice mutazione, nella quale più presto vi sarebbe pregiudicio, attefo che più fi guadagnarebbe estraendo Telto-

mi, che Filippi, per la ragione, che effendo questi ridotti, sarebbero li Testoni di maggior valore del Filippo fuori di Stato , per non effetfi calcolato nel corfo di quelli , come in quello de' Filippi , l'importo della fattura , e del calo . E siccome la Giunta non aveva dovuto , che. applaudite per accertata, e prudente la rifoluzinne di S. M. di fabbricare cioè li Filippi per ecconomia , più presto che per affitto , ful iupposto potesse effettuarsi con la compera delle Parte, e con le circoftanze prescritte. da' Celarei Reali Ordini ; così non poteva. tralasciare di ammirare l'alto conoscimento, col quale S. M. aveva previfte le difficoltà porrebbonfi incontrare, come veramente erano tali tutte quelle, che la Giunta aveva esposte.

Paffando poi all' esame dell' Affitto , ben avevano compreso li detti Ministri, che sarebbero fenza dubio minori le difficoltà, e li danni ; perche per quanto poteffe effere grande la diligenza fi praticasse nella amministrazione. ecconomica, mai non potrebbe uguagliarfi all' industria di un Partitante negoziante, fosseper le corrilpondenze, fosse per la maggiore iperienza del Traffico, o per la facilità di applicarfi, fecondo le contingenze, a diversi negozi , per migliorare nell'uno la poco buona condizione dell' altro . Nello stesso tempo riconobbero, che facendofi la fabbrica per affitto, fuffiftevano le stesse difficoltà sopra de Toffeni, dovendo l'Offerente precisamente valersi di fim:1 mezzo fino a tanto, che fi liberaffero gli effetti della Flotta, come sperava, o pure per altro mezzo potetfi ottenere le Pafte. Perilchè attualmente rendevafi affai difficile l'affonto di ridurre la fomma delli 10. mila Scudi in Rame a 4. o 6. mila , anche colle convenienze accordate da S. M., perchè la fabbrica del Rame, che doveva supplire al danno di quella del Felippo, dal che multerebbe un affai grave inconveniente contro giuftizia. spendendosi questa Moneta per meno di quello verrebbe a costare , anche in beneficio degli Strameri di forte , che li foli Sudditi di S. M. farebbero quelli, che patirebbero il danno, foffrendo maggior quantità di Rame di quella bisognaffe per il Commercio minuto; e perciò fino a che S. M. non prendelle rifoluzione fopra le difficoltà, che s'incontravano nella ecconomia, era patuto conveniente alla Giunta il non paffare più avanti per l' Affitto, non cifendo tais difficoltà contenute dentro i limiti del Segreto ordinato, quale fortendo al Pubblico riulcirebbe di un fommo pregiudicio .

Rispetto al prezzo dell' Argento calcolato per il Magistrato in lire 7. e soldi 12., aveva siconosciuto la Giunta, che quantunque non foile stato fatto a fine di valutare il Filippo . rifultava anche meno delle dette 7. lire e foldi 12, di quello fosse il valore del detto Filippo, ritenendo il beneficio della fattura, edel calo a tenote del preferitto da S. M., e confiderando, che questo punto dipendeva. unicamente dalla Atitmetica, per afficurarfi con queita, non effervi verun errore, aveva fatto nuovamente formare il Conto dal Computifta Zanatta, che unitamente su rimesso, dal quale rifultava il prezzo dell' Argento in 7. lireo foldi 11. danari 3., che eta lo stesso, come fi era calcolato nell'anno 1689., e pubblicato con un Editto di quel tempo : ed acciocchè potesse meglio comprenders, che valutandoss l'Argento a 7. lire e soldi 13. danari 3., e ritenuto nel corso il Filippo a 7. lire . verrebbe queito a perdere il calo : si era fatto formare un altro Conto, che pure fu rimello, dal quale si riconoiceva, che non poteva dedursi altro fopra la valutazione dell'anno 1688., nella quale calcolossi il prezzo dell'Argento indette lire 7 foldi 13. danari 6 , fe non chefosse allora occorso il di già motivato equivoso della eiclusione del calo, o pure fossesi considerato, giulta l'opinione di gravi Autori, quali gindicavano, che la Moneta non aveffe da godere altro beneficio, che quello della. fattura, di modo che dalla sua fabbrica non. rilultaffe al Principe nè danno, nè utile.

Rifiettevano ancora i detti Minitri, che quantunque nel comun conectto, anche dopo del già tiferito, fosse corso l'istesso prezzo dell'Argento a lire 7. 13. 6, essendo allora, senza dubio più abbondanti le Paste, e li Dorati, attesso non essenso pre anche introdotta nella Spagna l'arte di separare i Metalli, non sarebbe tiato difficile all industria degli Affictuari pastiati il conseguire li Dorati a minor prezzo delle espresse 7, lire, e soldi 13. danari 6., per godere qu'elche vantaggio sul Fispo, e pagare alla Camera la pensione.

Finalmente confideravano, che afeflato il prezzo dell' Argento, fecondo era rifultato dal Filippo, che doveva regolare tutte le altre Monete, non fi farebbe inguistizia alla Piastra Romana, dandole, come a tutte le altre, quel corfo, che cortilponde alla sua bontà e peso, essendi dette Piastre nell'anno 1721., che fi trovavano mancanti di z. danari della foltra bontà, come lo aveva allora rappresentato il Magistrato.

P. VI.

E perchè nel citato Real Dispaccio del 27. Agotto erasi conociuto dalla Giunta il elementisimo Animo di S. M. inclinato al rilafeio delle lire mille offerte in compento del calo, conchiadeva, che quando avesses avesses acciolate nel Filippo qualche porzione dell'acconfumato calo, introdotto più dal costume, che dalla giudizia, darebbes luogo ad aumentare all'Argento il prezzo in lire 7. soldi 12., dallo attanadosi meno dalle lire 7. soldi 12., danati 6 veniva a proporzione ad essere minore la riduzione proposta delle Piastre, ed altre Monete foresitere, e consecutivamente, meno sensibile, e riparabile nell'attuale sistema della teariezza delle Paste.

Esposti con questa sostanza li pareri della Giunta, aggiunse il Governatore, che essendogli questi paruti molto solidi, e iondati, aveva giudicato dover suo il rappresentari a... S. M., e sospendere l'escuzione de suo Reala Comandi sino a che intesa S. M. delle difficoltà, e de' dubj inforti in questo assono i iervisse di movamente prescrivere quello giudicasse di maggiore suo Cesarco Reale Servizio.

Riconofciuto, ed efaminato con matura, ponderazione dal Confesso tutto il contenuto nella riferita Lettera del Governatore: la quanto al punto dell' Ecconomia disse, non essere da porsi in dubio la grande difficoltà, ches' incontra nella sua escuzione, come assa il benes' incontra nella sua escuzione, come assa il Governatore, e la Giunta, dimostrandolo con pratiche offervazioni anche in sequela delle diligenze fatte, d'ordine del Governatore. El non essendienta di trattacia questa materia; concedette perciò S. M. allo stesso del 27. Agosto la facoltà per conchiudera. l'Assitto.

Riconobbe allo stesso per molto prudente la cautela del Governatore nel maneggio di sì importante affare, trattenendosi fempre in avanzarlo, all'iniorgere nuove difficoltà considerate dai Ministri richietti per questo effetto, e con particolarità sopra il valore dell' Argento: essendo evidente la perdita per la via ecconomica, e se senza vantaggio per l'altra dell' Affitto; anzi più tosto ne veniva pregiudicio al Commercio, specialmente per la refistenza facevasi dall'Offetente al ribassi di soli, a. o. 6. mila Sendi annui dei 10. mila, ch' ei pretendeva cuniare in Moneta di Rame.

Non rifultando però dalla detta Rappre-Kkk fenfentanza del Governatore, che oltre di cedere al Partitante le mille lire anuue, che capitolava pagare in luogo del calo, gli foffero anche ftati offerti altri più vantaggioli partiti, e particolarmente di condonargii l'obbligo di pagare le Medaglie alli Minulti : parve al Conteffo, che praticandofi tal mezzo potrebbesperarfi di tirare detto Partitante ad accordare la diminuzione deile Monete di Rame , come fi defiderava . Perchè farto il Conto delle mille lire annue, e dell' importo delle Medaglie, ed nguagliato al guadagno, poteva fare H Zecchiere topra h quattro mila Scudi in-Moneta di Rame è credeti non potfa trovarfi grande differenza .

Siccome tra l'espresse condizioni nell'Obblazione vi era quella di aversi a pubblicare. con Etitto la riduzione delle Moncie d'Oro , e d'Argento al valore intr-nieco prima d'avers a cominciare la fabbrica delle Monete Provinesals, confiderò il Confesso per indispensabile la pronta efecuzione di quelto , anche in leguito degli Ordini di S M , non potendo tralaiciace nell'atro itello , che rrattafi l'Affitto . di tacilitare anche più per titarlo alla conclufione . od almeno operare in tal modo . che. ne riesca profitto al ben Pubblico, anche nel eato di non farfi tale Affitto; acciocche dal toglierfi il corto abufivo delle Monete non vengano a creicere li Cambi , e possano trovarsi ni gliori convenienze nella compera de' Metalli . e per molte altre raginal di già in altre congiunture confiderate .

Difcorle medefimamente il Congrello ful prezzo dell' Argento, e non trovò di che dubitare fopra li Conti dati dai Computifta Zinatta , dalli quali rifultava il valore del detto Metallo in 7. lire, e foldi gs. ; ma fieconic la diffi:oltà, che vi poteva effere, non istava ne' Conti . ma bensi nella Massima di essi Conti , perciò questi non gli secero veruna forza .

Confifteva quetta Maifima nel supposto. che tutte le Monete devono comprendere nel iuo corio, oltre l'importo della fattura, anche il valore del calo, di tal forte, che levato quetto dalle 7 lire del corso del Filippo, aceiocche questo non perda nella quantita, e qualità della fua finezza , rifultava molto chiaro di poterfi dare maggior valore all' Argento, che di 7. lire , e 12. foldi . Ma te il Computifta non facendo conto del calo avefle folo tolto l'importo di questo dal corso del Filippo, averebbe trovato, che la quantità, e qualità aella finezza di querta Moneta arrivarebbecon molto poca, o veruna differenza al valore di lire'y. foldi 13, e danari 6 per ogni oncia di Argento, il che viene ad essere lo stesso che di gia confideroffe nell'Editto dell'anno 4638 , col quale fino d'allora fi regolavano le Monete forestiere per fino agli ultimi Editti.

Sopra queito punto confiderò il Confesso, che-quantunque non poteva metterfi in dubio. effere lecito al Principe nelle sue Monete, oltre il pre zo della loro fattura, averne anche il beneficia del calo : non è però egualmente certa., io debba fare , per dipendere dalle contingenze l'uio di quelto arbitrio . Perchè eftendo comune l'opinione tra' Dotrori, che la Moneta fia cola sterile, non si può petò cavarne verun utile da questa , benchè preeminente regalia ; onde necellariamente deve conchiu-letti, che non potla il Principe godere il beneficio del calo, le non se costretto dal caso di perdita nelle Monete.

Riflette ancora, che di più del già detto, vi fono altre circoftanze , quali talvolta poffono persuadere a fare men conto di qualche... perdita , per ottenerne un maggior vantaggio alli Popoli nel Commercio, quale poi vieneanche a ridondare in beneficio dello stesso Sovrano, maggiore della perdita poteva fuccedere dal non curarfi del calo .

Fece perciò molta forza al Configlio il fatto stesso dell'anno 1688., nel qual tempo appunto non fi fece caso del valor del calo . che diedefi al Filippo, come ben lo dimoftrano gli fteili Conti dati dal riferito Computifta, rifultando medefimamente il prezzo stabilito per l'Argento in lire 7. foldi 13. e danari 6 , effendofi con quetto proporzionato il valore. di tutte l'altre Monete toreitiere. E da queito Fatto non trovava il Contello fi potelle interire d'efferfi commeilo errore in non far conto del calo, come portava il Compunita ne' fuoi riferiti Coati; ma bensì fembrava ben chiaro, aveffero fatta la giustizia , per non effervi allora veruna necellità di fervirfi di queito arbitrio; perchè senza il calo vi su Affitruario, che pagò non folamente una annuale tommamolto ragionevole alla Cameta; ma anche le onoranze delle Medaglie : Cunio quantità molto confiderevole d'Argento tenza tanto accalorarsi in cuniare sì grande quantità di Monete di Rame, come pure fino a questi ultimi rempi (empre eranii trovati Affittuari, co' quali mai non erafi trarrato di alterare il prezzo all' Argento , ne di fare altra maggior riduzione delle Monete forestiere , ma Iolo di andar rinnovando quella del citato anno 1688:

E quantunque fi afferifee dallo stesso Com-

putitta, che nell' anno 1688, fi foffe dichiarato per mezzo d'altro Editto, effervi staro errore nell'anno antecedente circa al prezzo flabilito all' Argento di lite 7. foldi 13. e danari 6, non dovendo effere che lire 7. foldi 11. e danari 3 torie perchè il Filippo poteffe godere il beneficio del calo, che prima non godeva . Il Confesso senz' altro tenne per Fatto cottante ; che non fiafi mai offervato tale valore, ne farra altra riduzione di Monete forefliere, ma fempre mantenuto nel prezzo delle lire 7. 13 6 come era stato stabilito nell'anno 1689. fucceffivamente continuando nello stesso modo. Qual eola cerramente era un forte argomento per convincere coll' atto pratico alla mano, di non effervi stato errore nello stabilimento del prezzo dell' Argento fatto l'anno #188 , e che o non era stato ginsto, o non... conveniva servirsi dell'arbitrio del calo, nè di regolare l'intrinieco delle Monete forestiese al minor valore delle lire 7. foldi 13. e danati 6 l'oncia dell' Argento.

In questo prejupposto pareva dover avere ii suo luogo la riflettione de tempi, per vedere, se nei presenti più, che nei passati poresse effere conveniente it servitsi di questo arbitrio, e subito si conosce, che il tempo prefente meno affai , che il paffato , porrebbe effere più propria, e più opportuna ftagione per questo. Perchè quando vi era molta abbondanza di danato, e grande commercio di Paste d'Argento, quali senza dubio si compravano a miglior mercato, mantenevafi nell' Editto il fuo valore di lire 7 foldi 13. e danari o l'oncia , proporzionandofi a questo le-Monete foreitiere ; ne sembra poterfi dedurre, che essendo al presente privi di Danaro, e di Paste, e che costando di più quelle si possono trovare, debbasi tidutte a meno il loro valore negli Editti per poter valutare l'intrinfeco della Moneta forestiera meno di quello valutossi per il paffato : effendo certo , che da tal provvedimento ne rifulterebbero molti gravi in-

eonyenienti . E in contrario discorreva il Consesso, che mantenendofi la riduzione dell'intrinfeco valore alle Monete forestiere, come etafi per il paffato praticato fulla regola delle 7. lire 12. e f ; la sperienza gli aveva insegnato, chenon sortirebbero dal Paese per far guadagno nel prezzo del loro materiale, non tornando il conto di estrarle per le ragioni di già altre volte eonfiderare, il che succederebbe nel primo eafo; e non effervi gran differenza dal cotto abufivo al riferito valote , quando folle-

ro tidotte al valore delle 7. lite, e 12. foldi l'oncia, nè molto meno perrebbesi temere di mormorazione, e doglianze de' Popoli; e comandando di offervarfi la riduzione gia ordinata, non cagionerebbe novità il rinnovare una Legge, della quale fanno tutti effetne più volteftata comandata l'offervanza.

Alle fopraderre confiderazioni s'aggiungeva l'avere lo stesso Offerente posto per condizione nel suo Contratto il ribasso delle Monete forestiere al loro intrinseco valore, intendendo certamente, dovesse essere secondo quello fi è accostumato di 7. lire 13. e 6 , perchè nella fua Obblazione esprimeva, che stava colla speranza del ribasso de' Testoni al eotso di foldi 44., come doverebbero avere .

Dopo effersi più lungamente diseorso sopra questo punto, paísò il Consesso all'esame dell'altro : se conveniva , o no , il permettere al Zecchiere di fondere le Mosete foreitiere. per fabbricare le Provincialia se gli offerì alla confiderazione la pratica universale di quasi tutte le Zecehe di prevalerfi del Metallo delle Monete forestiere, e di avere avuto specialmente in Patto li Zecchieri dello Stato, di appalefatgli le Monete forestiere, che erano di paffaggio, e di vendergliene una porzione di esse, per potersi servire del loro materiale per la fabbrica delle Provinciall, effendo questo un mezzo, che sempre fi è confiderato conveniente, anche in tempo vi era abbondanza di Pafte, divenendo sempre più preciso in tempo fi sperimentava la nororia scarsezza delle riferite Paste, a segno tale, che senza questa permisfione difficilmente trovarebbefi Zecehiere , che voleffe addoffarfi la fabbrica della Moneta coll'

obbligo d'una determinata quantità . Öltre di questo, e di altre ragioni discorse in questo assonto, molto storzessi il Consesfo, acciocehè non s'innovaffe in questo sì corrente Capitolo l'argomento di che, o eon tutto tal permello farebbe più il danaro fi fabbriearebbe nella Zecca con le Pafte, che eol Merallo delle Monete forestiere, ed allora confeguirebbefi il fine di avere più danaro di prima, abbenchè il Consesso sempre eredeva, per le ragioni già in altre eonginnture addotte, che nel presente sistema dello Stato, non mai aumentarebbesi il danaro per quanto fosse abbondante la fabbrica , che fi facesse eon le Paste ; O se si cuniassero tutte con il Metallo delle-Monete foteitiere, non fi perderebbe niente, ottenendofi almeno il fine di continuare l'elereizio di questa Regalia per decoto del Principato e mantenimento di tanti poveri Operari

di quell' Officina, il che sempre meglio sarebbe , e di più utile , che il fare niente , nnitamente con tutto quello toccante iu questo punto della facoltà di fondere le Monete forethere si era in contrario difcorio si da quelli Miniftri , come quì .

Tutte le dette rifleffioni fi presentarone a S. M con una Consulta fatta il 23. Ottob e-1727. unita con le mentovate Scritture, acciocche in cato meritaffeto la fua Cetarea, e Resl approvazione, fi degnalse S M incaricare al Governarore, che paissise a concludere l'Affitto ue' rermini esprein nel Reale Dispaccio del 27. Agosto , proponendo all' Offerente li riteriti (pedienti per indurlo a rutringere la... fui pietenfione circa alla Moneta di Rame a' tol: 4 o 6. mila Scudi ogni anno ; perchè ten-74 questa referizione non converrebbe l'Affitto, ne manco l'Amministrazione, e netcirebbe. fempre minor inconveniente il non cuniare affatto, che permettete di continuare l'abulo di tanta Moneta di Rame , per li motivi rappretentati a S. M. nelle altre Confulte : Che facesse pubblicare l'Editto di gia ordinato per la riduzione della Moneta foreiliera . il cheera il punto principale di questo Negozio, perchè o la fabbrica della Moneta facciafi per l'Ecconomia, o facciafi per l'Affittuario, o fi tralaici del tutto di cumare , fempte era precilo, per bene del Commercio, che non fi permettesse andare in corio le Monete foresti:re con maggior valore di quello hanno nel loro intrinieco: il che medefimamente con evidenti ragioni aveva di gla ripetitamente ricoposciuto, e determinato S. M.

Che anche si deguasse S. M. comandare si rimettellero al Governatore le principali rifletfioni quivi novamente fatte fopra al valore dell' Argento , ponderate con maggior ettenfione di quello erafi fatto gia nel citato Real Dispaccio del 27. Agosto : acciocche in sequela di queste, intesi quei Ministri, passasse a rifolvere queito affare, tanto rispetto all'Aigento , come all'Oro , per potete proporzionate questi due Metalli, affine di non comperarsi l'uno

con l'altro .

In vifta della detta Confolta, c delle Scrittute degnossi S. M. con Dispaccio del 3. Dicembre dell'anno profilmo paffato incaricare... al Governatore, che rispetto le molte difficoltà s'incontravano per mettere in elecuzione la fabbrica delle Monete . paffaffe a trattare . econchiudere l'Affitto net termini contenuti nel Dilpaccio del 27. Agosto, proponendo a poco a poco all'Offerente la condonazione delle-

mille lire annue, e della onoranza delle Medaglie . come più diffusamente ipiegavafi nel Dispaccio fotto il a. Dicembre in contracambio dei som Scudi in Moneta di Rame, affine di ridutle alla tola quantità di 4. o 6. mila. Scudi ; non couvenendo fenza tal circoftanza quella fabbrica, ne per il ben Pubblico, ne per l'affitto , ne per l'Amministrazione ; mentre farebbe fempre di minor inconveniente il laiciare del tutto di cuniare , che il permettere. e continuare un perniciofifiimo abufo di tanta Moneta di Rame, tenza che il non cuniare. potelle apportare al Commercio quei pregiudiej, e confeguenze, che qualcuno apprende; perche confittendo il Commercio nella permuta , o sia di Generi naturali , o sia di Danaro, poco importa, che quelto fia più Provinciale, che forethero, ogniqualvolta fia il fuo valore giudo, che corrilponda ad ogni Moneta, quantunque sempre si confideri per molto ntile . e molto conveniente il mantenere in efercizio questa regalia col cuniare le Monete Proviuciali, ogniqualvolta possa praticarsi senza l' inconveniente di pregiudicare ai Popoli, a contemplazione de' quali fi fabbricano le Monete per facilitare il loro Commercio .

Me comechè l'una delle condizioni dell' Offerente era, che si pubblicasse, mediante un Editto , la riduzione delle Monete forestiere. d'Oro, e d'Argento all'intrinfeco valore, prima di cominciarsi la fabbrica delle Provinciali; ed a riffesso della imporranza di questo punto, aveva di già S. M. con replicati Ordini comandato di mettere in elecuzione fenza. il menomo perdimento di tempo la detta tiduzione, quale pubblicandon anche nel mentie fi itava trattando coll'Offerente del nuovo Atlitto, non poteva che più facilitare il compimento di fimile Trattato con maggior beneficio del Pubblico; ed in cato non poteffe conchiuderli, farebbe ciò non ottante fempre utile la riduzione delle Monete , perchè toglierebbe via il corfo abufivo, e farebbe, che fi abbaffaffero li Caml i con evidente ntilità del Commercio, oltre che renderebbe più faeile. la compera delle stesse Paste : perciò incaricò. e comando S. M. con questo Dispaccio , chefenza ulteriore dilazione ti facelle pubblicare. l'elpretfo Editto di già ordinato per la riduzione delle Monete foreitiere, qual veramente S. M. confiderava come il punto più effenziale, ed importante in quella materia; Che quantunque facesseis la fabbrica, o per Amministrazione , o per Affitto , o non fi cuniaffe affatto , ad ogai modo era fempte necessario per il bece del Commercio il non permettere alle Miorete forsitare altro valore, che quello hanno nel loro intrinfeco, come lo flefio praticavafi in altri Stati, ed auche in quelli, dove, non fi libbricano move Monete, conte veniva autenteato tra gli altri dall'efempio vicino della Repubblica di Genova, la quale fempre avera confervata l'antica fua Tariffa delle Monete.

Comechè per pubblicate quest'Editto conosceva S. M. indispensabile lo stabilimento del prezzo alle Paste per ragguagliare le Monete forestiere alle Provinciali , ed eransi su queilo punto qui satte molte riflessioni, comandò S. M. che fossero queste comunicate al Governatore, come s'eseguì, affinchè in sequela di quelle, intefi quelli Ministri, colle steffe riterve loro prima incaricate, passasse a risolvere in quella materia , o mantenendo il valor antico delle lite 7. foldi 13. e danati 6, come-era dallo stesso Governatore stato infinuato col parere di quei Ministri, o diminnendolo il meno toffe possibile, come più convenire giudicasse al bene di quei Popoli, con fare subito pubblicare l'Editto per la riduzione delle Monete forestiere , e disporre lo stesso , risperto all'Oro per ragguagliatlo all' Argento inmodo tale, che uno non comperi l'altro, come di già aveva ordinato ne suoi precedenti

Conchinfe il Difspaccio con farfa carico S. M. degli inconvenienti figgieritie circa la facoltà di fondetti dal Zocchiere le Montett. forelliere perfucibe anora iscaricò al Governo forelliere confidendo la querio affonto con que Maniere confidendo la querio affonto con que Maniere del Metallo di dette Montete foretitere, con porto per efiperila condizione nel fontratto in tal modo, che folo colle Pale poli Iste li ina fabbrica, e con cio pio debba poli Iste li ina fabbrica, e con cio pio pretere del Ministri riscore in artere, col parere del Ministri riscore in artere, col parere del Ministri riscore in artere con quello più gudesciefa accertaro.

quent Du grutter ne secretare, con ajo di quell'anno rappelicio il Govertarore a S. M., che chiminato il in due Giunat renute avanti di fei contrelo del Cefareo Reale Difipaccio, e. delle riferite rifefilioni telativamente al valore dell'Argento, erafi considerato dalla Giunta, che il punto, giutamente rifganataro da S. M., per il più importante, e di mimoditat efecuenti dell'Argento, per il più importante, e di mimoditata dell'argento, el considerato dell'argento dell

P. VI.

flabilite il valore del Filippo, per fifire-il perzo alla Fala; era flata percio quela Filippo perzo alla Fala; era flata percio quela Filippima inferzione nell'efame della Giunta, in cui erafi avata prefene la differenza tra il maggiore, e minor prezzo; procedeva unicamente dall'avere il Maguitrato nel detto ultimo Conto lopra il Filippo, ritenuto il calo, ina-feotuzione dei precedenti Reali Ordini, e di reconzone dell'avere il Maguitrato il Ordini, e di reconzone dei precedenti Reali Sovrana deterninazione di S. M. crede dovere effere quella la Legge per ilibalite il v. lore del Filippo, e conficultivamente il prezzo dell'Argento.

Ora però, che la retriffina menie di S.M. propensi al prezzo delle p. lier 3, foldi e danari , posponento li fuoi propri vanzaggi a quelli del Commercio de fuoi Suddiri, avvariorava le rifeffinoni apportare nella Nota , che unita a li Dicaccio veniva rimette, quala verano da que Ministri rittrovare non folo appoggiate alla più applinatira epinione di quegli Autori, che giudicano non posti il Principe, retravare lurro dalla Biotera. Some codi fleri-cavare lurro dalla Biotera. Some codi fleri-cavare lurro dalla Biotera. Some codi fleri-cavare lurro del Biotera del Prefere i Tempi, ne quali pre effere codi facti di Palle, non el dava luogo a quei vantaggi, che forsi l'abbondanza aveva fatto godere nei prafati.

A questi sentimenti della Giunta erasi medefimamente conformato il Governatore, maggiormente più per effere in realtà uniforme alla fovrana mente di S. M., la quale a quest' effetto aveva comandato, che fattosi subito dal Computifta il Conto del valor del Filippo . fenza il beneficio del calo, colla fola ritenzione della spesa di sua fattura, disponesse a proporzione dello stesso Filippo la riduzione delle Monete forestiere sì d'Oro, che d'Argento. premella la dovuta relazione, e corrispondenza fra li due Metalli . Ciò essendosi eleguito , era risultato il prezzo dell'Argento nelle lire 7. 11. 6 . come nell'anno 1688. , nel quale. pure era stato omesso il calo, essendosi eggalmente regolata la riduzione delle Monete forestiere a riferva di quelle, che da allora a... questa parte avevano patito qualche alterazio-

ne cella loro finezza.

Effendo però il Magifirato in una delle
fue Confinle tifervaco di fuggetire diverfe,
cautele nell'occifione di pubblicarfi l'Editto
per la ridazione delle Monete forelitere, aveva incarieato il Governatore, che facefie formare lo fiello Folitto, e gil proponefie tutto
ciò conduceva alla fua puntuile offervaza.

Colla prevenzione, che doverano le dette Mo-

nete proporzionarsi nella riduzione all'intrinfeco valore del Filippo, senza il calo, e la fattura .

Che aveva rimesso quel Tribunale con. Confulta del 3. Dicembre, della quale ne-mandò pure Copia, il Conto fopra il valor del Filippo , con due Tabelle delle Monete ridotte, e col tenore dell' Editto, il quale propofto nella Giunta, erafi trovato avvalorato de. quelle maggiori precauzioni , ed avvertenze , che potevano fare iperare una offervanza maggiore di quella erati ottenuta per il passato. E volendo il Magrifrato accorrere col pofiibile ripato alle contravenzioni , non folo aveva giudicato spediente l'ampliare le promesse del premio , e le minaccie del gattigo , ma anche di facilitare quei mezzi, che conducevano allo scoprimento de' Contraventori tanto nell'abuso del corso, quanto rispetto ad ogni altro mancamento, effendo in questa parte, egualmente che nell'altra, importante l'offervanza del pelo per non dar luogo all' illecito Traffico d'introdurre le Monete mancanti, ed estratre quelle di giusto peso, come più diflintamente vedeft nello stesso Editto impresfo, unitamente rimesso, di già pubblicato nella Capitale di Milano, e trafmeffo alle altre-

Città dello Stato ad effetto fi bandiffe , Avendo successivamente trattato coll'Offerente Riva , per moderare la pretefa facoltà di cuniare 10. mila Scudi in Moneta di Rame, riducendoli alli 4 o 6. mila colla fola condenazione delle mille lire annue offerte da pagarsi in Camera; non su possibile ridurlo che a sei mila Scudi annul : che però su preciso l'accordargli anche l'efenzione dell' onoranza delle Medaglie d'Oro, avendo egli allegato che l'utile delli detti 6, mila Scudi forfi non arrivarebbe a coprite le altre fpele, ed il danno evidente, ch'era costretto a soffrire nel cunio del Filippo; avendo oltre di querto il Partitante pretefo il bando de' Quattrini foreflieri . Non trovò la Giunta riparo a questa... concessione, sì perchè erano stati altre voltebanditi, ed ultimamente coll'Editto del 1718. come anche, minorata la quantità di quelli della Zecca , venivati ad evitare il pregindicio , che suole apportare l'eccesso delle Monete di Rame, quale tarebbe maggiore fe non fi proibiffero questi , ed in tal modo fatta tale deliberazione, e datoù principio alla fabbrica, il Governatore farebbe pubblicare il riferito Bando .

In ordine poi alla facoltà di fondere le Monete foreitiere , specialmente 1 Teftons ,

erafi fatto rifleffione, effere quella una pratica generale di quast tutte le Zecche, partisolarmente di quella di effo Stato, dove gli antecedenti Zecchieri l'avevano convenuto con espreflo Capitolo, anche in tempi più felici, ed abbondanti di Paite . E medefimamente erafi confiderato di non efferfi ridotto tanto il corlo alle Monere forettiere , che convenisse al Zecchiere il fonderle per ragione del profitto, non effendovi rra il valore di queste , e delle Provinciali altra differenza, che il folo importare della fattura, il che dava giusto motivo di credere, che il futuro Zecchiere non ricorrerebbe all' uso di tal mezzo se non se in caso di mancamento di Paite, o di un esorbitante cotto di effe, a fegno che, volendoti proibirgli la detta facoltà , farebbe un togliergli quel mezzo, che poteva effere necessario per la. continuazione della fabbrica, che doveva prendere a suo carico. E quantunque da questo non poteva rifultare verun beneficio al Pubblico, per non aumentarft il danaro, manco però doveva temerfi danno vetuno, perchè la picciola quantità di Monete forestiere, che raccoglierebbonft per fondere, non farebbe mancamento al Commercio a perchè supplirebbesti fubito colle Provinciali , e si goderebbe il beneficio di tenere in ciercizio la Real Zecca. Ed appoggiata la Giunta a queste ristessioni, giudicava nel presente sistema, non convenire il togliere al Zecchiere quella facultà, che di già era stata capitolata co'inoi Antecessori.

Ridotta finalmente ne' termini di lopraespressi l'Obblazione del Riva, aveva giudicate opportuno il Governatore di trasmetterla al Magistrato Ordinario, affine di farla mettere all'Aita, e deliberarla a favore di chi nem gliorafle il Partito, e di attenderne l'efito, sperando la Reale approvazione di S M. di quanto aveva egli operato in adempimento del-

le sue Sovrane disposizioni.

Nella difamina delle riferite Lettere, e. Scritture parve al Confeilo molto accertato il discorio di quei Ministri, e molto degno della Reale approvazione, ed accettazione lo zelo, e modo adoperato dal Governatore nel trattare questa materia in ubbidire agli Ordini di S. M. , e nello stesso tempo rifervatamente fu prevenuto il Governatore con una Lettera del Segretario Don Gio: Francesco de Verdera. fotto il 21. dello stello mele di Gennajo , che dovesse col suo zelo aver presenti le Monete. Provinciali d'Argento fabbricate con diminuzione del suo intrinseco dal Partitante Andteoli, delle quali ve n'erano alcune nello Stato. acciocchè nella riduzione delle foreffiere, e. nel fabbricarfi le nove, fi poteffe anche provuedre a queffe dal detto Governatore, e Magnifrato, quando lo fitmaffero conveniente., affine che dall'uso di queste non ne venifie qualche pregiudicio, cantelandolo, come.

meglio gli fosse paruto . Si ricevè dopo altra Lettera del Governatore in Data del 17. dello stesso mese, nella quale rappresentò a S. M., che pubblicandosi l'Editto della riduzione delle Monete forestiere a proporzione delle Provinciali, gli erano stati prefentati alcuni Ricorfi del Pubblico, e de' Particolari , ne' quali , oltre la narrativa. della comune , ed inevitabile perdita del primo sborio di Monete ridotte, e ricevute avanti per maggior prezzo, fi esponevano varie ofservazioni fatte sopra le Tariffe poste nel fine del detto Editto, come anche sopra il Conto del valore delle Monete forestiere, e soprel'obbligo di pagare il mancamento della Moneta, parendogli l'uno e l'altro troppo rigo-10fo. A vista di tal Ricorso aveva egli giudicato bene di farlo proporre nella folita... Giunta , e conformatofi al parere di questa, aveva incaricato al Magistrato, che sebbene. non dubitasse, che avesse praticate le opportune diligenze, facesse con tutto eiò riconoscere novamente le pruove . li Conti fopra il valor delle Monete, e le Tariffe, servendosi anche per maggiore ficurezza, e comune foddisfazione dell' opera di Periti più accreditati nel Pubblico .

Erafi prontamente dal Magistrato adempita quest' incombenza, ordinando per tal efferto al Computista generale Zanatta, ed anche a Pietro Maria Mosca molto accreditaro in tal materia nella Città di Milano : e riconoleiute da ambodue le pruove, fopra le quali fi erano valutate le Monete forestiere contenute nell' Editto, eranfi trovate corrispondenri , e giuste , anche in proporzione delle Provinciali; ed essendos successivamente sarto il conteggio di dette pruove con quelle, che lo steffo Mosca teneva, erasi trovata foltanto una picciola diversità per li Ducatoni Veneziani, e Fiorentini, de' quali fattane fare una nuova pruova, ne rifultava la fola differenza di o. danari per ognuno de' riferiti Ducatoni , elsendo l'altre Monete sì d'Oro, che d'Argento concordi , e cotrispondenti allo stabilico prezzo nell' Editto .

Paffando poi detti Periti ad un nuovo Efame delle Tariffe fopra la mancanza nelle. Monete di Oro, e di Argento, avevano riconosciuto, che quelle poste al fine dell'Editto erano veramente corrispondenti al prezzo dabilito in ambi li Metalli , ed alle Monete di maggior bontà; in quanto poi alle altre di minore finezza, avevano formate altre Tariffe. fino dove era praticabile la distinzione nel pagamento, quali tutte erano flate approvate. dallo stesso Computista, che aveva fatto il Conto presentato alla Congregazione dello Stato: confessando detti Periti, che per il mancamento di molte Monete, non poteva farfa un Conto praticabile, fenza che non riuseisse maggiore, o minore della loro valutazione : ehe in fimili cafi erafi sempre praticato d'attenersi al maggiore, essendo così conveniente. per non dar luogo alle frandi in materia di tanta confeguenza.

Propofiofi nella Giunta il rifultato di quefeo, cettà suuto perfente, che la ridizione, delle Monete aveva avuto per obbietto la loro corrifipodenza alle Provinciali, cei alla giufizzia di dare ad ognana quel corfo che corche rifultato da il nuovo calma dei effetti adempito da l'una, e l'altra parte nella valutazione già data dall' Boltito a tutte le Monete, ecceto la poca differenza nei Ducatomi di Venezia, e di Frenza di fopra mentovata, aveva giudicino la Giunta, che ancora a quefe due spetutte l'altre.

Riffecto alla pluralità delle Tariffe per la macazza, formate da deut Perti, sonaoffante che negli aneccedenti Editti, particotarmente in quello del 1796. il folfe folamentarmente in quello del 1796. il folfe folamentarmente in quello del 1796. il folfe folamentarmente in contratta del contratta del

Erafi parimente confiderato dalla Giuna il pubblico rammarico per la difficoltà, ed incomodo di avere a pelare, ogni Moneta, e. molto più per il rigore di già da qualcuno intedotto d'efigere il pagamento anche di nu. folo grano, che mancaffe, ed crafi avuto prefente, che il fine principale di preferivere il

pefo alte Monete, e del fupplemento alte loro maneauze, era fato per evizare l'incroduzione delle Monete maneanti, quali diminutefo dal lungo ufo, o dalla malizia, porefero quefte comperare quelle di pefo. Per quel maneamento però, a ciu ogni Moneta e juggetta, dopo uteita dalla Zecca, e pafira annhe per giudicaro la Giunta, che convenifi una difere ta colleranza per correggere il metivato rigo-re, e dare più facile il corfo alle Monete.

Effendofi anche rappresentato, effervi altre Monete d'Argento introdotte nel Commercio, quali non erano state comprese nell'Edirro , fece riflessione la Giunta , che il Bando di queste poreva cagionare nuovo dispiacere; el'abbondanza delle Monete d'Argento, quando fieno ridotte al fuo intrinfeco valore, non può che apportare utile, e maggior comodo al Commercio; che però fu di parere, che fi facessero anche di queite le pruove, e si valutaffero per ammerrer le in corfo, ed allo steifo tempo mandare in Bando tutte le Monete con Lega, e di Rame forestiere, quali sempre surono confiderate per pregiudizievoli, con porre un termine di due mefi a poterle estrarre. o portarle alla Zecca, chi non avesse il comodo di estraerie, come in fimili casi erasi altre volte praticaro; prolungando, oltre di questo, detro termine a quattro mesi per le Pezzette. di Genova, di già ridotte a fette foldi, camminando prima ad otto e tre danari, attefa... la molta quantità fi era introdotta , che per lo

più ctano appreffo a Poveri ,
Finalmente etafi gludicato opportuno il folpendere ii Bando de Quattrini , e Sefini folarefiteri, fino a che deliberato l'Affitto della Zecca , già deitinato per la mattina del proftimo Luncci , fi foffero dal Zecchiere fabbricati li Quattrini , co quali poteffero pagrifi li 
foreffieti , fecondo il praticato altre volte.

Quetti erano flatí li pareri della Giuotaeim motivat Articoli, a "quali guideò coneinent di conformarfi il Governatore, per effere appoggiat non meno alla giultiza, che a
quella prudente equità, che in nulla alterando il
fine della provulenza, foleva qualche voltaconfolare li Popoli, e facilitare la tua offervanza, nella quale confifteva il beneficio di effa e perche tendo tutti colla freenza di
fentire qualche rolluzione florpi il Recofi prefentari, non avendo per anche l'Editro la
mentovare determinazioni per mezzo di unEditro, quale unito alle riferite informazioni
zimile a S. M.

E come l'Editto era flato generalmente, disporato a disporatora, trovavati rotalmente folipelo il Commercio , lenza che più vi Liffe chi comperalle, nè venucidie, a enumento chi rilconetile, se venu Suddito, chie pagnife, a rale la pagnife, a rale disporatora di competito della contra della contra

Torti unanimi furono di parere, che effendo tuborduari i Telorieri delle Città, e... Provincie al Magilitato Ordinario, il prevenite fubito il Prefidente di detto Tribunale..., quanto fofe preciio pagare le forme cortifpondenti al ognuno per istoggire le piò rigopondenti al ognuno per sitoggire le piò rigobero indifpendibili abbenchè con molto fuo diffisicimento fi vederebbe contretto il Gover-

natore a porle in elecuzione.

E fapendo, che ogni forta di Perfone... parlava in pubblico, ed in segreto senza verun riferbo contro di quest' Editto, prorompendo anche in molte non rollerabili espressioni . aveva giudicato indifpenlabile l'accorrere col dovuto rimedio, e svellere su suoi principi una radice capace di apportare molti danni, quando continuaffe. A tal fine, intefi prima li Ministri della Giunta, e giudicandolo tutti per preciso, ordinò al Capitan di Giustizia, che prendesse segretamente informazione, per l'apere chi meno modestamente parlava... fopra al mentovato provvedimento, e gliele partecipaffe, quando foffe polibile lo icoprirli, perfuadendofi egli di ficuro, che penetrandofi le tue determinazioni , potetfe effer bailevole a raffrenare le riferite mormorazioni, proccurando ognuno d'evitare quel male gli potrebbe accadere nel fare in contrario : che ic poi quetto non bastaffe , allora , col parere della-Giunta, datebbe quelle più opportune provvidenze , e più proprie , fecondo li cafi , e 1-

Sopravennte pei e la Confulta del Magineta Ordinario, e la Rapprecintanza del Manco di S. Ambrogio, quali unitamente futuo cimeffe, aveva di bel nuovo convocata la Giunta, e propostifi la prima, qual conteneva due Relazioni del Commefigi dell'Amnona-fiilenti in Como, e Palanza, rifrerendo, che il Griggioni, e Svizzeri foliti andrate al Merio.

cato

cato de' Grani per provvederfene, confci della riduzione delle Monete, che più non fi voleva ricevere al fuo primo corfo , ma a quello peitovi dall'Editto, quafi totti avevano tralasciato di fare le loro solite compere . Cheperò comprendendo la Giunta trattatti di un. punto, che ineritava particolare riflessione per le confeguenze pregiudiciali , che da questo ne potevano rifultare si al Pubblico, che al Regio Eratio, sperando che col tempo potesse. rissifumersi il primo Traffico, giudicò bene di itare in attenzione di quello succedesse ne proffuni successivi Mercati, con cappresentare in. quelto frattempo alla fovrana comprensione di S. M. le riferite Relazioni ..

In quanto poi al Ricorfo fatto dal Banco di S. Ambrogio , in cui , oltre le comuni riflessioni a aggiungevasi la dishcolta di pelare... tutte le Moneie , cagionata dal numerolo concorfo delle ridotte, aveva ben confiderato la derra Giunta , effere indispensabile la Legge... del pelo di effe, come parte effenziale del provvedimento klato; ma conofcendo allo Reffo tempo la dificoltà, specialmente in fimili congipature, pella elecuzione di questo, ed il pericolo delle moleftie , che per quetta raginne. potrebbero data dal Gudice delle Monete. . quando riteoeffero la tolleranza prevenuta. dalla quale rendevafi in buona parte di effe. superuno il peso; prele per ispediente, chedal Presidente del Magnitrato fosse prevenuto il Giudice , che selle traigressioni del peso , non procedesse tenza prima parteciparlo, al Magistraro Ordinario , il quale , giusta le circostanze de' casi , darebbe le provvidenze :

Conchiuse il Governatote la sua citata Rappresentazione, afficurando, che di quanto anderebbe fuccedendo in avvenire , di totto ne tendetebbe informata 3. M.

Successivamente si ricevette altra Lettera del Governatore in Data del 21. detto meledi Gennajo, accompagnata da altri Ricorfi. prelentatigli iu questo assonto, esponendo al S. M. d'aver esso giudicato bene il sentire topra di questi il parere della Giunta, dalla... quale fendofi ciaminato il tenore di ognuno, turono chiamati l'Imprefario della Mercatan-211, e Tabbacco, e li Regi Direttori del Sale, rimetrendoli tutti al Magistrato Ordinario, acciocchè dasse quelle giutte provvidenze, che. richiederebbero le loto Relazioni

Riterivano li due Impresari della Mercatanzia, e del Tabbacco la pretensione di non avere a toffrire un danno cagionato dalla riduzione delle Monete, che trovavanfi, nelle-P. VI.

loro Caffe , e de' loro Caffieri , ricevute avanti l'Editto . E li Direttori Regi del Sale fignificavano , efferti diminuito il coninno del Sale nella giurifdizione intrinseca, e ne' confini dopo la riduzione delle Monete, che ognano ritiravafi dallo spendere; e quafi cessato del tutto ne' Griggioni, e Svizzeri, quali hanno spiegata la loro intenzione, che era di provvedersi di detto genere in altre Parti, giudi-cando questi la riduzione delle Monete uguale

al prezzo del Sale .

Riguardo poi agli altri Ricorfi, rapprefentò il Governatore, che conoicendo la Giunta . non effere le provvidenze corrispondenti alle istanze, compatibili coll'offervanza dell' Editto ordinato da S. M., e capitolato nel Contratto dell'Affitto di già deliberato di questa Regia Zecca, avevali creduti degni della Sovrana notizia di S. M., meritando ognuno una particolare confiderazione, e più diffintamente la rifoluzione degli Svizzeri, e Griggioni , che di già iperimentavali , di non provvedetfi, come prima facevano, di Sale, nè di Grano, ranto più verificandofi il riferito dal Commessario di Intra , e Palanza nella fua Relazione , unitamente trasmesta , d'esfersi negli Svizzeri pubblicaro na Editto , proibendo ad ogni Suddito fotto pena di 100. Scudi il ricevere, e spendere le Monete a minor corso di quello avevano avanti l'Editto di questo Stato . Ponderando per tanto la Giunta, quanto grande farebbe il danno per la perdita di una confiderevole fomma, che ricavati dai Confinanti per la vendita del Sale, effendo questa una parte constitutiva dell'entrata dell'Appalto, quale pafferebbe al tratto fuccessivo, perchè ogniqualvolta cominciaffero a provvederfi di Sale nel Tirolo , o in altra parte , non larebbe tanto facile il richiamarli alla compera di questo, se non che con Pattiti per loro molto vantaggiofi; riflesso, che aveva indotto il Magistrato a non accordare alli presenti Direttori del Sale la facoltà di aumentare il di lui prezzo in menoma parte alli Confinanti per non dar loro motivo di proccurarlo per

In quanto ai Grani medefimamente erafi confiderato concorrere in effi duplicate intereffe di S. M. , l'uno immediato , l'altro confecutivo a quello de' Sudditi ; il primo per la perdita delle limitazioni ascendenti alla somma di 23760. l'anno, fenza contare quello delle Tratte, che bisogna dare oltre le dette limitazioni i Il secondo per il pregindicio risultetebbe a questi fedelissimi Sudditi di non.

trovare il folito efito de' fuoi Gtanl , cheenanto è più abbondante lo Stato di Frutti, altrettanto è più scarso di Danaro, e di molti altri Generi , che gli bilognano ; e l'unice mezzo per introdutte il danaro eta l'efito de' di Ini trutti ai Confinanti : perilchè lempre fu principal Maffima di quel Governo il facilitare la lua escita, per potere col mezzo di que-Ra introducte il danaro, effendoli poi col tempo rela tanto necessaria con gli Svizzeti, e. Griggioni, quanto che con elli sacevasi il maggior commercio de' Giani; mentre per la parte del Genovelato, quantunque altre voltefosse la detta escita più abbondante , andavaogni giorno mancando, dopo che foto vengono il Grani per via del Mare nella quantità bisognevole, di modo che se pure cessasse tal Triffico co' Griggioni, mancherebbe certamente a quelli Sudditi il principal mezzo di avere danari per lovvenire alle loro private. indigenze, alle pubbliche, ed alle militari, nelle quali è tanto intereffaro il Cefarco Real Servizio di S. M , alle quali ferie confiderazioni aveva creduto far bene il Governatore di unite gli stetii Rico: fi , e Relazioni , affine di rendet il tutto prefente alla Sovrana comprepfione di S. M., acciocchè a vitta di queste fi degnaffe presetivere quello toffe da ino maggiore fervizio .

Con altra Lettera del 14. Febbrajo pute rappresentò il Governatore a S. M., che per effete punmalmente accertato, fe li Griggioni, e Svizzeri comperaffero in questo Dominio li Grani neceffari al loro mantenimento, come-Tempre avevano praticato, o je negavano ora di riceverlo, come etafi (perimentato (abito dope pubblicato l'Editto della riduzione delle Monete forestiere, aveva prevenuto al Magistrato di partecipargliene immediatamente le notizie. che aveva circa a quelto particolare, e gli Uffiziali dell'Annona, che lo avvisaffero di quanto (accedeva : effendo molto necessario l'efferne ben informato, trattandoù di un punto si

importante . Per compimento di fua incombenza aveva il Tribunale trasmesse due Relazioni (che ambe mandò a S. M.) del Commessario di Como , e Palanza , li contesti delle quali si riducevano a riferire il primo , di non efferfi fatta compera veruna di Grano dagli Svizzeri, e-Griggioni nell'ultimo Mercato, per non volere questi spendere le Monete al tenore del riferito Editto, per effer dagli Svizzeri flato pubblicato un altro coll' importe la pena ... chi le diftribuiffe di differente forma da quel-

la antecedentemente praticata. Ed il Comniesfario di Palanza, afferiva, effere concorfi pochi Svizzeri al Mercato, e questi aver comporato foltanto poche porzioni mentevate pella... fua Relazione .

11 . Commeffario di quel Ducato aveva... rapprefentato le dilazioni, e gli intrighi, che produceva il pelare tutte le Monete : e confiderando di non poterlo ricevere a suo tempo per foddisfare la Diaria, pretendeva le gli concedeffe maggior dilazione della capitolata nel

Ino Contratto ...

. n: Prime però di rifolvere fopra tale iftanza. gli patve inditpendabile , lentire il Telorieie. General Militare, e ponderatofi dalla Giunta tanto il Ricorio del primo, quento il pareredel fecondo, che parimente furono rimeffi, aveva di concerto con quei Ministri , ilimato guito il non fare novità veruna; confiderando che il detto Commeffario mai pagava nel gioran determinato, ma bensì alcuni giorni dopo del convenuto; e così giudicò superflua un esprefiz dilazione , quando di già l'otteneva ta-

cita ogni mele . La Città di Milano pare aveva fatto una

diffula Rappresentanza, in cui ponderava vaci gravi inconvenienti, quall fupponeva originatti dalla data provvidenza della riduzione delle Monete forestiere ; è consideratosi dalla Giunta il contefto di quelta, col parere ancora de' Ministri aveva giudicato necellatio il tralmetzerla alle muni di S. M. ( come ha fatto ) acciocchè ne foffe diftintamente informata del contenuto di effa- Dicendo però la Città, che fi era conceffa all'Impresaro della Zecca la facolrà ampla di potere mandare fuori di Staco il danaro effettivo per comperare le Patte, supponendo poteffe questi a suo arbitrio l'estrarne quanto gli pareffe per proprio nrile , dovevafi far prejente a S. M., che tale Capitolazione era ftata migliorata nella giutta torma , col dipendere tempre dall' atbitrio del Governature il concedere, o negare la licenza, fecondo le circoftanze, come leggevali Del Capitolo del Contratto ( la di cui Copia. parimente rimite ) come in altri tempi erafi praticato, col permetterlo unicamente, quan-. do ne foffe perfuafo dalla neceffica , lo dalla. - ragione .

Ultimamente gli veniva prelentato dall' Impreiaro della Mercatanzia un Memoriale. in cui pondeniva lugiavi danni i quali (dicava ) patire questa Rendita pet la detta riduzone delle Monete forestiere, e maggiori, -temeva , porerfi fperimentate per quefta fteffa

rausa, il che eredendo degno della Sovrana. notizia di S. M. aveva stimato bene rimetterlo , fenza perdere tempo , allieme ancora della Copia dell' Editto pubblicato in Lugano li 16. Gennajo entecedente, in cui comandavafi che correffero tutte le Monete fecondo l'antico tuo valore, non oltante quello venne dilpotto dallo tteffo Governatore in quefta mareria ; la quale Scrittuta eragli ftata presentata dal Magutrato , che attieme alle altre riferite unitamente rimite , non tralasciando il Governatose di follecitare qualunque ben fondata notizia in questo assonto, per rappresentarla poi a S. M., affinche, avendo il tutto prefente, dererminasse quello più giudicasse di suo maggiore fervizio .

Li Ricorfi, e Rappresentanze, che rimise il Governatore con sue espresse Lettere surono li teguenti:

Un Memoriale della Congregazione dello

Altro della Camera de' Mercanti .

Altro dell' Università de' Mercanti di Oro,

Argento, e Seta .

Altro de' Teffiroti di detto Genera .

Altro del Banco di S. Ambrogio .

A tro del Luogo Pio della Mifericordia... di essa Circa...

Altro det Monte della Pietà

Altro della Ven. Chiefa di Noftra Signora

Altro della Ferma del Tabbacco. Due della Mercatanzia.

Altro del Commeffario di quel Ducato. Altro della Citra di Pavia.

Altro della Città di Como . Altro di essa Città .

Tre Consulte del Magistrato accompagnate con tei altre Relazioni de' Commessari dell' Annona residenti in Como, Intra, e Palanza.

E finalmente la Copia dell'Editto, chedicevafi pubblicato in Lugano dagli Svizzerl, come di lopta fi è elprefio.

Dité la Congregazione dello Stato, effere fuperfino il rammenorare le comuni calmata, e dolore, che finivanti per la dettadimmusione dell'intentieco valore delle Monete foretilere, introdoutre già, e ricevute amaggior cortie quando era ben nororia lagrande unwerfale l'earlezza refaii anche più tento ce per aquando era bette Mosertanon de la companio dell'internatione della Provinciali, che per la loro intrinicca bontà fono date effette. Che negli anni 1755., e 1776., richiefta le Congregacione avera rapprefentato a Magilitato quello occorreva fu quella Materia..., neella quale doverafi fentire la voce del Popolo intereflatisfimo in questo, avera recordate quelle providenze più istatara, quali footare infila bafe della Gimbria, ficura, e legiterma regolatrice delle Monote, potevano, al lion fentire, indennitzare la cauta pubblica, e... chindrera la portara s'isturii fonnecti.

Per non incorrere in una molesta ripetizione, sceglieva tra le Rappresentanze fatte, a motivo di ricordarle in questo caso, il solo fondamentale principio di deversi proporziopare di ral maniera una Monera con l'altra. . che abbiano tra totte loro una giusta relazione, fenza della quale viene fubito la Moneia... migliore competata dalla inferiore. Però, fendo che da una parte doveva avere un termine, che regolaffe la relazione, e dall'altra la Moneta regolatrice di tutte l'altre, sempre di antica offervanza era stata la Provinciale, ed attualmente eta il Filippo, quale stava in possetfo di dare la Legge; chiaramente fi vedeva:, doversi considerare questa Moneta secondo la fua giustiffima intrinleca bontà, l'enza ne il più , nè il meno ; perchè fe avelle di meno , fempre fi compererebbe colle Monete forestiere meno bnone , o si estraerebbe per poezzo di Mercatanzie , o pure fi rifonderebbe per altr' ufo ; fe aveffe di più , petderebbefi la. Ginstizia con universale rovina delle sostanze de' Popoli . Ed al contrario , regolandosi con questa Moneta tutte le altre , ai Provinciali , che fotesbiere , ne derivano dne benefici al Pubblico i uno di porre treno al disordine di vederfi rubare le migliori Monete Provinciali; l'altro, che cessaro l'altecito commercio delle Monete , non può comperarsi la migliore con la meno buona, se chi permuta un Falippo con altra specie, riceve in quella lo steffo valore;

Che d-16 ftess modo succedera, selle, Monte d'Uvo, selle quali dovera la Doppia di Milaco Rabilitá come regola al valore di tatte le altre; che fi i colonne era fitto di non ammettere nella comane fitma non già la duodecima, sua la decimaquiara rat l'Argento, e l'Oto, son potera sbagliará con questa regola, quale altora farera necellaria per inapedire, che isòn si comperassero le Moneta, d'Argento cola, 'quelle di Oro, ne queste con la competation de la competation de la d'Argento cola, 'quelle di Oro, ne queste con-

quelle.

Che due fingolarmente erano li Capitoli, ne quali vedevati manifetto l'equiveco di quello aveva posto in esecuzione la riduzione;

Che

Che nell'Editto del 32. Agosto 1708, al quale si rietrua il preciente, si vederano i Dacadani di Vinnezia, Ferraza, e Russa talisi più di quello erano i notati ultimo, lettra che potrelle con tanta incilia conceptire, come, con antico dell'antica, di tal forte, che non pareva potervi effere uni tetto equilibrio tra le.
Monete provinciali, e le forettire; giacchè non si potreva potervi effere uni tetto equilibrio tra le.

Monete provinciali e, le forettire; giacchè non si potrevano metter in dubno le provocfarte in occassone del detto Editor del 1708., fempre timatol fermo per travit anni.

Che le pol nel préfeme diablino corfo alle Monere fortchire fi aveffe confiderats la praz loro finezza , femas la fecia della loro fattura, iegureithe certamente il difordio ed iterminare una gran parce ne un erociolo ; mentre che le fielle Monete altro non fateboro c, che una matia d'Argento, quale non averebbe relizione verma codi altre Monete, se teli quili di me mantina con la companio del manuera, che foenecerterbbe rutta l'armonitati di un giulto recolamento, con impoverire pre-

tto io Stato della buona Moneta .

c' Ch'erafi allora flabilito, in ordine allaridutione delle Modrec calanti, di porte libralor dell'Oro a foldi 3; danari 9 per grano, o che viene ad ellere quarro in tre e mezza per ogni danaro ; e quello dell' di greno a 5; foldi e 9; danari medeliamente per ogni danno e 9; danari medeliamente per ogni danno dani quartro foldi da ogni grano ; e quartro inte 5; foldi c, e co danari per i pelo 1, inpetto all'Oro, come rifipetto all' Argento lei foldi ; e cre danari per ogni danaro.

Che maggiormente più feniblet rendevati il divaro dell' obtino abbilito valore estavamente alle fielle (specie, frammezzaodo una\_dulonanza tra il prezzo fifico per la deduzaone del maneata e, e la valutziano dara alla. Monete, come fiu detro nel citato Editto, clie fopra il prezzo dello fiefio maneatre ogni (pecie dovea valere molto più anche del cotto abnfivo, che avani tegova; fecondo il Poculi

gia stati timelli .

Che l'inconfeguenza di rale incompatibithi fubiro comprendevafi, ce outarmente vedevafi, quanto in foshaga svalgetbe menn del corfo fabibiro quella Monega, calatre, dalla, quale fi doveffe dedurre quellith che le manca chi peto, affai più di guello, ceji la fieffi Moneta veniva apprezzata nell'Eutro, a leginone aveniva apprezzata nell'Eutro, a leginoche farebbe roppo dene la condizione di chinona aveffe altro, che Monete calatri, e moltianne vi farebbero, che ila eltererebbero, pe la

fonderebbero, più allettati da questo illetito. Traffico, che intimeriti dal rigor della Legge,

che il proibifce .

Che l'uío cel pelo farebbe afíai gravofo, e quasi impolibile, principalmente nel minuto Commercio, per decidere fopra ogni Moneta, anche picciola, e provinciule, quale fiafi il fuo giutto valore, e di fomma difficoltà nei Contratti, mentre che gli d'avari più abuti s'approfittarebbero delle inavverrenze, o necefità degli altri.

Che non poreva temerfa verus difordime, circa le Monete s'introduceffico di nonvo, o d. di già introdotte di minor pefo; sì perchè ogquao avvertito dal proprio incereffi farrebbe cauto in riceverle, maggiormente quando banon en efficiente appenenza di effer manenti; come anche farrebbe appena pofibile il trovate una Moneta, che pafitat per monte trani, non abbia perfo qualche cofà del fuo pefo; oode, maturalmente i le deve un verofimile commaturalmente i le deve un verofimile commaturalmente i le deve un verofimile com-

penio .

Che se su introdotto l'uso delle Monete, per evitate la necessità del peso del Metallo, e le sia posta l'Essige del Principe per autrento retinmoni del siu valore; quando addefo avesse la monete a ricorrere al continuo bitogno della bilancia, ritornerebbest a quel primo flato, in oui assi per sipertenza di non porces sussissera il Commercio.

Finalmente rapprefentò la detta Congregazione il danno, e Concerto, che ad ogit somento fi foffirsa , e che ben efigeva unaprotat provisionata si fante che l'iprati al Pubblico li terrami dei pagamenti de Carochi, avendo quello, icotro boura fede ricevate le. Manter al corio corrente, fi trovava in periculo di una precipiota i elezione e. Li Danchieri, e Negozianti fi eano l'armati in ogni Tamatitato, e e con contrato del proposito del pagamento, e e relivano lopelo fitti gli Contratti; in fomma l'attuale flato deplorabile di satto querbo ficererava il più pronto rimedio.

La Camera de Mercanti efpoje nel , fuo Ricorfo, che in materia di Monete uno vi era Maifina più giufta, nè più conveniente della proporzione ter effe, venendo in altro modo l'inferiore forefliera a comperare la migliore provinciale, relatand quella in pregiudicio el Paefe, e forrendo quetta coll'impoverirlo; come erafi forefimentato in Milano.

Che a fine di properzionare le Monete,

e fiffare per effe il fuo prezzo comune, aveva

la detta Camera altre volte richiesta su questo ailonto, a avertito, che vi erano due strade, sissando si nell'una, come nell'altra per regola il Frippo, o Carlo, ritenendo l'uno il suo presente corso di lire 7., e dando qualche aumento all'altro; e con tal regola ragguagliare tutte le altre Monete.

Che inclinava la Camera al Partito dell' aumento, e di questo stello parere era sempre stata la Congregazione dello Stato, approvato anche da altre Camere sul rislesso, che rittrovandosi lo Stato circondato per tutte le parti da diversi Principi, e tollerando questi ne' loro Paesi a maggior corso le Monete, si attraevamo tutto il nervo del Contante con un miserabile s'pogliamento dello Stato di Milano.

Che aggiungevasi a questo l'aumento delle Paste, e e se son dictara a estere semprestata questa la Massima tenuta da Principi, e particolarmente da Governatori di quello Stato, a quali, conosciute per inesticaci le replicate diligenze, ed Editti, per mantenere nel folito corso in prezzo delle Monere, era convenuto di tempo in tempo accossentire a qualche aumento, in modo che nel corso di 70, anni il Frispo constituito nella sua prima origine nel valore di lite 5., eta arrivato alire 7

Offerivafi anche alla confiderazione, che il rimedio dell'aumento era di quafi univerfale aggradimento; pecchè qualuque o ricco, o povero aveffe qualche Contante, godevalempre di vedereleo aumentare in boria; ed al contratio la riduzione riulciva di un univerfale lamento per il danno, che ognuno fenfibilmente provava, fenza gufarne un corrifpondente beneficio della diminuzione del prezzo de' fuoi Generi; effendo più facile l'aumentarlo colla alterazione delle Monete, e tanto più difficile con la riduzione proporzionatamente diminuiclo.

Ma avendo Iddio rifervato li maggiori lumi alla mente del Principe, erafi degnato il fupremo oracolo di S. M. nell'intelligenza delle ritipettive ragioni, determinare la riduzione delle Monete forefitere al valore delle provinciali mantenute nel fuo prefente fiftema. E così venerando con offequiofa raffegnazione, questa Sovrana deliberazione, aveva filmato la Camera nello ftesso tempo per il Servizio di S. M., e per il pubblico bene di quelli Sudditi, di diffitiguere li mezzi della Massima di lua clementifilma provvidenza, prescritti nell' Editto, per metterla in pratica, ed ottenerne l'esecuzione. E comechè tali mezzi soglionsi P. VI.

proporre da qualche subalterno, quale quantunque certamente sarà stato di retta intenzione, ciò non ostante non avendo tutto il neceffario conoscimento, aveva giudicato preciso dimostrare, che li proposti mezzi in vece d'influire ad un persetto estto dell' Editto, più tosto servirebbero a renderlo più difficoltoso.

Tre principalmente etano li mezzi fi leggevano nelli Editto; il primo di un troppo efatto pefo per indagarne la mancanza; il fecondo di una ingusti valutazione della stesta mancanza; il terzo, una affai rigorofa riduzione delle Monete forestiere: ognuno di questi opposto alla gloria di un buon esito, e che tutti assieme lo rendono impossibile.

A prima comparsa dell' Editto ne' riferiti termini erafi totalmente sospeso il Commercio, nessuno pagava, nessuno esigeva, per tutto vi erano lagrime, esclamazioni, e da tutti supplicavasi per un opportuna provvidenza; con che era necessario credere, che questo comun fentimento di un Popolo tanto raffegnato e fedele , fosse appoggiato a giusti , e solidi motivi, come si appaleiano in ogni uno de' riferiti mezzi. Veniva prescritto nella Grida, che nessino potesse pagare, nè riscuotere in qualunque Contratto, o Traffico Moneta nessuna di Oro, o d'Argento, senza che fosse precisamente pesata, con bonificarsi la mancanza, a riferva foltanto per facilitare il minutissimo commercio della gente povera, di non obbligare a pelare li Tefloni, Pavoli, e mezzi Pawoli, quelli però che nel loro contorno conservassero il suo giro ; permettendo ad ognuno il poterli spendere, e riceverli senza incorrere in veruna pena .

Coficchè effendo l'incomodo, e l'aggravio due capitali nimici del Commercio, così anche la facilità, ed il foglievo fono li due principali cardini, fu cui appoggiafi: Con che., se l'incomodo, ed il pregiudicio notabile, che seco ne traeva un si esatto sindacato nel peso d'ogni forte di Moneta in nessun altra parte. praticato, venissesi ad introdurre, ed osfervare in quello Stato, sarebbe facile il conoscere, essere questo un efficace impulio ad estrarre le poche Monete, che sarebbero restate, e una forte ostacolo al ritorno di quelle, che sono escite, per non averle a sottomettere a si rigida censura. Non pretendevasi però di lasciar correre a briglia sciolta indistintamente ogni Moneta ienza pelaria, stante che da questo s'originarebbe peggior difordine, qual farebbe l'introduzione di tutte le Monete calanti, collequali si porterebbero via quelle di peso; onde

darerebbe approposito una discreta equità . la quale aveilefi a praticare non folamenre colle minutiffime Monete, ma anche con totro il Commercio : avvertendo però , che rittrovasi

espresso nello stesso Editto : Due lono le principali fonti, da dove de-

riva la licarfezza delle Monete : l'una il natutale nio, che per lo più produce una minima. od innocente scarfezza : l'altra l'iniqua arte di tofare, o tagliare, ed altro fimile operativo di una confiderevole mancanza.

Che o trattafi di Monete ocularmente calanti per artifici ; queite , o doverebbefi affolutamente in determinato rempo sbandirle dallo Stato, è quando nol permetreffe l'angustia, in cni fi ritttovi di Monete, fi portaffero al futuro Zecchiere; e per queite era precilo tutro il rigote del pelo, e dare il gastigo del de-

litto , che feco portano .

O trattaff di Monete , che ocularmente fi vedono coniervate ienza detto vizio, quali fono pure in qualche coia calanti per avere... lungo tempe girato in Commercio : Quefte. metitano effere dispensate dalla necessità del pelo , e per trovarle notabilmente confunte. per il lungo uio, ed antichità bilognaffe pefarle : parerebbe allora conveniente qualche tolleranza alnieno di un mezzo danaro per Filippo , o Carlo , ed a proporzione pure in tatte le altre : fante che qualunque Moneta di fresco cuniata , messa che sia in uso per qualche rempo , viene lubito ad effere maneante , come rrovasi per esperienza nel Filippo mancante circa del due per cento; e le fi aveffe. da boonificare tale mancanza, ben vedefi l'incomodo, e pregiudicio, che apporterebbe alla facilità , e liberta del contrattare .

Che paffando poi alla giuftizia della valutazione del mancante a dette Monere , rendesi immediatamente evidente, come essendosi preietitta alla mancanza dell' Argento la deduzione di fei foldi , e tre danati al danaro , e rre danari al grano, ed a quella dell'Oro la deduzione di lite quattre, foldi 15. e danari 10. per ogni danato, e quattro foldi per ogni grano : molriplicandos in ognana delle Monete registrare in Tariffa col calcolo di questi danari di peso , uniti alla valutazione del loro mancante, pe viene a rifultare un prezzo maggiore di quello, gli viene taffato, per esempio il Ducatone di Roma di 26. danari è taffato in lire 7 foldi 12. e mezzo: moltiplicati la 26. danari a ragione di 6. foldi , e rre danari per danaro, rifulta otto lire 2. foldi e mezzo. La Doppia di quello Stato di 5. danari, e 10. gra-

ni a ragione di lire quattro 15. e 10. è taffata in lice 23. , foldi 17. : moltiplicati li detti f. danari , e 10. grani a ragione di lire 4. 15. e 10. per danaro rifulta in lire 26 , e così rifettivamente fi verifica di quafi tutte le altre Monete , dove per quella stessa regola si confideta il compleffo, devesi anche badare al loro mancante, secondo il ben noto principio, che la ragione del Tutto al Tutro non può non effere , che la steffa da Parte a Parte , e. dalla Parte al Tutto; e così testava convinta la manifesta ingiustizia ; essendo indispensabile il doversi calcolare il mancante a proporzione del quanto vien raffata ogni Moneta.

Per comprendere quanto debba effere rigotofa la riduzione delle Monete forestiere. è pecefferio l'apere , che fu due principi quefta s'appoggià : l'uno di ritenere il prezzo della finezza dell' Argenro a lire 7. 13. 6 l'oncia... e dell' Oro a lire 115. l'oncia : l'altro di considerate tutte le Monete forestiere nel suo intrinseco valore sopra l'antecedente principio .

fenza dar niente al calo, ed alla fattura . Che in virth degli antecedenti novissimi Editti restano fissate alcune Monere forestiere. d'Argento, e turte quelle d'Oro, si forestiere, che provinciali a maggior valore con l'espresfione delle precedenti pruove , con che , felotto l'embra de' riferiti Editti fono fate contrattate le dette Moneté al prezzo ivi prescritto , fi lasciava considerare , se conveniva per quelli, che possedevano dette Monete, il grave danno, che seco porta quetta valutazione. non poco inferiore, preferitra nell'ultimo Editto . Dovevafi anche confiderare , che con... tutto il detto maggior valore, era forrita la maggior quantità di Doppie, e Ducatoni, tirati in altri Paesi dal suo esuberante corio, e in quanta agitazione poteva reitare la Negoziazione pet un maggiore iconcerto dopo l'ultimo Editto, che tanto abbaffa le dette Monete .

Che se alla prima escita di tal Editto fosfene afficurata una piena efecuzione anche riguardo a quelle parti intimieche, quali devono concorrere a mantenere vivo e florido il Commercio dello Stato: Se il Cambio foffe di gia rimeflo ful fuo corrilpondente piede : Se... il prezzo delle Mercatanzie, Manifatture, ed altre ipele folle di già correipettivo : Se la... Negoziazione non ioio necessaria, ma anche arbitraria dello Stato fosse in un buon accrescimento, potrebbesi allora questo ammettere. Trattanto però , che fi stava in attenzione di questi fortunari eventi, pareva, che col fendamiento di questa speranza fosse troppo ristretta tal valutazione, e fosse sarebbe apportato più di prositto il rimedio di minor dose, crescendola a poco a poco a proporzione del beneficio,

che l'esperienza ci dimostrasse .

E' per tanto vero, che fendo la Monetadi un Principe un puro pezzo d'Argento; ed'Oro, potrebbefi con tutta tagione negli Stati
di altro Principe non confidetarfi nè il calo,
nè la fattura, come è fiato più volte praticato; questo però farebbe un espediente, quando nella Zecca di quella Città vi fossero insicienti Monete per supplire ai bifogui; ma elfendo già in gran parte uscite dal Pacle, o
consonte, dovevasi tissettere, se era coaveniente un tanto ribasso alle Monete forestiere,
canto più, che vi sono delle provinciali assai
inseriori di bontà alle forestiere.

Suggetiva per ultimo, che la probibizione fatta della effettiva eftexzione di ogni forta di Danato d'Oro, e di Argento, doveva comprendere anche il futuro Zecchiere, il quale aveva da valerfi del Cambio, e non del Contante per pagare: le Pafte. E con quefto credonfi evacuati quefti due Ricorfi con tutta la loro eftenfione, e data rifpofta alte rificfiloni in effi contenute circa il modo della riduzione preferitto nell'Editto. E ciò toccà detto Editto, riguardo alla Maffima della riduzione, , viene dopo inclufo in aftri, più diffusimente.

elpoito .

Gli altri Memoriali , e Rappresentanze... de' Membri di essa Città, degli Impresari del Sale, Metcatanzia, Tabbacco, delle Città di Pavia, e Como, come pure de' Commessari delle Tratte , non fi trascrivono , contenendo per lo più che la fignificazione di pregiudici da ognuno supposti possano derivare dal detto Editto , li quali unitamente alle riflessioni , che in molti di detti Discorsi si iono fatte rifpetro al Pubblico, iono tutti comprefi nel prolisso Ricorso di essa Città, e in quello de' suoi Mercanti d'Oro, d'Argento, e Seta : E da. tutti questi uniti, ed in particolare da questi due ultimi principalmente rifultano li feguenti ripari opposti all' Editto, o fia alla Massima. della riduzione di Monete forestiere alla proporzione, ed al folito corfo delle provinciali.

x. Si flabilifee in primo luogo, non trovarfi lo Stato di Milano in tale pofitura , che poffà dare la legge ad altri Pacfi in materia di Monete; ma bensì e confretto riceverla da altri per la neceffità, ch' egli tiene di contrattère co' Foreftieri: Quetto fuppolto fi dà per colfante: effere molto maggiore il valore. che hanno le Monete negli altri Stati dello sabilitogli nell' Editto, e s'inserice per necessaria confeguenza, che col detto maggior valore devesi in quello Stato dar il cosso alle-Monete.

a. Che il detto maggior valore di giufizia fe gli deve, effendo indubitato, che le Pafte d'Oro, e d'Argento vagliono di prefente molto più di quello valevano in tempo fu stabilito il corfo, che per anche ritengono, alle Monete provinciali composte di detti Metalli. Ed effendo costante Masima, che al corso della Moneta debba corrispondere il valore del Metallo, di cui ella è composta, conseguentemente è di giuftizia, darle maggior corso

di quello viene stabilito dall' Editto .

3. Che il trovarfi alle volte poco Argento in quella Cirtà a prezzo, che più s'accofti all'antico, non è pruova, che pofia difruggere la verità di maggior valore, comprovate, dalle continue (pretneze, così de'Negozianti, come della stessa di tribuirsi al corso abusivo delle Monete. Essendo già molti anni, come attessa di Mercanti, che mantiensi il prezzo delle Paste affai alterato; aggiungendosi, inpruova del maggior valore dei Metalli, l'alterazione delle Monete nel suo corso ia tutti gli altri Stati.

4. Che l'eftrazione continua, che fi è fractione, c fi va facendo da molti anni, è pruova evidente del maggior valore, che hanno le Monete in tutti gli altri Pacfi, c le Pafte, effendofi particolarmeme eftratte le Monete provinciali buone, quati avevano maggior valore intrinfeco di quello tenevano nel suo corfo in quello Stato; arricchendofi li Foretièrei cogli

spogli di quei nazionali .

5. Che lo steffo fatto di essersi trovato Zecchiere è una nuova, e chiara pruova dell' aumentato valore delle Paste dorate, che ben si vede nei Pasti, senza li quali non averebbe sipolato il Contratto; L'arbitrio dei 6. mila Scudi in Moneta di Rame: La soltta permissione di sondere le Monete sorchitere, e la nuova facoltà di potere estrare il Contante, effettivo per introdurre le steffe Paste a perchè pagandole con Lettere di Cambio, come erasi fin allora praticato, non porevano senza pregiudicio ridutti in Filippi, sono tutte circo-stanze, che maggiormente dimostrano la necessità dell' aumento.

6. Che fendo lo Stato efausto di danari, non si può adeguatamente supplire colli 62. mila Filippi annui, che doverebbero cuniarsi

dal

dal nuovo Zecchiere, anche quando si potesse sperare, che dietto agli altri non camminasse so suoi stato: nel qual caso patirebbedanno, perchè la fabbrica dei 6. mila Scudi in Moneta di Rame, il di cui astrinseo valore prevale al doppio all'intrinseco, quantunque in se vilissima, e ne sia di queta pieno il Pacse, non verrebbe però con questa compensata la perdita della Moneta buona.

7: Che circa alla Moneta d'Oro, sendo questa la più preziosa, ed utile alla Repubblica, tanto per il suo intrinseco valore, come per facilitare più li Contratti, la cuitodia, ed il trasporto, pare che con tal Editto sia... impossibile, che più camminasse nello Stato : perchè essendosi in oggi proporzionato il tuo valore colle regole antiche della quintadecima, essendo necessarie 15. oncie d'Argento per una di Oro, veniva ad essere in tal maniera tibalfata, che non aveva più proporzione conquella d'Argento; quando ne' vicini Stati caniminava la detta Moneta con un alterazione. iproporzionata alle altre, adducendofi per elempio ( le tosse verità , come è fama ) che la Doppia di Spagna valesse in Roma 34. Pavoli e mezzo, averebbesi nella estrazione di effa dallo Stato di Milano un rilevante guadagno con tutta la perdita, clic farebbesi nello it. ffo Pavolo per la fua riduzione; il che farebbe un incessante thimolo per trasportare fuori una Moneta tanto facile ad occultarfi:.

8. Se la fola pubblicazione dell'Editto dell'anno 1723, in cut diedefi alle Moneral d'Oro un ragionevole aumento, le chiamo, ed attraffe da tutre le parti in reapo, che tiputavafi perdita questa specie; era forzoso, che la presente diminuzione dovesse cagionare contrario effetto, come in gran parte era seguito, dopo che gli altri Popoli avvertiti delle sueperdite, l'avevano attratto a' loro Pacsi coll'

esca di maggior accrescimento.

9. Che ficcome era flato vantaggioto allo Stato il detto aumento del valor intrinico dell'Oro, perchè con questo accorfero varie Nazioni a provvedersi di Sete del Pacie, per l'avanti neglette, ed in un flubito comperate colle Monete di detto Metallo; così sarebbe pregiudizievole la riduzione, quale satebbe ceriare sì importante Commercio.

to. 'Che la rifleffione a si perniciofeconfeguenze avera fatto divenir comune il voto per l'aumento, quale nou poteva apportare alla canía pubblica veruno de'detti pregiudiej, anzi più tofto impedirli; tanto più che tale ipediente fu tante volte pofto in pra-

tica, quante convenne accomodarii alla neceffità del Tempi, e fecondare l'opinione comune, la quale ha il diritto di giudicare fopra il valore non meno delle Monete, che di qualunque altra cofa contrattabile.

le fu estriniccamente aumentata, tece la suapermanenza nel Paele ; quando però cessò tal

rimedio, prese subito la fuga.

12. Che la forza del costume è molto grande, ma anche maggiore quella della sperienza 4, non potendosi siontanare da queste due, senza pericolo. Che la vigilanza di chi gowenava lo Stato, lo zelo de Tribunali, e. l'economia de Pubblici, non averebbero si concordemente trovato, e si replicatamente, esguito un rimedio, che non avessero consciuto necessario nel fatto, e prosittevole alla pubblica faltate.

13. Che è necessario l'addattast al costume di tutte le altre Provincie vicine, nellequali è certo, essere cresciuto l'estrinseco valore delle Monete, avendo la sperienza fatto vedere, non essere possibile l'impedire questa pratica per quanto siasi vigilato di fare spendere le Monete al maggior corso delle Tarisfe con ben trenta Editti pubblicati dall'anno 1656, sino al 1683, ed ultimamente in quello del 1708.

14. Che non v'ha dubio, che non folo non continuarebbe, anzi farebbefi maggiore la estrazione delle Monete, principalmente, delle provinciali, sapendosi per siperienza, che le Nonete, quali prevalgono nella loro intrinseca bontà, e che abbondano ivi, dove si sa guadagno con esse, sucrono talvolta dal Paese ionza che se si tristiuste altra specie, di esse, introducendosi si luogo di esse le Mercatanzie tole, quali, se eccedono il bifogno, vengono ad esse e gravote, e nociveallo Stato, constituendolo in maggior debito colle Piazze foretiere.

15. Che in quelto modo prefto verrebbe ad effere lo Stato spogliato d'ogni forta di Monete; perchì sempre continuarebbe questio pernicioso traffico, quando vi sosse gualagno nel cavarle dallo Stato. Ed in caso d'introdursene altre, non potrebbes si perare, chequelle di vil materia, o disettose nel peso, quali dopo introdotte, come poe avanti suecedette delle Parpajole di Genova, doverebbero loggettarsi al rigore di nuovi Editti concotinuo discapito dello Stato, in cui surtivamente sarebbero introdotte a corso maggiate del giusto.

16. Che

26. Che non basterebe ad impedire l'efrrazione , il rinnovare gli Editti , che la proibiscono , nè minacciare con qualunque pena , avendo la sperienza ben fatto vedere, quanto sieno stati infruttuosi gli Editti passati, aven-do molto più forza l'avidità del guadagno,

che il rilpetto alle Leggi .

17. Che non può suffistere la speranza, poffa qualcuno avere, che l'estrazione non abbia ad effere dannofa, attefochè introdurrebbonfi altre in luogo delle Monete estratte . in modo che effendo tutte tra di le uguagliate, non potrebbe lo Stato avere un essenziale, ma soltanto ideale pregiudicio. Al che immediatamente rispondesi, opponendo a questo discorto lo stesso Editto . il quale protbendo con. tanto rigore la estrazione, comprova che da. questa verrebbe grandemente impoverito lo Stato . Oltre che tutti fanno , quanti mezzi vi sono per estraersi il danaro, senza che s'introduca altro, e particolarmente per le Fiere di Lugano . e Bergomo , dove non v'è corrifpondenza di Cambio, e molti abitanti di quello Stato, attelo il confiderevole beneficio ne provarebbero, s'approfittatebbero col loro Conrante nell'una, e nell'altra parte de' Generi, che loro abbifognaffero, quando in altro modo li comperarebbero dai Mercanti del Paese con tanto vantaggio del Pubblico, quanto è comune l'interesse del mantenersi il Commer-

18. Che non è di poco momento il danaro fi cava dal Paese per proprio uso da chi viaggia, che 500. fole perfone, fervendofi del discreto arbitrio concesso dall' Editto nitimo . estraerebbero ogni anno il Capitale di cento mila Scudi effettivi, e in tal modo caverebbero fuori anche maggior fomma di quella è

obbligato il Zecchiere a cuniare.

19. Che potrebbesi sperare, che la proporzione delle Monete fotestiere con le provinciali potesse effere tra loto una catena. . quando però questa di sua natura fosse durevole. Ma escito una volta dallo Stato tutto il danaro di quella Zecca, non ritornerebbe più, il che iuccederebbe nel caso di aumentario nel corfo : e riperefi, che coll'escita di questo inrrodurrebbonsi Mercatanzie più del solito; aggiungendofi a questo una riflessione : che sela proporzione Geometrica , quale non è nuova al Mondo, non ha potuto per il paffato frenare il corso delle Monete forestiere tra le naturali dello Stato, e delle provinciali traquelle d'altri Stati , fatà certamente questa... un rimedio, che non apporterà falure, per P. VI.

non averla mai apportata, atteso che l'ingordiggia del guadagno è capace di rompere qua-

lunque Legge .
20. Che avendo la riduzione per fine il ribaffo de' Cambi ; non potra questo mai confeguirfi fenza una efartiffima offervanza dell' Editto ; ma effendo questa molto difficile , e dall'altra parte certo il danno, che cagionarebbesi da tal riduzione , soffrirebbeto frattanto li Popoli uu pregiudicio non comparabile... colla fola speranza di beneficio , che per essere sì rimoto, avrà grande probabilità di non confeguirlo, portandosi per esempio, che il detto Editto fara per li Cassieri una Legge inviolabile , quando rratteraffi d'efigere , nonperò di pagare : e dovendo li Sudditi per la. necessità de suoi Traffici ricevere da Forettieri le Monete al corso alterato, restarebbero dopo coll' afflizione di rittrovarsi diminuito da. una mano all'altra il valore di esse ne' paga-

menti dei Carichi, e delle Gabelle .

21. Che frattanto s'impoveriscono tanti fedeliffimi Vaffalli fenza verun utile, anzi bene con artual danno dello Resso Regio Erarios mentre che ful presente danno sospira il Povero, a cui qualunque picciolo difcapito ne-riceva nelle poche Monete al corfo comuneper pagamento de' fuoi fudori , è una perdita capace a diminningli il suo necessario alimento : Li Debitori non pagano : Li Negozianri non trafficano: Si vende a credenza: Si danno pegni in vece di Contante : S'incaricano ad altre Parti le commessioni foreitiere , qui acceleratamente rivocate : Vivono in ozio le-Borreghe della Città : Sono mezzo abbandonati li Mercanti dei Borghi , e delle Ville , e quafi univertalmente folpefo il contrattare: Li Mercanti fi fono ritirati dalla folita fommipiftrazione delle Sete ai Teffitori, quali a questo motivo sono stati obbligati a disperdere un grande numero di Operacj, che medefimamente implorano la provvidenza del loro fottentamento .

22. Che a questo passo non può se non che temerfi la total rovina della Negoziazione : perchè il Commercio arbitrario non trovafi in quelle Parti, ove fi perde nella Moneta , non riguardando il Forestiere più avanti dell'intrinfeco fuo intereffe, e mancando inquetto modo l'alimento al Popolo, che fi foftiene col Commercio, fi vederebbe o mendico per le strade, od abbandonato a' ladroneggi , o furgir dallo Stato , portando feco le-Arti ad altre Parti, lo stabilimento delle quali facendofi fu' fuoi Confini fatebbe l'ultimo fatal

colpo, che taglierebbe affatto il fottil filo della Mercatanzia provinciale, male si grande,, che ha obligato a trattenere per mezzo d'Editti gli Operari, ch'erano restati, e richiamare queili erano fuggiti, e feguirebbe datutto quefto la spopolazione dello Stato.

23. Che l'attuale sperienza di quello sta succedendo negli Svizzeri, e Griggioni vi aggiunge uno evidente fondamento, che può far temere l'intiera perdita del Commercio; perchè sì gli uni. come gli altri di quette due. Nazioni . fattafi la riduzione delle Monete . hanno cessato di provvedersi più nè di Grani, nè di Risi di quello Stato, tanto per la. parte di Como, quanto del Lago Maggiore, in tal modo, che continuando la cessazione. di tal Traffico, verrebbe ad essere un total esterminio sì de' Mercanti, ed abitanti del Comalco, e Lago Maggiore, quali si mantengono con questo Mercimonio, come di tutto lo Stato; perche chiula che sia quella porta quasi sola per l'escita di tali Generi, rimarrebbero fenza vendersi . Ed in effetto non vi è speranza di potete indurre gli Svizzeri a riassumere il Commercio, finche durerà la riduzione delle Monete : avendo subito questi voltate lespalle al primo sentire della pubblicazione di tal Editto, colla proesta di trasferirsi ad altre Parti per provvedera di Grani, e Rifi, elfendo anche a ciò costretti dal loro Bando sotto rigorose pene, di non ispendere la Moneta meno di quello valeva avanti l'Elitto di quello Stato, restando tutti inabilitati a comperar Gram in quel Paese, anche per le solite limitazioni .

24. Che finito il Commercio con gli Svizzeri , e Griggioni di Grani , e Risi , non vi reita più altra porta aperta, per dove farli fortire, andando anche a perdersi il Commercio di questi col Genovesato, come hanno rappresentato quei di Pavia, non volendo li Forestieri spendere il loro danaro mene di quello vale ne loro Paesi. E non essendovi per il Commercio Moneta provinciale, in poco tempo vengono li Popoli ad essere spogliati di qualunque forta di Moneta, e confeguentemente del mezzo necessario per sostentarsi , pagar Gabelle, e Pesi; perilche riflettendo alla necessità di riparare questi inevitabili rovinosi inconvenienti, si è implorata la provvidenza per porre in una giusta proporzione del corlo le Monete di una Provincia con quelle dell' altra, o sia facendo, che gli Esteri ancor loro mantengano l'armonia, ed intelligenza, col proibire essi pure le Monete, od aumentare.

le provinciali ad un corso, che si vengano approporzionare colle forestiere.

s. Che eguale dilgrazia pure è immineute, e di già il sperimenta in tutto lo Stato eirca la vendita degli altri Generi di Lino, Sete, e Formaggi, oltre quella de' Grani, e Rifi , uniche forgenti , dalle quali fcaturifce. quel poco danaro, che si contribuisce alla Camera, ed alle Truppe . E se li frutti dello Stato non fortono da quello per mancanza di Compratore forestiere, verrà allora a mancare il giro del danaro, quale, in breve tempo, tutto doverà sortire per ragione del continuo Commercio passivo, con diminuitsi la popolazione, e l'agricoltura; ed allo stesso tempo che manca il Popolo, e l'elcita de' Generi per necessità verranno li Grani a decadere prezzo si vile, che dopo non resterassi conaltro guadagno, che colla perdita delle speie, e delle fatiche del Ruttico, il quale all' ultimo si vedra costretto ad abbandonare la sua. Patria .

26. Che potrebbonfi riguardare con meno difgusto tali pregiudici, quando ognuno di proprio capriccio, ed a suo arbitrio avesse dato maggior corto di quello prescritto alle-Monete; perchè allora doverebbe ognuno riconoscersi per autore del proprio danno. Ma il fatto si è, che sonosi queste ricevute, e contrattate fotto la buona fede di un Editto pubblicato nell'anno 1723. d'Ordine del Governatore Conte di Colloredo, con essere precedute pruove, e Confulte approvate da S. M. di modo che hanno tutti potuto, e dovuto riceverle al valor aumentato, e credere, che il prezzo dato a quelle fia proceduto dalla fua... intrinieca bonta allora riconofciata, con credere ancora farebbesi mantenuto nell'avvenire. Il che rendesi molto più sensibile al vederledopo si poco tempo ridotte tanto notabilmente a meno

27 Che pure merita particolar rifessione il rilevantifimo danno cagionato da tanti Debitori, quali avendo ricevuto le Prestanze, rispetto all'Oro, lotto la fade di un Editto, e rispetto all'Oro, lotto la fade di un Editto, e rispetto all'Argento nella circostanza di una comune errore, e di una colleranza di molti lustri, sarebbero ora necessitati a ristiturre intercamente più danaro di quello hanno ricevuto. Come pure deve aversi sotto l'occhio la diminuzione di tante limosine a' Poveri, e del suffragio de' Delunti, e d'altet opere pie, a tenore della perdita dell'attual Contantennegli erari de' Monasteri, Chiese, e Luoghi Pi.

28. Che

28. Che tutte queste difgrazie verrebbero a cadere fopra il Reale Servizio col difcapito delle Regalie della Mercanzia, del Sale,
e del Suffidj della Diaria contribuzione, e potrebbonsi sperare se non se picciole Somme, p
perchè li Carichi sono solsmente soffribili allorquando sono sostenuti da suoi appoggi.

29. Che anche nell'anno 1/39, al 1. Febbrajo fu pubblicato un Editto, col quale ribalfofi la Monera di Oro, e di Argento, riducendo lo Sudo a fole lire 10. e foldi 3., ma come che lu riconofcijuto tal ribaffamento per nocivo al Commercio di quella Città, il Marchece del Vatto, allora Governatore, aocorfe al rimedio di quelto pregiudicio coll'aumentare lo fteffo Scudo a lire 11. foldi 1., fecondo r'erifice l'Avvocato Fifcal Rovida nella fua Informazione del 12. Novembre 1596, in proposito di Monete.

30. Finalmente dopo effersi riassonta, principalmente la ferie degli apportati pregiudici puel Ricorio di essa Gittà, concludesi: effere certo il grave, ed universal danno di detata riduzione di Monete; incerta; inadeguata, e non dutevole la minorazione del Cambie; continua l'estrazione delle Monete provinciali, e confeguente la perdita di tutte quelle di Oro. Ed al contrario credesi necessario l'au-

mentare il valore alle Monere, dalla qual pro-

vvidenza costantemente supponesi non poter

procedere verun inconveniente . Esaminata tutta questa materia, e riconosciutos con la maggior distinzione, ed esatrezza tutto il contenuto nelle riferite Rapprefeatanze, Ricorfi, ed altre Carte, furono al Confesso molto nuove, e contra la sua aspettazione le vive opposizioni fatte contro la provvidenza reireratamente fatta da S. M. dopo un si lungo esame di una causa, dopo tanti Conti veduti, ed intesi tanti pareri di quei Pubblici, e tanti dettami del Governo, della Giunta, del Magistrato, e fattesi tante Confulte da questo Consesso; dopo avere riconosciuto, esaminato, e ponderato quante riflesfioni in jure, ed in fatto potrebbonsi addurre per qualunque opinione. Anche più nuovo parve nel vedere promoversi le detre opposizioni da quegli stessi, che prima avevano defiderara, e proposta la provvidenza, che ora impugnano. Cominciando dalla Città di Milano, è certo, che fino dall'anno 1719. erano direrte le sue instanze contro il corio abusivo delle Monete, chiedendosi da questa l'osservanza del prescritto negli Editri, affine, che le Monete non avessero maggior corso estrinseco del loro intrinseco valore; così vedes tra l'altre nella Rappresentanza del 1. Agosto del detto anno 1725. del Vicario di Previsione , e Conservatori del Patrimonio di essa. Città, in cui esprime nel seguente tenore = Si è pure offervato l'espediente proposto nella mentovata Rappresentazione di essa Camera. de' Mercanti di ragguagliare le Monete Estere. e nuove con la proporzione del Filippo, e Ducatone nestro , ed in questa proposizione RICO-NOSCIÁMO TUTTA LA GIÚSTIZIA, E BENE DEL PUBBLICO, E DEL PRIN-CIPE : poiche reie le Monete tutte eguali , e corrispondenti nel peso, e bontà, fi toglie. l'adito a che l'una possa comperar l'altra, e tolta di mezzo tal occasione profiima, restarebbe afficurato di che non fortiffero le Moneto del Paese migliori , nè in conseguenza si introducessero le inseriori con tanto pregiudicio, e di tutti in universale, ed anche in particolare . Questa fondamentale Massima di giustizia, fu sempre riconosciuta dal Tribunale. dello SS. VV., e da Governi con replicate. provvidenze espressate in più Gride , e specialmente in quella del giorno 31. Agosto 1708., in cui discussa esartamente la materia in una Giunta de principali Ministri , dopo sentita la Camera de' Mercanti , e gli Affiftenti della Zecca, fu fillato il corfo alle Monete fecondo il loro valore .

Dopo di profeguire con altre rifleffioni, tutte per comprovare l'affonto di non ammetterfi alterazione, fi rifervano di più diftintamente andar ragguagliando di quanto andaffe fuccedendo, ricevute che n'aveffaro le rifpoffe da' Luoghi Pii, dal Banco di S. Ambrogio, come in effetto hanno efeguito con un altra. Rapprefentanza in Data del 23. dello fleffo Mefe, ed Anno, nella quale efponendo li previgiudi; j, ed inconvenienti rifoltavano al Pubblico per l'abulo delle Monete, e le lamentazioni de' fuoi Membri, e Luoghi Pii tra l'altre confiderazioni rapprefentatono la fequente;

"Dal concenuto nella Rapprefentazione degli Orefici, che non fi dubita farà pondero-, famente confiderata dalle SS. VV. ci perfua-, diamo, che le medefine chiaramente feorge-, ranno la grande fiproporizione delle nuove Monnete d'Argento di lire fei, di lire tre, di fol-, di venti, di dieci, e di cinque di questa Re-, gia Zecca, rifpettivamente non folo alle nò-, fire Monete provinciali, ma anche alle Monnete d'Argento forefitere, molto più fe queste, fi debbano, come DEYONSI, regolare al loro, valore stabilito nelle Gride, ed in confeguenza, no some

some non poffa in veran modo convenire il " corfo delle dette nuove Monete tanto mancanti nel valore intrinfeco , rispetto all' intrinseco : " la quale verità, come dipendente dal fatto » constante, e permanente, e potendosi agevol-" mente rintracciare con lo sperimento di fatto, » fecondo viene anche ricordato dalli mentovati " Otefici , perciò non può metterfi in dubio da " veruna contraria infinuazione. E dal contenun to nel Voto del Sindaco l'corgeranno pure le » SS. VV. il gravissimo pregiudicio del Banco , , e di chiunque in quello intereffato, col detri-" mento della pubblica fede, che ha animato " ranti Sovventori a fidargli numerolo Contante , di giusto peso, e bonta per conseguire nella " istella guila gli utili , e riavere ne' tempi con-" venuti li Capitali , onde fe fuccedeffe alterazio-, ne , verrebbero ad effere defraudati li pafati " Sovventori, ne più fi ritroverebbero altri per " l'avvenire con quella rovina della derra Men-, fa, che batta accennare al faggio intendimento ,, delle SS. VV. per non accretcere con ulterio-, re spiegazione il pericolo, che già si conosce " cagionaro dal folo fuffurro di tale alterazione; , sperandofi tuttavia , che sarà riparato colle-" opportune celeri provvidenze. Anche da' Luom ghi Pii fono state (piegate molte doglianze n per il rimarchevole danno rifentono dal corfo abufivo delle Monete , e di quello rilentirebbe-", ro dal corio delle dette nuove Monete d'At-" gento , con elfersi inoltte ricordato , che sia... " necessario non tolamente di ovviate a quelta... ,, introduzione , ma anche di riparare al corfo delle Monete vietate dalle Gride , e di ridurre , all' ofervanza il corfo delle permeffe , regolato ,, al valore prescritto nelle steffe Gride, come pure " di ragguagliare le Monete d'Argento d: quilla Regia Zecca di venti , dieci , e cinque foldi già paffate in Commercio, ed inferiori nel loto inn trinfeco alla eftrinfeca valutazione .

Non fa il Confefto, che fieno dopo poi fuocdate rali novità, le quali abbiano obbifigato a mutar Mislime, i feccialmente in unamatetia, che le tinee tanto fift, e di ovazimatetia preche l'effere lo Stato povero, ed ciando, con una fecriezza di Monere provinciali; la baffizza del prezzo del fino firutti ; il maggior costo delle Patte; la perdita nella qualita delle Monere ricevute a maggior costo del fino giunto, per l'indice fiftema del Comanercio, giunto, per l'indice fiftema del Comanercio, et al contra la contra dicio del Popoli; i tutte fino qualita cicrottana e, quali fi enenero bea preferent da quel Pubblici, con questa differenza, che allora gli fervirono di motivo per implorente la provi-

denza di fare efattamente offervare gli Editti. riducendofi il corfo delle Monete forestiere. colla proporzione alle provinciali, lecondo il ptelcritto in detti Editti, credendo tal provvidenza si neceffaria, quanto la confideravano unico rimedio a fanti mali ; ed ora allegansa queste stesse circostanze come motivi d'implorate il contrario, di tal modo, che facendo la comparazione delle due istanze nello spazio di pochi mefi, fi cavano dalle stesse premeile si contrarie confeguenze, come fono il volere, e non volere una stessa cosa, domandare il ribello, e l'aumento di una stessa Moneta; implorate che li tolga l'abulo, e volere venga querto autenticato con politiva Leggedi S. M. Avanti fi daife la provvidenza, che s'impiorava tutto il male allora confiftevauell'aumento abutivo delle Monete ; dopo poi averla ottenuta da S. M., pretendefi, efferetale provvidenza peggior del male, e cercasi il male per rimedio .

La thessa Camera de' Mercanti , quale col patticolare conoscimento deve ella tenere del Commetcio, non può ignorate le Massime. fondamentali concernenti al mezzo principale, che è il danaro, in quante Rapptesentanze. ella a dovuto fare su questa materia, costantemente ha ritenuto la Massima di non potersi permetrere maggior corso alle Monete di più del·loro valore intrinseco, di non alterarti le provinciali . e sempre dover effere ragguagliate le forestiere alle nazionali , secondo il prescritto negli Editti . E quantunque nell'anno 1720. tenendo fissa la Massima fondamentale... fopradetta abbia proposto per facilitar la fabbrica de' Filippi, che attelo il maggior costo delle Parte, prima di alterare la Moneta pro-vinciale o nel fuo valor estrinseco, o nell'intrinieca bonta, potevano levarfi due grani al folito pelo del Filippo, come era giufto, parendoli cola infentibile a riguardo del molto maggior mancamento, con cui ricevefi; contutto ciò non perfittette nello ftello parere. anzi quando forfi non credevafi potere trovar modo di tittabilire qualche l'abbrica di giufta Moneta nella Zecca, e quando l'attual l'artito dell' Andreoli , che aveva introdotto sì pregiudiziale alterazione, aveva potuto così perfuadere, fvant in derra Camera qualunque timore coll'efibire una Rappreientanza fotto il 18. Agoito del derro anno 1725, con una obblazione Anonima per rialfumere la fabbrica dei Falippi secondo l'antico pelo, finezza, e-

Dello stesso parere sempre su la Congre-

gazione dello Staro, ne' di cui Archivi rittrovavanti replicate Rapprefentanze di vari tempi fatte per l'offervanza de' detti Editti, edella Massima fondamentale di non permettere il corso alle Monete di più del loro intrinseco valore, e difficilmente le ne troverà una, che ritirandofi da questa Massima faccia istanza per l'aumento del valore intrinfeco, sia delle forestiere, o delle provinciali. Non doverebbe detta Camera dimenticatsi delle istanze inquesti tempi fatte a suo proprio nome per mezzo dell' Avvocato Folli allora Oratore di Lodi nell'anno 1704. contro la ptopolizione. di Enrico Auguetan, nella quale occasione fecero ogni sforzo tutti li Luoghi Pii, li Pubblici, non meno che quella Città, per dimostrare la fallacia del Progerro, apportando allora quelle ragioni, alle quali in oggi contradicopo , ad effetto pon fi facelle pevità veruna. nella Moneta, nè fi ammettesse l'aumento, che fi proponeva . Nè meno pare, al fentire della stella Congregazione, che possano essere inquesti ultimi tempi occorfe circoftanze tali . che abbiano potuto perfuadere altre Maffime, dovendo ella avere fresca memoria di quello riferi nella fua Rappresentanza del 16. Agosto 1725. colle feguenti parole : ,, Dopo avere. " noi dunque, per foddisfare all'incarico, efa-" minate le circostanze dell' Affare , quantun-,, que importantifimo , e variabile , abbiamo " riconosciuto non poterfi mai errare , qualora , fi offervi l' ottimo , facilissimo , e perpetuo re-" golamento della ragione circa di effa prescrit-,, to . ,, Onde è, che anche a fuo parere, per quanto posessero variarsi le circostanze , nonmai averebbe a variarfi la regola , per procedere in quella materia, fecondo preferive la ragione; effendo maggiormente applicabile al calo ciò, che nel corpo di detta Scrittura colla Teorica fi difcorre : da' quali principi non è da credere si partifca la ptatica, senzache ne fiegua danno, e fconcerto, come ne' precifi termini lo accerta la citara Scritture... della stessa Congregazione: " All'incontro in-" fegnano gli Etempi, qualmente il Configlio " di loccorrere l'Etario alzando il carfa alle. " Monete, abbia in ogni tempo, e Nazione. , prodotto effetto contrario , in modo tale , , che dopo pariti lagrimevoli danni non fia. " riuscito valevole altro Partito, suotchè l'uni-" co di riportarle alla giuftizia del lora infti-" tuto ec. " Codeste manifestiffime verità leabbiamo espresse, perchè dovendo parlare. della materia propottaci , non fi ponno tacere ; sono Massime , che reggono le tante Gride.

P. VI.

interno a ciò pubblicate , ne mai per l'addietro fi è dalle medefime recedute . Tuttavia non basta fabbricare buona Moneta, perchè non fi perda : conviene difenderla dalla cattiva, che fi introduce furtivamente in Pacie : Devonfi ammettere le Monete forestiere , col patro pero , non eccedano il correspettivo valore delle. nostrane, altrimenti ec. Espone dopo li mali effetti dal riceversi le Monete forestiere con. maggior corso del loro valore intrinseco proporzione delle provinciali. Accorda la... giustizia, e la necessità di proibire l'estrazione i Discorre delle cause, che hanno introdotto le Monete baffe, e rapptesenta il pregindicio, che viene dalla pratica d'alcuni Cailieri, quali riscuotendo secondo il valore preigritto negli Editti , non vogliono pagare fe non feal corlo abufivo , come anche riculando le. Monete baffe forestiere, prerendono siano queste ricevure da' Creditori ; inferendo da ciò , effere tutto efferto di un privato Commercio: aggiungendo dopo : " Laonde nel cafo pre-" lente, che nelle Relazioni della Congrega-" zione della Zecca , e Camera de' Mercanti " ci viene spiegato, fiamo persuafi della rifen tita ficurifima Teorica , che l'ottimo confin glio fia quello de continuare la fabbrica del ", folito Filippe, o Ducatone di Milano, al va-», lere de quals debbono esastamente regolarsi Toccante al valor dell'Argento diffe medefimamente la Congregazione: " Circa poi al " prefentaneo valore degli Argenti, non vegn giamo calcoli in oggi, che ce lo dimostri-" no sì caro ; affai dura condizione farebbe... », la nostra , se per l'introduzione di codesto " capo , non ferviffe altra Porta , che la mo-" rivata di Genova; il confumo della Zeeca... , non farà sì poco, che non torni a conto n fperimentare altre Piazze , che fiano a por-» tata di farne fomministrazione a minor co-" fto . " Ed incaricando il riflesso alla giustizia della Monera, aggiunge: " Per altro lo " studio dell' ecconomia deve impegnarsi tutn ro a favore dell' illeffa Moneta; queita non " è regalia spettante all'Erario, nè è capace... " d'aumentarlo ; li Regnanti se l'hanno telra , a proteggere , come Amministratori , e Cu-, ftodi della Ragione delle Genti , non per " utilità propria, o Fiscale. Si possono de-" durre le femplici fpefe della manifattura, " perchè la confuerudine ne ha conceduta la " facoltà ; del resto , se vi fossero , oltre le-" neceffatie semplici spese, ulterioti deduzion ni , per aggravi della Zecca , o tolleranza. Ppp

., al Zecchiere , nessuno de' due Foii l'appro-" va ; Hanno in questi precisi termini sempre... n parlato, e parlano li Teologi, e Giurifi, e n li Politici tutti , a' quali è occorfo trattare. " di talo materia . " Concludendo finalmente con queste preesse parole : " E riflettendo noi, , che pure s accordano con la maggior giorna dell' Augustiffimo Principe, e con l'amore " benefico di Sua Eccellenza verso il pubblico " bene , e con le faggie applicazioni delle. " SS. VV., non possiamo , che Iperare con-" sentanca la provvidenza, cioè, sate ogni " aforzo per la continuazione del Filippo, " senza alterarlo del suo antico sistema , e re-» golare dal medefimo il corfo delle restanti Mon nete , la giufta valutazione delle quali flabi-, lira l'eguaglianza del Commercio col beneficio , d li' abbassamento de' Camby , e quello ancora , del valore degli Argenti, che in figura di " Merce, dalle qualità delle Monete, conviene , the pur effe dipendano . ,, Il che certamente non è compatibile con la propofizione di valutatfi nelle Monete forestiere le spese della fattura , e questo è l'unico , dove la detta Congregazione fi slontana foftanzialmente:

dal tuo satico parere.

Dopo de pareri tanto uniformi, che in\_
foftazza contengono il prò principale di quefat mareri, e dopo aver dato S. M. la provvidensa contorne le riterire illanze, ed il pubblico
calo di eleggialia venifie ad defere impognata,
da quelli e, che la implesavano colle fittle tagiori da loro apportare per tanto precise mogiori da loro apportare per tanto precise mo-

mentovate Scritture.

fopra di questo affonto .

Con tutto ciò non ha tralafciato il Configlio, adito queiho Regio Fiico, di paffare, ad elaminate ognuno de punti monvamente fuficitati per opporli alla provvidenza, apportando le tifiellioni fatte iopra d'ognuno de' lopra ammerati punti, per poi paffare alle altre fatte

1. La prima oppofizione vedefi fondata in una Maffima, ed in un Fatto: La Maffima è, che non rutrovafi Milano in illano di date ad altri Paefi la regola, e la legge in materia di Monete, dovendo più prefilo nieverla per la necefità del fino Commercio; ed il Fatto, che fi luppone di avere in altri Paefi le Monete maggior valore di quello fi da ad effe nello Stato.

In quanto alla Maffima concordava il Configlio, effere molto vera, anzi la balefondamentale, fopta la quale devefi appoggiare la riloluzione di queita materia; il iutto

però confifte nel verificare il Fatto, parendo al Configlio poterfi molto difficilmente provare da quelli lo allegano ; perchè , come di già fi è detto, e dimottrato nelli riferiti antecedenti Voti di questo Regio Fisco . confiderandofi, e conolcendofi dal Configlio, in fegnito anche del rapprelentato da quel Governo . non infinitere quelto maggior valore, non potendo mai l'immaginatia, con cui contrattafi nel minuto Commercio del Popolo, fervir di regola ; ma benst il vero, con cui fi pagano le Partite de' debiti nelle Fiere, Lettere di Cambio . Regalie , e Diritti de' Principi , e. qualunque altra cola, che richiede il giufto prezzo. Così nelli Luoghi, ove tra il Popolo corre la Moneta col supposto maggior valore, non vi è intervenuto, r': v'interviene Farro vernno del Principe, che una fola telleranza. la quale non fi ttende a pregiudicarle nel fuo interesse, nè ad alterare la legge della Moneta in quanto al Pubblico , di tal forre , che. per l'abulo tollerato fi confidera la Moneta... non come Moneta, ma come genere di Mercatanzia , compeniandofi , ed nguagliandofi ognano con la corrispondenza dell'altra Monota , che fi cambia, e del prezzo de' Generi , che fi contrattano, anche alterandoli proporzionatamente « (econdo vien alterata la Moneta, che riceveti. Ma in quanto al Pubblico, ne' pagamenti Reali , ed effettivi , ed in tutto il Commercio, che non fia del picciol Ttaffico tra il Popolo, è molto certo, non effervi tanto solamente il suppotto maggior valore, ma sempre mantenendofi le antiche Tariffe. corrono ficutamente in alcune parti le Monete con minor valore di quello tengono in quello

State . Nè fa bisogno pottaifi molto lontano cetcare Elempi, quando gli abbiamo tanto vicini in Genova, e in Venezia, che iono le. Piazze, colle quali fannofi li maggiori, e principali Contratti da questo Pacie. Non vi è dubio, che in dette Prazze, e fuoi Domini è tollerato il corio abufivo : ma ugualmente è certo, efigete quelle Repubbliche li fuoi Diritti , e Regalie al giusto valore , fecondo le Tatiffe; così anche pagandofi le partite de debiti fra fuoi Negozianti; e dello itello modo riscuotendofi da' Binchieti le Lettere di Cambio; e se qualcuno sta loro rittrovasi . che riceva al cotto abustvo, riscuote però per il Cambio quel tanto per cento, che lo nguagli coll'intrinfeco di quello fa pagare, ed in qualunque pubblico Contratto, o di Banchi, non fath altro Conto, ne fi ammette altro valore, che non fia a norma delle Tariffe; qualinon vi è dubio, che in Gramose concedono alle Monete qualche meno di valore di quello corre in quel Parle, così nell'Oro, come nell' Argento; perchè non fono arrivate a dateall'Oro 15; lite, che all'Argento 7, 15; d'orcia di puro fino, come fi e flabilito in quello di Milano.

Syapendofi col certo, e costante Fatto in contrario . l'addotto supposto di maggior valore, già non può dedurfi la confeguenza d'aversi ancora ad aumentare in Milano il valore alle Monete , come cavata da una falfa... premeffa. Ma bensì parve al Configlio avere entta la fua forza l'argomento contra chi lo porra , furrogando al juo minor infustifiente. il Fatto indisputabile, che di già si è detto, di non efferti alterate le antiche Tariffe negli altri Stati , specialmente in quelli di Genova . e Venezio, co' quali è il maggior Commercio di quel Paele, quantunque in quelli fia-più tollerato il corfo abutivo nel picciol tratfico de' Popoli , di modo tale , che non deve Milano slontanarfi dalla regola de' fuoi vicini; fi convince cogli stessi principi dell'opposizione, che dello stesso modo non devonti in Milano alterare le antiche Tariffe, che questo è il caso, che si tratta; perchè non domandano li ricorrenti, che si tolleri, come in altri Stati, il corso abusivo: ma che si alterino le Tariffe,

aumentandofi il corfo alle Monete con Legge

del Principe, che appunto è quello, che da-

gli altri non fi fa ; anzi è diametralmente op-

posto a' suoi principi. E' bensi vero , che dalla Massima molto vera di doverfi seguire l'elempio degli altri Stari, meno potrebbefi inferire la necessità d'aversi a tollerare il cotso abusivo ; dovendofi intendere tal Massima per quello regolarmente fanno li Principi , e le Piazze nel gran Commercio, e non già stendersi all'abuto, il quale non tondandofi mai nella ginstizia , altro non è , che un disordine , e un pregiudicio; e non fi può, nè devefi confiderare per un esempio da essere imitato, essendo infallibile la confeguenza de' gravissimi danni , che rifultano ai Popoli da una tale tolleranza, come anche gli steili Ricorrenti benissimo conofcono, che per questo con molta ragione non la vogliono. Perchè oltre causar loro molta. afflizione il ricevere da una mano nella vendita de' Generi (per elempio ) un Testone ... foldi 4e. . ed averlo a dare con l'altra in pagamento a foldi 44., e forte a meno; fe gli manca, in caso di pagare li Carichi, le Gabelle , e qualunque altra cosa , dove ricercasi Moneta giulta , non pollono che avere una confiderevole perdita nell'alzata de' prezzi de' Generi , principalmente foreilieri , per l'ecceffo de' Cambi, che inevitabilmente deve teguire dal corío abutivo delle Monete . Ed in elfetto con non poco suo dolore attualmente lo fente il Popolo di Genova, dove perdendo la Moneta per l'abufivo corso, fino all'undeci e mezzo per cento, fi fentono univerfali querele di quel poveri, quali per non avere il capitale in Moneta di Banco, come hanno li Ricchi, sono costretti a soffrire un danno sì confiderevole, fempre che hanno da pagare. le Gabelle , o fare altri pagamenti nelle Fiere pe' fuoi Commerci, od in altre Piazze, fiaper Contante , o per Lettera di Cambio .

Se dunque dopo efferti stabilito dai Ricorrenti , che Milano deve feguire l'esempio degli altri , regolando il fuo movimento alle rnote degli altri Stati, non gli piacesse l'esempio di Genova, e Venezia, ove tollerafi il corfo abufivo fra quei Popoli, e nel rimanente mantienfi l'antico valore delle Tatiffe; e nemmeno fi acquietaffero alla provvidenza. data da S. M. di togliere ogni abulo ; pare. molto chiaro , volere questi il contrario della Massima, che hanno fissara; perchè ben lungi dal volere pigliar la regola daglialtri Stati, pretendono di aversi a stabilire in Milano un altra Legge per regolare il restante, quale senza dubio veruno non la feguiterebbero; Vogliono, che S. M. faccia effa fola quello, che nessun altro Principe vicino, nè altro, che riguarda il bene de' suol Vasfalli ha mai censato d'intentate. Vogliono, che 9: M. con unz politiva Legge autentichi un abulo riconolciuto, e condannato da loro stessi in ogni tempo, con dare maggiot corfo nel valore intripleco alle Monete provinciali per ragguagliarle coll' abufivo delle forestiere ; quando tutti gli altri Principi, ed anche negli Stati, dove tollerafi il detto abuso, conservano, e costantemente offervano il valore antico ftabilito nelle loro Tatiffe , come di già fi è detto . E finalmente vogliono, fenza connicerlo, che feguendo S. M. l'inganno di molti, per lo più quelli, che non hanno la neceffaria cognizione di quefta importantiffima , e dilicatifiima meteria. concorra al danno pubblico, e del fuo fervizio , fubito che rivocando una provvidenza. data col fondamento della ragione, e della. pratica, ne daffe un altra del tutto contraria.

2. Il fecondo punto appoggiafi effo pure ad una Massima, e ad un Fatto. La Massima

è di doversi dare ranto valore alla Moneta. quanto vale il Metallo, di cui è formata. Il Fatto por è , di effere prefentemente in maggior prezzo l'Oro, e l'Argento, di quello era , quando fu stabilito il corfo , che attualmente tengono le Monete provinciali di detti Metalli . Acciocche in quetto non ne nascaequivoco, avanti stabilirne la Massima, giudica precito il Configlio di dittinguere, e spiegare ciò deliba intenderfi per valore ; perchè, fe questo s'intende per il vero, ed intrinfeco, la Maffima fenza veruna dilputa fi ammette : ma le forfe si vuole confondere il valore col cotto, gia pon è Maffima, nè può in verenmodo correre la propofizione, perchè dallapratica di quetta ne vetrebbero grandiffinii alfurdi , ed inconvenienti , che per effere tempre vario il costo de' Metalli per la diversità delle congiunture, e de' Cambi, accaderebbe di aversi a dare vatio corso alle Monete, secondo venisse cuniata in oggi col Metallo di più costo, e in domani con quello di meno i E già per effervi di continuo nelle Monete, si provinciali , che forestiere , una sempre varia disugnaglianza, per quetto stesso motivo del diverlo cono de Meralla d'ognana di quelle , doverebbesi fare giornalmente una nuova Tariffa , e pubblicarfi di continuo nuovi Edititi . con mettere in questo modo in breve teinpo un difordine , lconcerto , e totale rovina nel Commercio, così co' forestieri, come con

quei dello Staro. A quest' effetto in ogni Provincia benamministrata , dove cunian , e c'è danaro , fi è stabilito il fisso valore ai Metalli d'Oro, d'Argento , secondo il suo intrinseco , comeestremo invariabile, daddove con proporzione, e correspettività risultaffe il giutto valore d'ogni Moneta. Così sempre si è offervato, e fi offerva in tutte le Parti, fenza trovarfi chi mai fiafi allontanato da questa Regola. Di modo che, acciocchè sia questa la Massima, e si possa ammettere la proposizione a questo etfetto fatta , deve contenersi ne' precisi terinini il valore dato alle Monete nel suo vero, ed intrinfeco , non già nell' accidentale costo de' Metalli , de' quali fono formate .

Queto fuppoto, pafa il Configlio ad faminate Italiegato Fatto, eon cui (upponefi aumenato il valore de' Metalli d'Oro, e d'Arrualmente ritengono le Monter provinciali. Qui pure è necelfaria la tiefa dultrazione di fopra fatta; Se per valore aumenato intendefi Il maggior colto, quecho non è del cafo a cagione della fua varietà , come pure fopra & è derro, ed inlegna la stessa sperienza d'ogni divedendofi molte volte cottare di più l'Oro in Italia di quello costa in Germania , e l'Argento non poterfi alle volte comperare in Genova al prezzo, che rittrovast in altre Parti, ed in certi tempi nella steffa Città di Genova trovarvisi moltissima diversità nel costo delle-Patte, secondo le congiunture, e li Cambi. Se poi credesi aumentaro il vero, ed intrinfeco valore di desti Metalli ; quando facciafi allora constare la verstà di un tale supposto . fenza dubio farà quetto una maggior forzaper periuadere anche l'aumento delle Moneres fratranto però fi vedono circoftanze, e Fatti tali , che mottrano il contrario .

Non la bilogno troppo flancarfi , nè andare ad incagare tant' avanti l'origine della. Moneta, per chiarirfi dell' intrinfeco valore... dei Metalli d'Oro, e di Argento; quantunque fin dal principio delle Monete bisognò dar loto una comune stima, perchè in altro modo non farebbesi ortenuto il fine di facilitare il Commercio, se in ogni contratto avessesi avuto ad aggiuffare il prezzo, e la stima delle. Monete, come avevafi a fare coi Generi, che fi comperavano, e con quelli fi davano incambio . Bafta riflertere a' tempi più vicini , ed offervare ciò si è satto dopo lo scoprimento delle Indie , fino a che fu stabilito il corfo. che per anche dura, delle Monete provinciali in quello Stato ; e d'allora in qua con fatti allo stesso tempo carico delle Leggi, costumi, ed offervanze di ogni Stato, di rutte le Casse di Monete, e di tutte le Piazze commercianti d'Europa, chiaramente si vede, come a misura della maggior abbondanza d'Oro, e d'Argento introdotto nell'Enrepa, fi andò alterando la proporzione, che correva tra questi Meralli, e quei più bassi; ed aumentando la fua ellrinfeca ilima , quantunque avanti di fiifare il punto, che li proporzionaffe al fuo valore intrinieco, per il corlo di molti anni fu sì vaga la sua valutazione, che bilognò fare Editti in varie Parti di tempo in tempo, per porre freno all'eccesso dell'Agio, con cui correvano le Monete d'Oro, e d'Argento tra Popoli, fino acche concorlero tutte le Piazze, e Cafe della Moneta dell' Europa di comunsentimento a stabilire , e fissere la proporzione della flima eftrinfeca al valor intripfeco di detti Meralli ; dal che furono in tutte le Patti ftabilite le Taviffe delle Monete, come pure. fecch in Milano, esfendosi messo il prezzo all' Argento a lire 7. 13. 6 l'oncia , prezzo eotrifpondente al corfo del Filippo, colla steffa proporzione a quello delle altre Monete. Sendo anche cerro , che come una stessa stima al valore intrinfeco le proporziona in tatte le ine parti; così, per facilitare il Commercio universale, furono fra di loro corrispondenti -le Tariffe delle Monete , con molto poca differenza delle une dalle altre, rispetto al valore fisso de' Meralli fini , o minore spela per il erasporto ; di tal modo , che non è sì facile il comprendere, come possa provarsi l'alterazione odierna di quella stima estrinseca , concni furono preporzionate all'intrinfeco valore, fatta con universale consentimento di tutte le Piazze di Commercio, e Case della Moneta . come & è deito . E per provare quefto . (arebbe preciso concorressero in oggi le stesse circostanze, che cagionarono allora l'alterazione dell'antica proporzione, e stabilitsi quella , che oggidi fi offerva in tutta Europa , c che tutte le Piazze commercianti venissero ad estere persuale della verità di questo supposto per istabilire con universale contento una nuova fisma : non comprendendofi , come poffaalterarsi in altro mode il valore intrinseco dell' Oro, e dell' Argento, o fiafi la fua comone stima .

Ed in effetto, dacche fu stabilita la riferita comune Rima , è stata , ed è questa la regola costantissima de' Banchieri per istimare le Monete a qualunque valore queste si diano, e per aggiustare li suoi Cambi, ed è stata, ed è inviolabilmente offervata nelle Tariffe delle Monete, che attualmente sussistiono. Ed il Fiorino di Germania , che allora era valutato in. fessanta Crairi, oggi non vale che un mezzo di più, come pure ritengono in oggi lo stesso valore di allora le Monete d'Ingbitterra, di Ollanda, e di quanti altri Paeli, che hanno contervato le loto Tariffe , da quando furono fatte per la riferita universale stima .

3. Il terzo Punto delle oppofizioni più chiaro da a divedere efferfi, come sopra fi è ponderato, confusi li termini del valore, edel costo; perchè quanto si è detto, o sia da' Mercanti, o da qualunque altro, nulla ha che fare colla comune stima dell'intrinseco valore, ma solamente col costo accidentale dell' Oro, e dell'Argento; e perciò non è del caio, nè può iervire di regola al valore della... Moneta, il quale folo dipende dall'intrinfeco; e più prello rivolgeli ciò fi allega contro gli steffi Allegantl, cavandosi dai Conti, ed opinioni degli enunziati Mercanti la varietà del costo : estremo incompatibile coll'avere de-

P. VI.

dare regola alle Monere . Della stessa maniera da ciò, che hanno stabilito co loro Conti, e Ricorfi gli Argentieri di quella Città, ritulta il contrario di quello si vuole provare dagli Oppolitori , avendo questi dimostraro col fatto . effervi molto poca differenza dal costo preseptanco colla antica comune stima dell'Argento, fenza che posta replicarsi, di non dovetsi far cato de prezzi di detto Metallo, che corrono in quella Città, trattandoli di poca quantità, qual l'erve per ulo degli Argentieri, affacciandofi ben pronta la ritpolta, che se fosse vero l'universale, ed intrinseco aumento, che si suppone, lo farebbe in tutte le Parti, ed anche in Milano, dove gli Argentieri non farebbero neinmeno sì poco periti del loro meltiere, che non faceffero le fue ittanze, acciocche fi permetteffe loro di alzare il prezzo all' Argento. che vendono più del prescritto da' loro Statuti, il che tutto aggiunge pruova alla verità del fatto indisputabile, di non essersi giammai alterata l'antica comune stima dell'intrinseco valore delle Monete fine; onde il maggior costo non procede che da cause mere estrinsece, ed accidentali , come è il Cambio di fua natura affai vario: nulla rilevando il dirfi, effere questo alterato fino da molto rempo ; perchè supposto questo per vero, solo proverebbe che da molto tempo costerebbero di più le Paste di quella Piazza, dove fossero stari più alterati li Cambi; non proverebbe però. che costasse lo stesso in altre Parti, dove non vi fossero sì alti li Cambi, e molto meno proverebbe l'aumento del valore intrinfeco.

Riguardo poi alla perdita di essa Regia... Camera nella quantità de Felippi, che ha fatto cuniare per luo conto , non potra mai un. tal fatto fervire di pruova, acciocche abbiafi ad alterar la Moneta; ma folo fervirà d'avvifo alla stessa Camera per non più riperere simiglianti sperienze col pregiudicio dell'Erario di S. M. E finalmente, non luffittendo il fupe posto maggior valore delle Monete, come topra fi è ponderato, cella l'allegata illazione; di che il riferito maggior valore fia la pruova di quello delle Pafte , fe non è , che intendaff cavare la stessa conleguenza dagli Oppositori del supposto maggior valore nel corso abusivo. Svanisce però colla stessa facilità questo supi posto, ogniqualvolta riguardasi il di sopradetto circa il corio abulivo, quale in verun. modo non importa mai maggior valore, ed altro non è, che un inganno della immaginazione; perchè se si viene a confrontare quello fi riceve con quello fi dà in qualità di daano, o di Genete, confiderari entrambi nel fino giuto, e vero valore, be langri dal conrilpondete alla lutinga di chi spende il danaro fiul suppondo di rittraren maggior valore, fi frova con meno di quello in realtà ha pageto. La cagione del cordo busivo non è mal littà, La cagione del cordo busivo non è mal littà, delle specie busone, che sperimenta di a trata l'alla pon effendovi, come in altri tempi, abbonataza di Gravinie in Genera, come non rari in Miliano il Falipi, il di cui assoni Gartezza, come lo del coltro di generale fariezza, con el del nottro calo generale fariezza, con el del nottro calo generale fariezza, con el del nottro calo generale.

4 In queito quarto Punto , fembra a quelli, che oppongono la detta Estrazione da queito Stato delle buone Monete in particolare delle provinciali, evidentemente provarfi questa dal maggior valore delle Paste, e delle Monete di più del corso hanno in quello Staro. Non pare però lo stesso al Consiglio, come non è paruto a verun Principe, e specialmenre a Genova, dalla quale Citeà, e Dominio è escita una immensa quantità di Genovine, che vedonfi in Suilia, ed in altte Parti's ed è quafi perdura la ipecie degli Scudi da. quattro lire di quella Moneta, non vedendofi tra quel Popolo circolare altro ,che Moneta. inferiore, ed anche più bailla. Con tutto ciò ne Genova, ne vetun altro Principe ha mai creduto, che una tanto continua, e pregiudicievole estrazione facesse pruova di un maggior valore intrinfeco delle Paste, e delle steffe Monete di più valore nel corfo di quello vien loro prescritto dalle Tariffe ; perchè fe tale il credeffere , o fi perfuadeffero , checiò fosse rimedio per ritenere quelle el fono, e richiamare le estratte, alterarebbero loto stelli le sue antiche Tariffe a proporzione del supposto maggior valore. Vedesi però ciò farfi da nessuno, e senza cuniarsi nuove G.novine , ne altra Moneta di Argento , non altera Genova il suo antico valore delle Monete. e ad efempio di quelta offervafi lo stello in. tutte le altre Piazze.

L'estrazione delle Monete provinciali è proceduta di coffi àbufivo, col quale fono flate ammeffe le forelitere inferiori e, e baffe., colle quali fi fono comperati, e de flattu il Falippi, e, le altre buone Monete provinciali, e, sono già dalla bonta fupporta di unaggior valore, che loro fi dà in quello Stato. Ne fa bufique di addre cercando fuori di effo gii autori di sì con-iannevole Traffico, e quali ecreto difficace i provvidenza dell' Editro, che

loro toglic il mezzo di fempre più arricchirifcoi danno univerilare, come bene hanno conoficiuto quei Pubblici e il 'hanno accurato per
faro coltante, vediendo indiupenlabile il magfaro coltante, vediendo indiupenlabile il magtaro coltante, vediendo indiupenlabile il magvanciala, e delle inferiori rifiperto alle migliorit, accioche i' nan non poli comperti I'altra, ne per quelto fi può fare la etitazione,
della provinciali; perchie in vece di rittrarte,
profitto dalla introduzione delle-foretiteta,
coli 'edarate le provinciali; puttofo fe nacoli 'edarate le provinciali; puttofo fe naculti al truta y, come nelle provinculti, al truta y, come nelle provin-

5. Rifretto al quinto Punto non fa il · Configlio comprendere la forza della opposizione . Perchè il fatto di effersi trovaro Zecchiere , più pretto è una fondata pruova di non luffittere la tuppofta alterazione delle Pathe : effendo molto chiaro , che non farebbeun Negoziante si prodigo, ed imprudente in dare per sette lire quello valesse di più; nulla fervendo l'addorto motivo di venire la perdita del Zecchiere ricompensata coi patti, che gli fi fono accordatl, perchè fubito fvanifce. colla riflettione di effere patti tutti antichi . praticati fempre ne' paffati Affitti , anche in. rempi abbondanti di Pafte . In effetto gli stessi Oppositori confessano per consueto il permesso di fonder de Monete forestiere, e parimente. confueta la facoltà di eftrarre il Contante per comperare le Paite, sempre regolata col contento, e permissione del Governo, che gli concede folo la necessaria quantità, che gli bifogna, come appunto nel calo viene avvertito dallo steffo Governatore nella sua citata Ranprelentazione , Riguardo poi alle Monete di Rame , è ben lontano l'avere motivo di fondarfi fu quetta circostanza; anzi doverebbero li Ricorreati riconolcere il contrario, essendo ridotta la quantità dei 10, mila Scudi, che... per il paffato fi cuniavano, a foli 6. mila, dovendo per questo ringraziare la clemenza, ... parerno amore di S. M. verso i suoi fedelissimi Sudditi, che più presto ha voluto il pregiudicio alla fua Camera, per proceurare il vantaggio di questi; on le è, che convertesti l'opposizione contro gli thesii Oppositori , perche la circostanza di effersi trovato Zecchiere ne' termini allegati prova contro loro di non efferft alterate le Paste, non effendosi alterato il Partito , nè li Patti nella finezza , pefo , e valore, che fono la fostanza delle Monete; e vedendosi per ultimo da' Ricorrenti, che quello chiamano valore, altro non è, che il cofto,

ripere il Configlio, che anche quando gli apportaffero le più indubitabili pruove di efferfi questo alzato ne' Metalli fini a tal grado, che non & potesse cuniar Moneta fenza molta perdita, con susto questo non vi farebbe ragione di alterarle nel ino corfo : non effendo , nè mai potendo effere il costo, ma bensì folamense il vero valore intrinfeco, che da la legge, e regola al corfo delle Monete, come si è detto di fopra ; E questo supposto maggior cotto potra tolo perfusdere col motivo ecconoinico a non continuare la fabbrica , quando fia eccessivo detto costo, per non discapitare. in effa , come in effetro così hanno praticato molei Principi, li quali forfi non trovando attualmente il loro utile, come in altri tempi, hanno tralafciata la fabbrica delle fue Monete, fenza però fare la minima alterazione nel corfo antico flabilito nelle loro Tariffe; conofcendo questi tutti di non aver che fare il costo de Metalli con il corfo, o sia valore delle Monere, il quale folo doveva corrifpondere al valore intrinieco, e non al costo.

6. Quefto rifictio, che leggefi nel fefto Punto fondato nel non effeto haltevole per tipo-plure alla pubblica penuria la fisporda poca-quanticà di 7, mila Filippi, offettifia consiste da quel Zecchiere. La Ioftanza della ragione, a cui s'apoggia, fu molto chiarmente, e con nuolta forza evacuata negli antecedenti gata rienti Volt Fifesti. e Confaile del control della ragione della ragione con la control della ragione con la control della ragione con la control della ragione con nuole della ragione con nuole della ragione con nuole della ragione con nuole della ragione con la control della ragione con nuole della ragione

fatte fopra di quelli .

Li principi , daddove procede questo riparo, non vanno concordi con quelli fi rittrovano comunemente fissati da quanti nomini trattano, e conoscono Commercio. Non dipende dalla qualna di Moneta forethera, o provinciale l'abbondanza di quetta ne' Paeti, ma bensi dal Commercio, che sia tale, che li constituisca Creditori , e non Debitori co' foreftieri ; potendo ben effere ricco , ed abbondante uno Stato, fenza cuniare una fola Moneta , ed effere poveto , e molto efaufto-un. ultro , quantunque ne cuni molta , quando il primo co fuoi generi , e manifetture non folamente compensi il valore di quelle cose, che gli abbitognano da' forettieri , ma che ancora ne rimanga Creditore in danaro: come il contrario succederà al jecondo, che bitte Moneta con Metalli però comperati da' forefficti ,

che non bastandogli quello gli dà il natio Paefe , e la fua industria , trovasi ne' Conti sempre Debitore . Quetto appunto è il caso di Milano, e da questo principio nasce la sua penuria di danaro, che non può supplersi, nè minoraris col cuniare più o meno Moneta, avendofi a comperare il Metallo per fabbricarla. o con Lettere di Cambio, o con effettivo Contante, che viene ad effere lo stesso, riguardo al conto universale del debito, e credito tra le Piazze. Sendo hem) conveniente la fabbrica di Monete in alcuni Regni per altri motivi, quali non militano in Milano, ed in molti alrri Stati ; in quel Paese solo ferve per il decoro del Principe, e foddisfazione de' Popoli, e per mantenere que poveri Operarj, che travagliano in essa Zecca. Perlochè sono più che fufficienti li 62. mila Fdippi cuntati ogni anno , e più lo farà quella quantità maggiore..., che si è convenuta dopo, e con molta iperanza d'averfene sempre a cuniare di più per l'avvenire, quando fi offervi efattamente il rigore delle Leggi, e non fi permetta alle Monete. maggior corso del fuo vero intrinseco valore. ad effetto di confeguire con questo necessario unico mezzo, anche il fine del ribaffo del Cambio, quale fino a che fi mantiene alto, non vi è dubio , che sempre stara alterato il cofto delle Pafte , come di ogni altro Genete, e fempre questi fi manterranno alti, fin a ranto che continuerà il corso abusivo delle Monete : e finalmente stassi affai lungi dalla ragione il lamentarfi della poca quantira de' Filippi, che devono cuniarii giusta il convenuto con quello Zecchiere , effendovi però tutta la ragione di doversi per questo rendere grazie... a S. M., e riconoscere la vigilanza, e le zelo di quel Governo nell'avere così proccurato, e conchinto, che per poca vogliafi confidetare detta quanrità ; in effetto però è molto maggiore di quella attualmente fi fabbrica negli Stati vicini , specialmente in Genova , doveda molti anni in qua non si vede Moneta d'Argento nuovamente l'abbricata .

gento nouvamente Labricata.

Che pon politano i nuevir. Fulippi effere.

Che pon politano i nuevir. Fulippi effere.

Ricorrenti , ciò dipende dall' ofiervarii o so il i dilipordo negli Eduti della riduzione di tutte le altre Monete a preporzione del Fulippo.

Che fin effetto non fi folfe permedio maggior corio alle forethere al di più di quello e
e il loro valoro intratico e, con propezzione
e il loro valoro intratico e, con propezzione
che quefie fi eftraeffero, mon ritoreando it control il comprarta colle forettiere e, nelle.

quali non comprendendofi il prezzo della fattura, ed altre ipefe, in vece di guadagnare. come avanti, perderebbero confiderabilmente nel cambiarle : e per la steffa ragione , pare. affai chiaro, ritornerebbero le fue Monete. provinciali allo Stato , godendo quette fole , tra tutte le altre, il vantaggio di effere valutate, e ricevute col prezzo della fattura, ed altre spele ; ed in questo modo celiera il timore . che non possano restare nello Stato se-

non le li foli 6. mila Scudi di Rame. 7. Tutti li fupposti , sopra de' quali era fondata la confiderazione de Ricorrenti nel settimo Punto, sono stati dal Consiglio creduti infullittenti . Supponefi in primo lilogo, che la Moneta d'Oro fia la più utile alla Repubblica per la facilità de Coutratti , di custodia, e di tral porto. Se si fossero accinti a lodaria. come più preziola nel fuo intrinieco, e per councilo del Particolare, non ci farebbe, che dire in contrario; ma il supporta più unic alla Repubblica, dinora, non effere intieramente informati del parete concorde degli . Uomini più periti di Nigozio, e della opinione, e pratica univerlale di tutta l'Europa : non metreadofi in diliputa effere la Moneta. d'Argento la più utile , e principale per il Commercio , per effere quetta la più corrente, più abbondante, e più conosciuta; e quan--tunque non fix ranto preziola, come quella... d'Oro, è però la più comoda in qualunque. Commercio : Se per pagamento di 20, foldi ti da un Fuippo, facilmente tittrovafi in mano anche del Povero tanto danaro, e talvolta. anche in ilpecie d'Argento nel dargli le fei lite di reito del Filippo; ma con tanta facilità non troveranno 22. lire di resto per una Doppra. E vi fono Paeli, dove non ricevono tanto volentieri anche li Negozianti le Monete. d'Oro, quanto quelle di Argento; e vi lono pairi, dove anche nelle Città di maggior Commercio appena si conotcono. Fra le moltissime confiderazioni , che fi tralasciano in materia si notoria, è molto confiderevole quella. di non effere l'Argento esposto a tanta perdita, quando è mancante, come è l'Oro, perdendofi pochi foldi per mancamento di qualche danaro in quelle di Argento, molte lire in quelle di Oro, il che fenza dubio in ordine a questo Merallo non è d'utile alla Repubblica ne' Contratti . Per ulrimo , è certiflinta la confuetudine di alcune Piazze, dove le Monete d'Oro non tengono prezzo fissato, ed invariabile , fecondo il valore intrinfeco , e stabilito dalle lue Tariffe . In effetto nella mangior parte delle Zecche è molto poco l'Oro . che fi cunia in paragone dell' Argento, e specialmente nello Stato di Milano. Li documenti dei Contratti fatti colli paffati Zecchieri faranno pruova della poca attenzione, concui fi iono confiderate le Monete d'Oro, non credendole neceffarie, nè molto utili al Commercio; non effeudo mai stati obbligati li Zeccaieri a fabbricarne maggior quantità, che di mille Doppie all'anno, quando di quelle di Argento fi obbligavano a cuniarne almeno per duccento mila Scudi .

Si addnee dai Ricorrenti . che in oggi fish proporzionato il valor dell'Oro colleregole antiche della quintadecima. Questo è vero, non però il l'apporto, che le regole della quintadecima fieno antiche; e per non... illenderfi oltre il dovere , fi lalcia di ricordare le varierà avute nella proporzione dell'Oro, fino a che , dopo ellerli comunemente praticata la duodecima, ascese a poco a poco alla quintadecima, alla quale pon arriva la maggior parte de' Domini d'Europa, ed in quello Statu ora folo per l'ultimo Decreto è la... prima volra, che fi è confiderato l'Oro colla intiera proporzione quintadecima, di maniera , che erafi maggiorniente allargata la fue. valutazione di più, che glammai fiafi fatto per il paffato, e fi faccia in verun altro Paele.

Da' riferiti supposti si presenta alla considerazione, che colla pubblicata riduzione... viene l'Oro ad effere talmente ribaffare , che non ha proporzione con quella dell' Argento, correndo ne vicini Stati la detta Moneta con una alterazione l'proporzionata alle altre riduzioni. Non intende del tutto il Configlio tale proposizione, le forse non fosse, che veramente abbiano voluto inferire, come pare per il faulo letterale, che ficcome ne' vicini Stati corre la Moneta d'Oro ( in Joro (apporto ) con ilproporzione a quella di Argento, quelto stefto abbiafi a praticare in quello Stato . Ma eiò non è coerente nè alla giustizia, nè alle buone regole stabilite, ed offervate in tutte le-Piazze, ed azioni, fecondo le quali deve precilamente effervi una proporzione tra li due... Metalli ammessa ed offervata con universale contenfo , e con molto para differenza tra le Piazze commercianti , ad effetto di evitate il grandifimo inconveniente di potere con una Moneta comperar l'altra. Oltre di che, non cammina il lupposto, che colla pubblicata riduzione non abbia l'Oro la proporzione coll' Argento; perchè nel Fatto fi verifica tutto il contrario, non effendo in parte veruna laci

propozione dell'Oro più della quintadecima, Tutto il di più farebbe fiato spropozionato: sendo certidimo, mantenersi in tutte le Parti la propozione stabilita nelle sue Tarisfe, tra le quali, come di già si è detto, molte, eper la maggior parte non arrivano alla quintadecima, poche l'ammettono, e nessuna accede, se non che a sine di particolare profitto del Principe, attele le circostanze del Commercio, che nel suo Pacse accorda qualche maggior valore alli Zecchini; il che però mai ha potuto, nè può servire di esemplo agli altri Stati, e molto meno dovetebbe ammetersi, se fossi volesse il caso al corfo abussivo.

Possono ancora li Ricorrenti, ad effetto di non properte per un csemplo quello, che è dubbiolo, chiarissi molto saciimente, che la Doppia di Spagna non vale in Roma 34. Pavoli e nezzo (come per modo di dubitare vogliono dar ad intendere) ma molto di meno, di sotte tale, che non solamente resta proporzionato il di lei valore a quello si dà alle Monete d'Argento in quella Piazza; ma anche, ristorti il Pavoli al loro intrinseco, come è di ragione, e pagata la provisione al Negoziante, si si firmette per Lettera, o pur le spele di più per il pericolo del trassporto, se si voglia rimetterili in sispecie, non può questo far temere una cstrazione volontario.

8. Dichiarafi nell' ottavo Punto, che l'aumento, qual chiamasi ragionevole, datosi coll'Editto dell'anno 1723. alle Monete d'Oro. cagionò il buon effetto d'introdurne molte. ; ed al contrario il ribasso datosi con questo ultimo cagionerà l'estrazione, come di già era... addivenuta in molta quantità. Non discorreil Configlio (per non effere del prefente caso) fopra li motivi, che ebbe il Governatore Conse di Colloredo per far pubblicare il riferito Editto, fidato alle Informazioni fattegli, d'effersi aumentato il valore dell' Oro nella comune stima. Certo si è, che non si verificò tale jupposto, non essendovi stato verun Principe, che abbia alterato, ed alterasse poi l'antico corfo di dette Monete, essendo stato solaniente accidentale nel costo il supposto maggior valore, per esfersi dopo veduto, mediante. una continuata sperienza, che in tutte le Parti compravasi l'Oro a tre, e quasi quattro lire. meno del supposto maggior valore, di tal sorte, che si manteneva nel valore, e nella stima, come in tempo de' passati Editti . Conosciuta questa verità, non poteva mantenersi l'introdotta alterazione per mezzo dell' Editto dell'

. P. VI.

anno 1723., tanto più, che di già se ne provavano li suoi cattivi effetti per l'aumento dell'abufivo corso in tutte le altre Monete di Argento, specialmente provinciali, comperate con quelle d'Oro con sommo discapito, o pregiudicio di quello Stato, ricevendo intrinsecamente meno di quello ha dato fuori, per l'alterazione de' Cambj , e de' prezzi di tutti li Generi forestieri. Alla comparazione di questo indubitabile presupposto non pare postaammettersi quello de' Ricorrenti, ne potersi considerare per vantaggiosa l'introduzione di tant' Oro, quale fu cagione della estrazione di tanto Argento con sommo pregiudicio, e discapito di tutto quel Pubblico : laonde & deve per ragione del contrario inferire la confeguenza, che le fortiranno ora le Monete d'Oro, per effere state ridotte al loro giusto valore, ritorneranno contraccambiate in Monete d'Argento, e non perderà lo Stato, anzi più presto ne rittrarrà profitto da questo ba-

9. Supponesi nel nono Punto, effere stato vantaggiolo l'aumento del valore all' Oro. perchè con tale facilità acudirebbero li forestieri alla compera delle Sete del Paese, che prima restavano senza poterle vendere; e togliendosi questo aumento, verrebbe a perdersi il riferito traffico . E' molto ben noto al Configlio, effersi venduta in un anno gran quantità di Seta, che sempre è andata crescendo di prezzo, essendo stata la causa di tanto spaccio accidentale la scarsa raccolta in altre Parti, e non già l'alterazione delle Monete d'Oro; e mantiensi sempre più in questa opinione, vedendofi poi non più continuato questo Commercio : che se l'aumentato valore dell'Oro fosse stara la cagione di questo spaccio, sarebbe durato il traffico non per un anno folo, ma per quanti anni durarebbe tale aumento.

10. Pretendesi nel decimo Punto, chefia stato comune il Voto per l'aumento, quale non può che impedire i pregiudicj, per estere stato uno spediente praticato per il passato, dovendofi secondare la comune opinione, che ha il diritto di giudicare sopra al valor dell' Oro, non meno che delle Monete, e di qualunque altra cofa contrattabile. Che sia comune il Voto per l'aumento, ciò non contta al Configlio; ma quando fia tale, molto più lo fu per la riduzione, e per l'antico valore nell' anno 1725., ed in tutti li tempi antecedenti. Tra le due contrarie opinioni di quegli stessi Pubblici non vi è mezzotermine per conciliarle, nè arbitrio per iscegliere quella si vuo-Rir

le . dovendofi folamente feguitare quella, a cui affiste la ragione, e la giustizia, disprezzando l'altra , che non si fonda se non se nell'inganno di apparenze; mentre questa ben confiderata subito svanisce. Così da tutto il di sopra detto cavafi il contrario di quello fi vuol qui dare ad intendere ; perchè ben lungi da chel'aumento non poffa produtre pregiudici alla. Repubblica, ma folo impedirli; tono evidenti in vece li molti grandifimi danni, che dal detto aumento ne seguirebbero al Pubblico per necessaria conseguenza. In effetto salirebbero senza rimedio li Cambi; si aumentarebbero li debiti co' Forestieri ; si alzarebbero li prezzi a tutti li Generi, ed alterarebbesi con notabile pregiudicio tutto il Commercio : effendo certo, che il Negoziante vortebbe uguagliare col cambio quello meno rittraeffe dall' intrinfeco della Moneta, che ticeve, facendo egli sempre mai il conto colla regola dell'intrinfeco . Lo sfesso farebbero li Mercanti, quali ben fanno, quantunque riceveffero la steffa-quantità di foldi, che non riceverebbero lo fleffo valore, che ticevevano prima dell' aumento, e fi uguagliarebbero col maggior prezzo de loro Generi, ed anche con questo pretesto profitterebbero qualche cosa di più , inmodo che il danno non farebbe de Mercanti, ma del Pubblico . Sarebbe preciso di fupplire alla Cassa Militare per il pregiudicio le cagionerebbe l'accrescimento de prezzi , particolarmente per le Rimonte, Reclute, e picciole Monture, il qual supplemento dovendosi fare da quei Popoli , rielcirebbe loro molto fensibile un nuovo aggravio in tempo di tante angustie. Se poi dovesse correre a conto di essa Regia Camera, allora si sentirebbero gli strilli di tanti poveri Creditori, per toglierfi a questi col nuovo peso parte degli effetti destinati al loro pagamento : e finalmente procederebbero dall' aumento li moltiflimi inconvenienti diffusamente espotti da tanti Scrittori , quali con uniforme parere hanno infegnato gli invariabili principi di questa materia..., riprovando, e condannando qualunque aumento, ed alterazione di Moneta, fe ciò è stato ancora comprovato per fatale sperienza di quei Popoli , tra' quali talvolta fu messa inpratica l'alterazione delle sue Monete .

Molto meno fuffifte il supposto d'esfersi praticato questo speciente per il passito, aocomodandos alla necessità de Tempi; perchè, come di già fi è detto, tutta la alterazione, praticata ne' tempi passati sopra la stima estrinseca, non ha avuto altro obbietto, che la,

proporzione al valor intrinieco, con la corrifpondenza tra le Piazze . Ma dopo effere concorfo l'universale consentimento a fissare la. proporzione della stima estrinieca al valor intrinfeco, non vi è più stata la menonia alterazione; e tempre che in quel Pacie fi è introdotto, e dilatato il corto abufivo, come più volte è adivenuto, si fono raffrenati, e tolri, merce la vigilanza de' Governatori , colla rivocazione degli Editti, e col castigo de Contravventori . Non effendofi però in oggi alterata la riferita proporzione, nè concorrendo a quetto l'universal consentimento delle Piazze commercianti nelle Fiere , come i-rebbe... precito, ed indispensabile, secondo l'anrecedentemente confiderato; qualunque aumento farebbe (proporzionaro, e mandarebbe fuori di corrispondenza del Commercio universale... quella porzione, che iornice dalle regole fiffe, e stabilite da tutto il corpo commerciante; nel qual caso la detta sola porzione soffrirebbe tutto il danno delle altre, che corripon-dono all' intiero corpo del Commercio. Da tale infallibile supposto cavasi l'eccezione, che incontrafi dalla proporzione, quale si termamente viene per ultimo allegata in questo Punto, di avervi diretto la comune opinione di giudicare ful valore delle Monete, dipendendo questo non solo, come di già fi è detto, ed è innegabile, dal confentimento univerfale di tutte le Piazze commercianti , e non dalla oplnione, ancorche fosse comune di un sol Popolo formato per lo più d'individui , le di cut professioni non sono compatibili col maneggio, e la cognizione di quelle materie, perciò finggetti a lasciarfi tratportate dallo inganno di fille apparenze .

tt. Nello stesso modo svanisce il supposto contenuto nell'undecimo Punto, di etlere restata nel Paese la Moneta provinciale fino:4 che ella ha avuto l'aumento intrinfeco : ed effere flata tutra estratta , quando questo è celfato. Perchè non ebbe mai questa il inppotto aumento, fe non che in proporzione all' intrinfeco valore, come si è detto ; e tal proporzione non su pensiere, nè opera de toli Milanefi , ma di tutte le Piazze commercianti , ne sì estefe , ne pote giammai estenderti l'aumento, che alla riferita proporzione. Non potendofi perciò capire, cola intendono questi Oppositori sopra la cessatione di tale aumento; fe non fosse, che volessero dar ad intendere. che sempre doveva , o doverebbesi aumentare la Moneta. Ne meno sussistendo, etlere per la cessalione d'aumento fortite le Monete dallo

Stato : mentre che ciò doverebbe effete incoeduto non folo in Milano, ma per la steffa ragione in qualunque altra Piazza, dove, come in Milano, non ft è giammai alterata con menomo anmento la proporzione della fiima. estrinieca al valore intrinieco, stabilita coll' universale consenso; quando è certo, che nesinno ha mai penlato fiafi per questa caula inverun Paule anmentara ne tampoco una Moneta . Altre iono le canle di detta estrazione, come di già ft è confiderato , l'pecialmente in quello Stato : la principale fi fu il corso abutivo delle foreftiere, effendofi con quette molto inferiori comperate, ed eftratte le provincialt, unita al corío maggiote, che tu dato all'Oro, e questo ha spogliato lo State di buone Monete d'Argento . Ond' è , che se ora. colla riduzione del fuo valore al giufto fortiffero un altra volta le Monete d'Oro, ritornando un uguale valore in buone Monete d'Atgento , non vi farebbe ragione per chiamare. questo caso come disordine, ed inconveniente: ma bensì di folamente lodarne la provvidenza data per richiamare , e ritenere le Monete di Argento, le quali fenza controvetha fanno la principale figura nel Commercio, ed impedire per l'avvenire, che mai più non fieno cam-biare con quelle di minor valore.

11. Le riflessioni contenute nel duodecimo Punto, appoggianfi tutte a' fupposti, quali pare non abbiano maggior fondamento degli anrecedenti, e più pretto tutti fi convertono contro gli stessi, che gli allegano. Dicesi esfer grande la forza della Confuetudine, e della Sperienza, che non può separarsi da quette. due lenza pericolo. Di già si è veduto, non essere mai stata a capriccio de' Popoli la attitudine di proporzionare la stima estrinseca de' Metalli al fuo valore intrinfeco, e dare il corio appartenente alle Monete; ma bensi fempre dipendette la riferita proporzione, e stima dal Conienio universale , e le Tariffe dall'autorità de' Principi . L'esperienza anche bafatto vedere , che dopo affeffata con tiflo ftabilimento la mentovata proporzione, ed univeriale itima , non vi è mai itato veruno, che abbia penlato ad alterarla. E non potendoti ienza pericolo allontanare dalla contuetudane, ed esperienza, come afferiscono gli stessi Ricorrenti, non fi la comprendere, come addelto ft voglia infinuare l'aumento, e sforzarlo colla ragione del costume, e sperienza; quando è certitimo, che l'una, e l'altra citcoltanza fi verificano ne' termini totalmente contra ; a ciò viene supposto da' Ricorrenti , e perina-

dono l'aftenera affolutamente da qualunque. alterazione. Dicefi ancota, che la vigilanza, e lo zelo de' Governatori, e Tribunali, e della Ecconomia de' Pubblici non averebbero si concordemente eletto, e si replicatamente eleguito un rimedio, che nel Fatto non avellero conosciuto necessario , e di profitto alla pubblica falute. Questa considerazione, fenza dubio veruno . ha tutta la forza contro quelli . che l'allegano : non potendofi negare , che la vigilanza, e lo zelo de Governatori, e Tribunali lempre hanno applicato con molto frequenti Editti a reptimere l'abulo del maggior corto delle Monete, tecondo lo stabilito pelle Tariffe ; ne mai fi è veduto, che abbiano proporzionato la ftima estrinseca de' Metalli diversamente da quello fi è praticato, dalle Tariffe degli altri Stati , specialmente di Genova, colla di cui Zecca lempre fi è regolata quella di Milano, ne giammai hanno permello la. minima alterazione. Per quello poi riguarda a que' Pubblici , è medefimamente certo , che ogniqualvolta hanno temuto, possa darsi caso di qualche alterazione , hanno cercato a fotza di Rappresentanze, e Suppliche, che non fi permetteffe la menoma alterazione, e con quefto linguaggio hanno fempre parlato fino a. questi ultimi Ricora : potendofi ben interire, che non farebbefi tanto concordemente eletto, e sì replicatamente eleguito il rimedio degli Editti, per porre freno all'abulo, che in Fatto son foffefi riconofciuto necessario . e profittevole alla Repubblica .

13. Nel decimoterzo Punto , supposto ; che sempre dai Ricorrenti fi ritiene , che intutti gli altri Stati fia crelciuto il valore inrrinfeco delle Monete , s'intinua la neceiutà di adattarfi a tale collume, apportando per ragione, di non effere pollibile l'impedire questa pratica, che sempre sono riusciti intruttuos gli Editti , che hanno vietato il maggior corfo delle Tariffe, quantunque le ne ficno pubblicati fino a trenta dall'anno 1656, in avanti. Il supporto poi maggior valore delle Monete in altri Srati, del tutto fvanilce in colpetto al di già detto a fuo luogo , ceffando confecutivaniente il luppoito del coftume, che non vi ha , nè mai vi è stato, volendo, che a questo fi accomodaffero le nuove Tariffe. Quello però ha cagionata maggior novità al Contiglio, è la ragione allegata aifine di ptovare intruttuofi per el paffato gli Editti, non effendovi chi poffa concepire, che per poche inoffervanze delle Leggi, abbiasi con Legge contratia. ad autorizzare l'inobedienza, non troyandofi

nel Mondo appena una Legge ferna. Concravvenori, non elfondo matoc ocertuara quelle della Religione. Percid vi fieno molti, che pecano, non haffi perciò a marte la Legge, che lo probblice , e motro meno comandara. con airra Legge il mancamento, che è quanto fi domanda nel Ricorto; anzi lo fteffo ri crefeituto numero degli Editri, quale apportad dai Ricorrenti, fa vedere, quanto fifto. e cofrante fiafi mancauto il coltume, e il a Malfima di non permettere corfo abativo alle Monete, non odiane tutta la inoffervanza.

14. Si teme, anzi fi accerra nel decimoquarto Punto, in fequela della riduzione, una maggior estrazione, principalmente delle Monete provinciali, a motivo della loto maggior bontà intrinseca; giudicando, che ivi ab-bondino, ove con esse si sa guadagno. Quando fi supponga ogni cosa in disordine, come fi vuole, e come fi è praticaro coll' abuso di questi nitimi anni : discorre il Configlio , che allora farà molto giustificato il rimore ; quando però si eseguisca la riduzione delle Monere forestiere a proporzione del valore delle provinciali, fecondo il giusto, ed il comandamento di S. M. non v'ha pericolo, che poffa teguire la remuta estrazione delle provinciali, come di già antecedentemente fi è confideraro; perche non potendofi più profittare, conie avanti , nel cambio delle Monete , cefferà il morivo di effratte le provinciali, quali quantunque di maggior bontà intrinfeca, in neffinna patre guadagnaranno più , che nello flesso Paele , dove fono valurare col prezzo della loro fartura, ed altre spese, le quali in altro Staro perderebbero a e confeguentemente non fi eftraerebbero per effere cambiate con danato, od altra cola, che ritornando nello State valeffe meno . Prevenendo forfi li R:correnti questo discorso, avanzano il supposto, che le Monete provinciali fi estraeranno talvolta dallo Stato, senza che s'introduca altra specie, quando v'entrino folo Mercaranzie, quali fe eccedono il neceffario bifogno del Pacie. fono gravele, e nocive allo Stato, perchè lo costirniscono in maggior debire con le Piazze forestiere. Questo caso, al senrir del Consiglio, è impossibile, per non effervi chi estragga danaro per gerrarlo al vento, o per perdere . Se ritorna convertito con altro danaro . fenza dubio averà fatto dapprima li suoi conti per non perdervl in effo . Se ritorna in Mercaranzia, è lo stesso, che in danaro; perchè colla vendita di queste lo ricupera, mentreche il traffico è necessario in tutte le Parti, per provvedere alli Pacsi quello, che loro manca . Se vi è poi chi comperi maggior quantità di quella è necessaria per il Commercio di quell' anno, comprerà meno nel leguente; nè fi può credere . vi fia nomo tanto improdente , che voglia addollarfi ranta Mercaranzia, che gli abbia fempre a rettare fenza venderfi , comepare suppongano li Ricorrenti ; onde esiendo molto cerro , che mai per questo Commercio non porrà fortire più danaro di quello fia necessario, vedendosi evidentemente. ideato un calo del rutto impossibile a darsi Molto meno sa comprendere, come pretendafa dar ad intendere, che farebbe pregiudicievole allo Stato il debito, che farebbefi colle Piazze forestiere per la supposta quantità di Mercaranzie , che s'inrroducessero ; quando , lecondo il calo, che loro stessi suppongono, non porrebbe effervi il minor debito, perchè di gia farebbero queste pagare col danaro, che pe foffe fortiro .

15. Turti gli inconvenienti allegati nel Punto decimoquinto folamente possono applicarfi pel cafo di non offervare la provvidenza della riduzione , effendo certo allora , cheturro potrebbe temerfi ; non mertendofi in dubio, che non effendovi la proporzione tra le Monere nel loro intrinseco valore, continuarebbe il pernicioso traffico d'introdursi le inferiori , e diferrole nel pelo , estraendofi lebuone, con rutto quello fi discorre da' Ricorcenti . Eleguendon però l'ordinata tiduzione, colla quale fi ragguagliano tutte le Monete. tra di loro, ed alla giulta proporzione col valore intrinfeco d'ognana, cefferà indubitatamente il riferito condannevole traffico, e non crovandoti profitto nel Cambio , cefferà l'unica cagione distale inconveniente .

16. Col di già detto antecedentemente ben fi vede, non potere futilitere ciò fi vuole dedurte nel decimoletto Punto , d'effere fempre flari infrurruofi gli Editti paffari . Egli è certo però , che per la contravvenzione della Legge non deve tralafciarfi di comandarne., e con rutro lo sforzo procentare l'offervanza di effa : molto meno devefi con quelto aurorizzare, e legittimare la contravvenzione di nna Legge politiva . E la forza dell'avidirà del lucro, tanto cialtata dagli Oppofitori, che fupera il riipetto dovuto alle Leggi, è una. molto gagliarda ragione, per impegnare maggiormente la vigilanza, e lo zelo di chi governa, a distruggere gli abusi, e castigarne. li Contravventori , con non mai lasciare la... briglia (ciolra all'avidità di un sì frodolento luoro che porta con feco la rovina degli Stati

17. Per maggior chiarezza di ciò viene esposto da'Ricorrenti nel decimolettimo Pun-. to, ripete il Contiglio, effere evidente la conseguenza, che uguagliandofi tra di loro le. Monere , deve cellare l'eftrazione di effe, la. quala prima facevafi a cagione del profitto fi rittraeva dal corfo abufivo nel baratto di effe-Monere, e nel caso di estraersi qualcuna ad effetto di guadagnare in questo baratto per il supposto maggior valore, che tengono in altri Stati , trovarebbonsi ben presto difingannati quelli , che tale sperienza facessero : perchè ritornando con altre ipecie forestiere, vetrebbero nello Staro a perdere non folo il fupposto maggior valore, ma anche quello della fattura , e non yi troverebbero il loro conto, altro che con estrarre Moneta forestiera per cambiarla colla provinciale.

For debitrare la forza di quaffa infalliille, configuenza fi oppore, che l'effrazone,
na, fi, farchie per cambat, Montra, e quella,
na, fi, farchie per cambat, Montra, e quella,
va di quela fi alduce la fielle Legge, cheproibile, f, effrazione soche ultimamente rianovata in quela finalone dell' Editori della riduzione ; argimentantion ; i arcibbe quello dato inville depo la riduazione delle Montre, quanville depo la riduazione della Montre,
della riduazione della finalone
della riduazione, cesso della principio della cittrazione, o, chi ejecnoloficne quelatura, fufficsione, o, chi ejecnoloficne quelatura, fuffic-

fenza danno

Tutta l'apparenza, con cui si instava su questo penfiere , subito venne a svanire col Fatto coffante, che la proibizione della estrazione dell' effettivo Contante è un provvedimento generale, che praticali nella maggior parte degli Stati di Europa, per motivo del buon Geverno, anche quando non fi rollera. il corlo abulivo, come parimente fi è lempre offervato in quello Stato ne' tempi paffati, ne quali non vi era l'abulo del corso delle-Monete ; di forte che l'estrazione non è flata proibita, ne fi proibifce, perche fi tema, che a motivo di valere meno nello Stato, non abbi a fat ritorno la Moneta estratta ; ma bensi per regola del buon Governo, e per quei fini, che sempre hanno mossa la Francia ad eseguire lo stesso, anche quando ben lungi dal timore, che non potesse la Moneta estraria far ritorno per motivo del maggior valore, cheaveffe fuori d. l Regno, effendo molto costante il Fitro contrario ; perchè fe l'era daro un aumento effernieco dentro lo stesso Regno al-P. VI.

fai fuperiore nea tanto al valor intriniços , quanto al più alzato querio abulvo, che fuori defib poterife trovariti, sode fe motivo di proindefib poterife trovariti, sode fe motivo di proindefib poterife trovariti, sode fe motivo di proindefib poterife del consideration de la motiva di productiona del considerationale del

Non fa allo stesso tempo il Consiglio concepite . come fi pretenda da' Ricorrenti fondare la tiflessione sopra il danare, che si estrae . per le Fiere di Lugano, e Bergomo, essendo: questa una estrazione necessaria, o sia riducendo, o fia alterando la Moneta, per effere l'unico mezzo atto a provvedere li Generi, che abbifognano , il che non ha rimedio , nè mai vi è stato, nè saravvi , nè tampoco coli"; accrescimento della Moneta potra ripararsi , b bensì solamente renderlo meno sensibile per le ragioni antecedentemente toccate : ed in effetto è molto evidente, che se il Negoziante ticeve in Milano la Moneta al giusto valore . non ci perderà fuori ; e se al contrario la riceve a maggior corfo, deve infallibilmente. perdere nel portarla fuori , o nel valore della fteffa Moneta, o nel prezzo della Mercatanzia , che comprafi con quella , e tutto quello , perde il Negoziante, viene a ricadere sopra. del Pubblico col venderfi a maggior prezzo li Generi competati , di fotte , che tutto l'allegaro penfiero, come fondaro fulla fola apparenza, e sopra supposti, che non sussistono, viene del tutto a svanire.

Si ruole parimente infonuare în questo, -Panto, che fenza valert del mezzo de Cambj, o perchê non vi fono in tutre le Parti, o per motivo-di approfitate per îl îngostelomaggior valore di Mosera fuori dello Satto, -igii teffi paratoalir le, effarechbero per prova-! vederți di molti Generi, quando în altro masio il comparerbero de Meccani del Pael-caconune l'interefic del mantenimento d'un finrito Commerci l'interefic del mantenimento d'un finrito Commerci vico Commercio.

Riconosce al contrario il Configlio, checiò resce in qualunque Contratto co Forestieri, sia in Contante effettivo, o sia per Lettere di Cambio, essendori in quello, e in quesis l'estrazione di danaro; penchè colla Lette-

m'di Cambio fi toglie quell'effetto dalla partita del Ciedito di quella Piazza, e & constituifce debitrice colle foreftiere , di modo che ella prima Piazza di Fiere, nell'aggiurtare. delle Partite, è preciso supplire col Contante. effettivo, o coll' equivalente gli effetti, che fono mancati , quando non ve ne fiano avanzati tanti , che , aggiustate le Partite del dere, e deil'avere , fieno baitanti per continuare il negozio de' Cambi. In quetto affonto, è molto ben noto il filtema . in cui rittrovafi quella Piazza colle foreftiere, rispetto al maggior valore, che importano li Generi esterni, de' quali abbilogna e e di quello importano li natorali , che eftrae , non effendovi altro mezzo che il Contante effettivo. Questo supporto confiderandofi , che il caso si rappresenti , come di una estrazione necessaria , ed indispenfabile , non potendofi impoverire lo Stato di più , o fi faccia detta estrazione da Partico-lari , e Mercanti , o da Mercanti soli , riducesi il pretelo male a che poffa farfi da qualche. Particolare a dirittura da fe , un ecconomia. di provvedersi di qualene cosa , che gli bisogni, ienza però, che possa il Configlio vedere effer male il provvederfi detto Particolate, fervendofi della fua libertà, ed arbitrio, per non volere spendere di più col Mercante inquelle può comperate per meno da un altro . Ne confifte la foftanza del Commetcio nel competare da' Mercanti nelle loto Botteghe , stando in mano di questi l'evitare queste compere de' Particolari coll'esporte al pubblico comodo tutti li suoi Generi a prezzi giusti : dipendendo da questo, che Il Particolari si prevalgano di loro , o fi divertano ad altra Parte. , e non dal supposto maggior valore delle Monote fuori di Stato,

18. Non pare, che meriti maggior confiderazione quello fi adduce nel decimoutravo Punto, per provare quanto poca fia la quantità di Moneta provinciale, alla quale fi è obbligato il Zecchiere , rispetto alla necessità dello Stato, ideandofi il caso di sortire dal Paele cinque cento persone con quella discreta quantita ft permette dall' Editto , la qual eftrazione, dicefi, ascenderebbe a maggior somma di tutta quella fi è obbligato il Zecchiere; perchè sieno cinque cento più , o meno le Perfone, che escono, discorre il Configlio, che in quei tempi paffati pet effere lo Stato molto più dilatato in Provincie, e molto più popolato di oggidì , si cuniavano annualmente ducento mila Filippi, e talvolta meno, per non adempire sempre li Zecchieri il loro obbligo;

effendo molto certo, che inpponendofi poteflero escire dallo Srato cinquecento Persone ne faranno allora anche eicite moltiffime di più, e fe colla fola escita di cinquecento s'idea l'eftrazione di cento mila Sendi , farà flate. fenza comparazione molto maggiore quella d'allora, che secondo li principi di questi, che oppongono, doveva effere rimafto lo Stato quafi [pogliato de' fnoi Filippi . Ciò non oftante non è accaduto tale spogliamento, nè giammai fi è inteso vernn lamento per quelli , che uscendo dallo Stato seco porravano quella di-Icreta quantità di danaro permello dagli Editti : ne manco mai vi fn chi s'ideasse possibile verun pregiudicio per il caso, che in oggi fa suppone : sì perchè non rutti quelli , che fortono dallo Stato, portano feco la suppostaquantità di danaro : ne a tutti è permeffa , ne tutti ritornano ienza danaro, ritornando più presto molti con maggior quantità di danaro di quello portarono con ieco nell'andar fuoriz come ancora , perchè se vi seno cinquecento, o mille Persone, che sortono, ed estraono danaro, nello stesso modo ve ne sono altre cinquecento, o mille Persone, che estraono, ed introducono danaro. Onde non sa comprendere il Configlio, come tutto quefto, per esfere si notorio , ed evidente contra l'idento riparo, non l'abbiano avnto presente li Ricorrenti . Oltre di che manco fi pnò con cettez-24 afferire , che portaffero fuori soltanto Filippi : anzi più presto sarebbe conveniente. portar fuori Monete foreitiere per la di già detta ragione, che effendo queste ridotte in. quello Stato al folo loro intrinieco valore. portate ne' loro Paeli ei guadagnarebbero il valor della fattura , faccedendo al contrario ne' Falippi, quali fuora di Stato la perderebhero.

19. Si ripetono nel decimonono Panto, quantinque in diverfi termini . le stelle confiderazioni di lopra già addotte, ed evacuate. Si afferma, che la proporzione, la qual tiene tra di loto vincolate le Monete , è una catena di fua natura durevole : Che escito una volta tutto il danaro provinciale più non farebberitorno; come in contrario (uccederebbe incafo di aumentargli il corfo: Che d'introdurrebbeto Mercatanzie più copiose del solito: Che se la proporzione non ha posto freno per il paffato al maggior corfo, farà un timedio, che non dara falure, perchè mai l'ha potuto apportare: non effendovi Legge, che l'avidità del lucro non fia capace a rompere.

Se la proporzione non è catena durevole,

forfi,

forff , al pensare de' Ricorrenti , lo farà la. fproporzione : ma fecondo fi principi della ragione, che a tutti c'infegnano, neffuna cofa può conservarsi senza la proporzione, mancando la quale, il tutto farebbe difordine, edingiustizia. Questo affonto non confistendo in altre, che nella proporzione della stima estrinfeca eol valore intrinfeco : con questo effremo deve effere regolato il Commercio Così lo hanno intefo, e l'Intencono quelli, che hanno cognizione di Commercio la qualquone Provincia; e così anche lo infegna la continua. pratica de' nostri giorni . Nè dassi a credere. il Configlio , vi posta effete altra dottrine. . ne altri principi in queita materia , donde. poffa inferirfi il contrario di quello dice, non effere per fua natura durevole la proporzionedelle Monete ; perchè se questa non è, lo sarà it difordine , che sempre va la seguito alla. fproporzione .

Per provate la loro proposizione , si accoftano quelli , che allegano l'abufo del corfo delle Monete, ralvolta più del giufte , quafi foffe diferto della natura della proporzione. quello, che è tutta colpa, è delitto degli antori dello stesso abuso. La proporzione, che corre tra le Monete, ha duraro, e durerà fempre fino attanto non l'altererà lo fteffo univertale confenfo , che l' ha ftabilità s'e fe la avidirà del lucro è capace di refiftere alle Leggi; il rigore di effe , e la giustizia , e vigilanza di chi li fa efeguire può, e fa mettergil freno , e castigare chi per delitto lo merità . Malamente fi Inppone , che la proporzione. delle Moncre non abbia mai apportato falute . E' questa l'unica regola, con cui fi è posto riparo a quei mali , che di tempo in tempo fi e tentato d'introdurre in quello Stato dalla... malizia di chi trovava il fno conto nel difordine per arricchirfi eol pregindiclo del Pubblico . E da che frequentemente fia itata tenrata l'inoffervanza , non cavafi ragione ; per cui abbiz da cedere la giuffizia delle Leggi , e l'antotità del Principe, affievolendofi ienza refiftere . Anzi bensì effervi tutra la ragione. per tagliare . e fradiçare con tanto maggior vigore si cattiva erba, quanto più va radicandofi , fe quanto più fi ritarda , tanto più difficile fara forfi , e più fenfibile al Popolo il rimedio, il qual però farà fempre unico, e neceffario, come molto opportunamente lo filsò anche ne' precifi rermini la Congregazione. dello Stato nelle fue riferite Rappreientanze ; e così fenza far cato della infuffitiente riferira rifleffione fatta fulla pretefa introduzione di

Mercatanzie più copiose del solito, la quale di già si è rela vana col detto poc' anzi, passa il Consiglio all'esame del seguente

20. Trattafi in questo vigefimo Punto , che per confeguire il fine della riduzione, che è il ribaffo del Cambio, fra precifa l'offervanza dell'Editto, la quale non porendo confiderarfi fe non se come speranza molto rimota, e per confeguenza altrettanto incerta, ed equalmenre dubbiofo il buon efito della riduzione, lascierebbe frattanto esposti li Popoli al pregiudicio certo, e non da compararfi con eiò, che più pretto è probabile di non ottenere . Contro questo riflette il Consesso, che se si offerva la riduzione: tale offervanza, ideata sì difficile, da altro non può procedere, fuorchè dall' Editro . Che fe non fi offerva , non conviene fingere un danno, dove non v'è. Ciò non oftante non fi fa capire , come mai pretendafi con tanto sforzo dare ad intendere la difficoltà, e quafi impossibilità di osservarsi ' un Editto', dove il Principe, che lo comanda, tiene tutta la forza per farlo eleguire., come pure il Governarore, ed i Ministri, dallo zelo , c vigilanza de quali non potranno nascondersi le frodi , che non vengano vendicare col castigo de' suoi Autori . Nè meuo comprendefi in che confifta il supposto danno, che abbia a produrfi dalla riduzione; perchè, dato anche possa effervi disordine coll'abnso del maggior corfo delle Monete tra il Popolos farà bene dannofa la tolletanza di tale difordine, non gia la riduzione; perchè non effendo mal flara rivocara la Legge, che prescrive il corso delle Monete al suo giusto valore, seffuno ha potuto, nè può obbligarfi a. riceverle a maggior corso . E se li Particolari contravvenendo alla Legge hanno volnto pagare, e ricevere a maggior corio, in questo sta il pregiudicio, non già ne' pagamenti, che a giutto prezzo fi fanno ad altri , quali non. vogliono contravvenire alla Legge . E ficcome la ragione c'infegna, che tutto quello è ingiusto, e disordinato, fi deve ridurre, ed emendare, secondo le buone regole, a tenor della Legge , pare che per il contrario fi pretenda infinuare dalli Ricorrenti, che le buone regole, e la Legge abbian ad accomodarfi al ditordine .

Si porra l'efempio, che per li Caffieri nel rievere fia Legge l'Editto, e nel pagare fi ufarpi il corfo abañvo; aggiungendofi, che, precifati li Sudditi dalla necessità de loro traffici a ticevere dal Forestire le Monete a maggior corso, troverebbersi poi dopo colla affini

mento delle Taffe, e Gabelle.

Per facilitare il Comineccio de' Sudditti di quello Stato permette S. M. che s'introducano tutte le buone Monete forettiere ; non. ha però mat creduto , che fia necessità o convenienza di Commercio, che quette, & ricevano a quel preszo, con cui le alterago i Forefliert ; bensi folo, che i fuoi Sudditi obbediicano alla Legge , che preferive loro il corio. al iuo giuito valore : fe dopo poi con falla... apparenza di profitto, credendo avantaggiato. qualche cota nel prezzo de' inoi Generi, hanno facilitaro il prezzo a' Foreilieri nelle loro, Monete , nun può di ciò esferne incolpato ilrigore della Legge, nè pretenderfi, che fi debba facilitare quetto arbitrio nei pagamenti de' fuoi Catichi, e delle Gabelle, non correndo la parita da calo a calo ; perchè fi compenlano li Particolari nei contratti , e traffici . de loro Generi, che vendono a misura del maggior corio della Moneta con che fono. comperati, in quello, dore que vi può effere tra' Contraenti ingiuitizia, benche tempre difordine, e pubblico pregiudicio per altre ragioni. Non fi compenta però il Principe coll'. aizare medefiniamente il prezzo a quello ch'è, ino , caricando di più le Taffe , Dazi , e Gabelle a milura del valor immaginario delle-Monete, alle quali is pagaffero con non folo. reale , ed effettiva , ma evidente perdita, fen-24 ttovarviti compenia, come fuccederebbe. auche a' Particolari , venendo in questo modo . a contribuirgli meno di quello fi deve, e non i potrebbeli a meno di cio fare a cagione di Laonde te il supposto pregiudicio replicata., polari impressioni il più delle volte meritino ti , che devono fatti al Principe nel grutto va-, offante non fono mai, canofciute per infutilore , come ft fa , e pratica in tutte le parri , ffenti non pare al Configlio, che fi pretenda evitare . uu pregudicio, ma bensi di godete profitto dell' espoito in quetto Punto, non sa vedersi, con pagar meno in pregiudicio del Principe . Se poi vi farà qualche Caffiere, il quale, ricevendo le Monete al giusto prezzo prescritto dall' Editto, voglia pagarle a corso abusivo, farà colpevole , e meritera di effere caftigato colla pena imposta dalle Leggi ; e non essendo la contravvenzione difetto della Legge .

nou v'e eagione, perche quella fi lexi . Non ha tralascuto il Configlio di riflettere , principalmente in questo, e nel feguente Punto, che una provvidenza tanto antica. stabilità con tanta premuta, ed ordinata da'

sione di vederfi diminuito il valor nel paga- Glorinfi Anteceffori di S. M., e da' fuoi Co-, vernatori , iempre defiderata , e richieita da. quello Stato, in oggi fi dipinga come cofa da abborrifia esponendo sotto gli occhi del Pubblico tante etaggerazioni epilogate ne Capitoli su pieni di doglianze, come cagione di un totale desplamento , L'intenzione rettissima di S. M. non è mai stata di pregiudicare i Popoli ; anzi è sempre diretta non folo all' amminutrazione di una efatta giuftizia, ma ancora, a pro curar loro tutto il possibil bene. Ond' è. che ben lungi dallo impedire li Ricorfi, che potlono talvolta ritardare il compimento de' Ipoi Decteti , supponendosi possano questi involgere qualche pregiudicio, è sempre molto pronto colla fua magnanima equità d'animo a fentirli , ed esercitare la sua incomparabile, Giuffizia, e Clemenza con risolvere quello, che a villa del retto giudicasse conveniente la fua fovrana Capacità , quando fi portino veramente giufte ragioni, e pruove in Fatto non già ciaggerazioni , ed ciclamazioni , quali , pulla persuadone , fervendo folamente a produrre cartivi effetti nel Popolo con mettergli in odjo la foyesus provvidenza , tanto più le fimili Carte & vanno spargendo impreste . In., questo modo applicando il discorso al caso ... che trattafi , per quanto S. M. , e tutti li Mi- , niftri sì di questa Corte come dello Stato conofreffero infuffultente tutto l'addotto contro l'Editto, ed in lequela di tale cognizione, comandaffe S. M. , che affolytamente faceffeli offervace il rifultato , è più facile il congetturare , che, ciò non offante, restarebbe negli animi de' Popoli la mal concepita opintone. supplire alle urgenze indispensabili per difela ; che fosse ingiusta , e pregiudicievole la tovradello Stato, e del Cefareo Reale Setvizio . na teloluzione E quantunque le cattise pomente tanto elaggerato confifte ne' pagamen- d'effere riguardate con dispiezzo, cio non.

Nel restante poi , rispetto alla fostanza. come la riduzione delle Monete al luo giuito valore, come fempre fu , abbia da impoverire, tanti fedelitlimi Vaffalli, effendoli gia provato, turto il contrario con quello fi è confiderato , da questo Regio Filco , dal Configlio , dalla .. ffells Città , da tutte le fue Univertità , e da turto quello Stato ne' fuoi antecedenti Ricorfi. E quantanque folle vero , che follevi qualche. pregiudicio , tutto farebbe del Particolare da non compararfi col beneficio del Pubblico, che ne feguirebbe dalla riduzione ; tutto 14rebbe, in una patola, non comparabile col... bene-

beneficio successivo, e perpetuo; tutto sarebhe in valore immaginario, e non reale, ed effettivo, non comparabile col certo vantaggio, ed infallibile, che averebbe quello Stato . Tutto finalmente consisterebbe in tre quarti , o in uno o due poco più per cento , lecondo la... diverfità delle ipecie; perdita così poco confiderevole, che in vetun modo non potrebbe paragonarsi ai molto maggior bene, che a tutti rifulterebbe dalla riduzione al giusto valore... e dal riballo de' Cambi, e de' prezzi de' Ge-neri principalmente forestieri. Perdita in foflanza sì lieve , che quand'anche , per impoffibile . non venifie compensata da altro utile . non meritava il menomo richiamo, non che tante tirida; effendo per verità una poca cofa, tanto meno tenfibile, per fuccedere una fola volta, come fi è detto : perchè, spesa per la prima volta la Moneta, già cessa qualunque. perdita per ritcuorerla nell'avvenire allo fteflo giulto valore, come fi è pagata : non pocendoii con questi termini falvare la efaggerazione di aversi ad impoverire tanti sedelissimi Sudditi .

In mille altre occasioni patisce il Pubblico incomparabilmente maggior perdita fenza verun compenio per altra parte, principalmente, quando crescono li Cambi, e si altera il prezzo de' Generi; non sempre ciò provenendo dalla contingenza de' tempi , ma spesse volte. dall' avarizia d'alcuni Mercanti, quali fotto il manto dell'accreicimento de' Cambi, e del maggior corso delle Monete, o di qualunque alito accidente, eccedono con ingiuttizia pubblico danno, e de' Particolari ancora, la proporzione, con sui doverebbero milurarfi li prezzi di quanto vendono. Ciò non oftante al Pubblico pare tutto giusto, e ragionevole, perchè non lo confidera. Al contrario nel caio, di cui trattafi, la provvidenza non è nuova, ed è appoggiata alla pratica univerfale , ed alla giustizia , ne porta pregiudicio . ma bensì vantaggio; e quando vi foffe danno, non farebbe confiderevole per effere leggiero. come di già si è detto. Con tutto queito si alzano tanti clamori, e crede il Popolo ciò fia la total rovina, e defolamento : cosi credendolo, perchè gli viene detto, non perchè lo conoica; e così per non effere il Popolo capace a conoscere questa materia, come per elfere incoffante, ogniqualvolta furono pubblieati fimiglianti Editti , con tutto che aveflero la steffa apparenza le ragioni, quali oggi fi allegano, che non fono nuove, nè fi fentirono grida , ne si credette il Popolo pregiudicato . . P. VI.

Da quella rificilione, e da rutto il detto inquello Panto, s'infericiono molto forit ragioni per foipettare, che tante efclamazioni, e ittida fiano flate procurate, e fomentate da qualcuno, che avendo per l'addietro trovato il fuo utile el difordine; coin ono può acquitarfi nel vederfi levato il modo di continuare regiudicio di tutti gli altri, persilimente del poveri, quali non avendo che vendere, non pessono pessono con controlo del controlo per posifico compersifi per altra parte.

Si fuppone, che la riduzione nello fleffo tempo, che int tanta fitzge nel Popolo, non farà utile, ma bemi pregindicievole al Regio factorio della riduzione della riduzione di che in mofo i paimo di S. Ma gioliveria, provvidenza della riduzione, ma la folo giutizza e di folo bene del uto Suddiri. Per il retiante, ben langi dal provarfi l'ideato pregiudicio, è vertità, el evidenza rutto il contrario: e finedo cervo, che fi al Samma ricorebbe tano meno effettivo danaro, quano rebbe tano meno effettivo danaro, quano

importaffe l'alterazione .

Si esaggera, che sospira la povera Plebe, quando è certo, che questa rittrova più immediato il buon effetto della riduzione; perchè sendo quella, che riceve, e spende più degli altri la picciola Moneta di Rame, quale non è compresa nella riduzione , goderà il profitto di comperare più a buon mercato. ienza nulla perdere in detta Moneta, nè meno nel valore immaginario, che non lo tiene. Ed in cafo di riceversi dalla Plebe Moneta d'Argento al corfo ridotto, è anche più evidente il di lei guadagno; perchè dove col corfo abufivo , nel pagarlefi quarantacinque foldi , folo le davano un Testone, addesso colla riduzione, fono coftretti a darle un Testone, ed un foldo. E quantunque fia vero , che fubito pubblicato l'Editto, chiunque possiede le Monete ridotte, perda quel valore immaginario del corfo abufivo la prima volta, che le spende; della Resfa maniera non può negarfi , che più avanti non passa il discapito, compensandos da ognuno questa leggiera, ideale, e immaginaria... perdita con molti veri , ed effettivi vantaggi nel tratto successivo; e sopra tutti la Plebe, la quale vivendo de fuoi fudori, ed alla giornata, non può avere maggior perdita di quella fia capace apportar le quel pochissimo danaro, che ha bisogno di spendere subito, ricompenfandolo fubito poi con molto vantaggio fuccessivo: verificandos in questo modo il contrario di tutto l'esposto con tanta esaggera-Ttt zione.

Che li Debitori non paghino : Li Creditori non rifcuotano : Li Negozianti non traffichino, con tutte le altre elaggerazioni di tal forte; se il fatto è vero, si vede chiaro, non esfere questo effetto della riduzione, ma dell'incertezza, in cui hanno costitusto il Popolo le voci iparie, o forsi fatte appoitatamente spargere da quelli , che per loro particolari fini non vogliono tal riduzione, e per farne in pochi giorni rivocare l'Editto; motivo certamente affai capace per ritenere qualunque dal contrattare fino a che non cessi l'incertezza con vedere eseguita, o rivocata... la Legge : tanto più che sapevasi, si andavano ogni giorno moltiplicando li Ricorfi a motivo di far mutare la provvidenza data in altracontraria. Anche in calo di non far profitto tanti Ricorfi , spargersi tante voci che somentano in alcuni l'incertezza, in altri la speranza per sempre, e in qualunque parte, dopo un lungo abuso si pubblichino simili Editti, tuole effervi qualche sospensione del Commercio, a motivo, che nessuno vorrebbe esfere il primo a spendere a minor corso le Monere. o perchè non è così facile di subito conseguire il beneficio del ribaffamento di quello fi compera con proporzione al minorato valore della Moneta, come è giusto, e si guadagna poi cel tempo. Così se in questa occasione si è provata più lunga la folpensione ( se non è stata forie in gran parte proccurata, comecon molta ragione si sospetta) non è giusto l'elaggerarla per un cattivo effetto della provvidenza della riduzione ; bensi è chiaro, che cutta la fi debba attribuire a' fuoi clamori, e Ricorfi, ed alle stesse esaggerazioni.

Si produce tra le altre cofe, che li Mercanti fi fono ritirati dalla folita fomministrazione delle Sete ai Tessitori, dal che è convenuto, l'aversi a licenziare un gran numero di Operari, quali medesimamente implorano la. provvidenza del loro foltentamento. Questa. circostanza (se pur non patisce eccezione nella fortanza del Fatto ) maggiormente fonda il fospetto d'essersi promossi tanti clamori per artificio degli stelli Mercanti. Esfendo innegabile, che essi non potevano non conoscere di non avere a durare lungo tempo la fospensione del Commercio, e che od osservandosi, o rivocandos la Legge della riduzione, non poteva a meno il Popolo di qualunque qualità. che non ricorreile alle loro Batteghe per prowvedere ognuno a' propri bilogni . Suppolto queito, in cui non cade dubio veruno, è nello stesso modo certo, che tutto il lavoro di

già fatto da' Tessitori, ed Operari per conte de' Mercanti non farebbe loro stato di minimo pregiudicio; perchè se non l'avessero spacciato in quei pochi giorni della folpensione . l'averebbero tanto più necessariamente venduto dopo. Di forte che non essendo questo il motivo, nè meno volendo gli stessi Mercanti dare a divedere, che lo fosse per lasciare oziosi li fuoi Operari, pigliano il pretelto di ciò fare indotti dal ribassamento della Moneta : convincendofi pure quelto come infuffiftente, mentre che se dessi apprendevano, che il pagamento delle mercedi a' Lavoranti delle loro Sete, con Monete ridotte diveniva ad effi pregiudicievole, ben potevano pagarle con altre non ridotte, come sarebbero quelle di Raine, quelle provinciali di Argento, o qualche altra, nella quale non v'è, od è intensibile il ribaffo . La verità però è , che in nessune. maniera poteva pregiudicarli la continuazione de' lavori; bensì era loro di maggior danno il sospenderli, che non col pagarli a Monere anche le più ridotte : essendo evidente la ragione, perchè (le fosse, come non è vero) che il Mercante perdesse nella Moneta ridotta, compeusandosi poi egli in tutto, e sempre con vantaggio, col prezzo della Mercatanzia, che vende, se vi tosse danno, nonfarebbe mai suo, ma di chi compera. Frattanto con quelta evidenza di non patire , nè poter patir danno per la Moneta ridotta, non vorrebbe espressamente perdere il profitto di quel tempo, in cui fa cessare le manifatture, quando è ben noto fruttargli molto più il travaglio degli Operari nelle fue manifatture, di quello produce la mercede, da lui a questi sberfata, non essendo propria d'un Mercante tale trascuraggine, con evidente fua perdita. Il timore adunque di perdita non può mai esfere thato il motivo di simile risoluzione accagionante a tutto il più una momentanea. sospensione de' suoi trassichi; molto meno può esferto il timore di perdere nel negozio delle fue manifatture nell'avere a pagare le mercedi con Monete ridotte , per quello si è detto, ed è evidente. Onde non può effervi stato altro motivo intereffante, le non che il fine di tentare, se con quelto si potesse conseguire. l'intento più utile, che il non perdere detto travaglio di pochi giorni di fue manifatture; non comprendendofi polla effere stato promofso per altro scopo, fuoriche per dare ad intendere con questa dimostrazione, tendere la riduzione delle Monete ad una distruzione del Commercio, e ad una total perdita. Ben cososcendo, che dal licenziarsi gli Operati, ne seguirebbeto le laro strida, e clamori, pare, che siansi dati a credere i Negozianti, che si nuovi Ricorsi di quei poveri abbandonati, edisperati, cagionando maggior traccasso nel Popolo, potesiero far temere qualche tumulto, e con questo dare un final impusso alla rivoczzione dell' Editto.

22. Proffieguefi in questo Punto, contemere la rovina della negoziazione ful fupposto, che perdendo lo Stato la Moneta, cesfarebbe l'arbitrario Commercio de' Forestieri, che non guardano più avanti del loro proprio interesse. Ma non perde mai in uno Stato la Moneta, quando è posta nel suo giusto valo-se; bensì perde il Commercio, se questa si spenda per più, che non vale: se il Commer--cio arbitrario non si regola col valore immaginario nè delle Monete, nè di qualunque altra cofa. Gli steffi, che il contrario suppongono, scuoprono l'insuffistenza del supposto, con cui afficurano non guardare il Forestiere. più in là del suo proprio interesse, non facendo caso li Commercianti dell'immaginario, ma del vero profitto, nel quale ben fanno non poter mai confittere il maggior valore ideale, ed abufivo delle Monete : non ignorando quefti che a mitura della valutazione delle Monete s'accreicono li prezzi alle robe, che comprano; e quello, a cui unicamente fi ha riguardo ne' Contratti , altro non è , che il valore effettivo di ciò si dà, e si riceve; onde non hassi a temere, che per motivo della riduzione delle Monete possa venire la rovina. della negoziazione, e del commercio arbitrario.

Maggiormente si esaggera, e, come se il supporto fosse una realtà, si espone, che mancando in questo modo gli alimenti al Popolo, che col Commercio si sossema, vederebbesi coltretto a mendicare per le strade, o ad abbandonarsi a' ladroneggi, ed a suggire dallo Stato, seco portando le Arti, che stabilite oltre a' suoi consini farebbe l'ultimo fatal colpo, qual taglierebbe il sotti filo della Mercatura provinciale: Male così grande, che obbligò appromulgare Edutri per trattenere gli Operari, che erano restati nel Paese, e richiamare queli, che erano cesti: seguendone da tutto questo la s'opolazione dello Stato.

Non possono dipingersi con più forti colori, nè più orride le conseguenze della riduzione; ma come che sono tutte appoggiate a supposti non sussitienti, si omette di allegarte; tanto più, che espoite agli occhi del Pubblico, più che tanto non intelligente, servirebbero a rendergli più forte l'apprensione. della sua fatale rovina.

Non è da porsi in dubio, che cessando tutto il Commercio si delle cose arbitrarie. quanto delle necessarie, nè seguirebbero grandiffimi inconvenienti, e verrebbesi a totalmente impoverire il Paese : ne anche v'ha dubio, effere questo un caso impossibile, che. possa accaggionarlo la riduzione delle Monete al suo giusto valore; quando per altro averebbe questa a necessariamente produrre unconfiderevole beneficio allo stesso Commercio. Molte, ed affai note fono le cagioni dello scadimento del Commercio, della spopolazione . ed intiera tovina degli Stati . Ma nontroveraffi mai nelle Storie, che il mantenere le Monete nel loro giusto valore abbia partorito la più lieve difgrazia. Sonofi ben veduti Commerci distrutti, ed intieramente spopolate le più floride, ed abbondanti Provincie per effervi state alterate le Monete . Per questo ne' Paesi ben amministrati, quando si è dato il caso, che nello eseguirsi qualche Editto, fatto per la riduzione di Monere, ne ricevesse il Popolo, specialmente il ceto de Poveri , qualche danno intollerabile , più preste hanno applicato gli stessi Pubblici a compenfarlo in parce, prima che per questo si permettesse di lasciare intieramente non eseguita tal provvidenza : essendosi sempre creduto in questi casi, che il tollerare l'abuso, fosse rimedio peggiore del male.

22. Dello stesso modo si assicura , che. l'altro Fatto , mai fu , nè potè effere , mancando il supposto, a cui s'appoggiano le pregiudicievoli conseguenze da questo dedotte. . Supponesi in un Editto pubblicato dagli Svizzeri, con cui si proibilce rigorosamente lo spendere le Monete a meno di quello correvano prima dell' Editto di quello Stato . Supponesi ancora che in vigore di tal Legge siasi cessato dagli Svizzeri di provvedersi , comeprima, de Grani, e Risi di quello Staro per la parte di Como, e del Lago-Maggiore, e di non effervi più speranza d'indurgli a riasfumere questo Commercio, avendo questi voltate le spalle, e protestato di trasferirsi per queste compere in altri Paesi; supponendosi anche abbandonato questo Commercio per parte de' Griggioni. Questi due supposti però altro fondamento non hanno, che le fole relazioni de' Commeffari di Como , Intra, e Palanza, e del provvisionale provvedimento presosi dalla Comunità di Lugano, la di cui cepia fu rimeffa colle altre Serieture dal Governatore.

Subito che per il Ricorso della Città di Como, e'per le Relazioni de' riferiti Commes-· fari intele il Configlio le prime voci del fuppoito Editto degli Svizzeri, e del loro succesfivo abbandonamento, come de' Griggioni, del folito commercio de' Grani , e Rifi conquello Stato, fe gli rapprefentarono moltiffime rifleffioni, che gli petfusdevano l'impolfibilità di poterfi occasionare tal caso dall'Editto delle Monete, come supponevasi. Si ebbe preiente la convenienza, e necessità delle dette Naziotti di provvedetfi di Grani in quello Stato , per la fua immediata vicinanza , e pet il comodo del ttasporto, che quantunque aveffero da Ipendere tre , o quattro, o cinque fold! pet facco , che farebbe il più ne potesse provenire dal corso abusivo al vero, non li cornerebbe loro per questo il mutar parte per tale provvedimento con si poco vantaggio: iapendo essi, che si esporrebbero a cammini molto lunghi con moltifiima loefa , perdita . di tempo, ed incomodo, e non fempre fuori di pericolo. Medefimamente patve al Configlio , non fosse possibile il supposto Editto . patendogli eola affai nuova, che un Principe s'immilchiafle in mandat in cetta del corlo delle Monete in altri Stati fuori del fuo dominio. e quelle Genti avessero intietamente perduta. la prudenza del loro Governo con dare unordine si opposto alle sue necessità : essendo notorio, non potete questi astenetsi dal Commercia di quello Stato non folo per il bifogno de Grani, quali pet effete confinanti non poisono ricavare da altra parte con più convenienza; ma anche per l'efito de' loro Generi in particolare di Formaggi, Cavalli, e b:fliami : non effendovi dubio , ehe cavano più loto da questo Stato incomparabilmente maggiot quantità di danaro di quello spendono nella competa de' riferiti Gtani, e Rifi. E finalmente crede il Configlio, che per contituite una Legge generale, tanto più che involge rificilioni di maggiore importanza, così nel politico, come nell'ecconomico di tutta. quella Nazione, doveva effete precedura qualche Dieta di tutto il Corpo Elvetico, la quale non farebbefi così presto fatta . L'origine della voce precorfa del supporto Editto proceduta da uno Svizzero di Bilinzona, che ciò diffe ful Merearo d' Intra , e parse al Configlio, che non meritaffe fede veruna il detto di un-Mercante di quella Nazione, quale fotfe ideandofi di prendere le Monete al corlo fuo abu-

fivo, tenò con quella invenzione d'impunitàper ortenete il luo intento, e col fatto fiello diede a feoprite la vanità della fiu minaccia; non avendo quelli ardie di venire a comperate li Gram in queflo Stato al valore ridotto, nè volendo egli effere il primo a pagar la pena del imposito Editro; ben fapendo, che quanto prima lo feopritebbero il inois, efiendo egli thro il folo Svizzero vennor inquel Mercato; e di nefferto di Perduno pegli nea moti di quella Mistone, e non fi è verificata, ne potreva vetificardi la minaccia, di non avere a ritottare più il fiuo antico Commercio.

Essendosi dopo veduta dal Consiglio la. citata Carta riniella dal Governatore, che forfi era l'Editto supposto dalli Ricortenti, si è riconoleiuto, pon effete altro che un ordine. ptovvisionale pubblicato in Lugano, acciocche nessuno di quel Luogo potesse rifiutate di ricevete le Monete a minor corso di quello avevano avanti l'Editto di quello Stato; e in questo modo anche col fatto si è veduto scomparire il pubblicato Editto degli Svizzeri proibitivo a' fuol Popoli fotto rigorofissime pene. di spendete il danato anche in altti Stati al valore ridotto in Milano; non effendo stato, che una proibizione particolare nel folo Luogo di Lugano per li foli fuoi Abitanti , non... già di potete spendete il danaro suori di detto Luogo al valore, che alttove fi ammette; ma folo a non potere dentro quel Luogo negate di riceverlo a meno di quello già cotreva ; e queito anche effere fatro provvisional» mente, forfi affine di alpettate l'etito dell'Editto in quello Stato , petchè dalla rivocazione di queito, o dalla offervanza, è certo che quella Comunità prelo avrebbe ancot effa le milure nella particolare fui giurifdizione circa al corlo delle Monete : e non effendo tal Ordine di tutto il Corpo El verico, non può chiamarfi Editto degli Svizzeri, nè itenderfi ad altri Lunghi foggetti a quel Dominio, come farebbero Locarno, Mendrifo, Belinzona, ed altri Luoghi confinanti con quello Stato, ne quali forfi fi offerva, e fenza dubio offerveraffi in avvenire la niarrea di [pen tere le Monete. al cotlo, che fi ricevono lul Milancie, come sempre hanno praticato per il passato .

Da tutto ciò ben si vede, quanto sia infussistente il timote di perdetsi per causa dell' Editto delle Monete il Commercio con si Griggioni, e Svizzeri; e se per qualete tempo iono stati pochi quelli andati a' Mercati di

ouel-

quello Srato , ciò non può attribulefi all'Editto . ma bensì alla Stagione troppo incomoda per la navigazione in quei Laghi, ed anche. alla (peranza univerfalmente concepita di presto essere rivocato tal Editto: non avendo torfi trovaro in quei primi giorni la reciproca convenienza per parte de' Mercanti di quello Staro , che corrifpondesse a quella delle Monete , come suole succedere in fimili occasioni, nelle quali sempre si deve al tempo la. ginsta stima delle cose ne' Contratti , essendo mediatrice tra effe la rispetriva convenienza. così di chi compera, come di chi vende, olere la giustizia, per rapporto alla quale, come falifcono li prezzi a mifura del falimento del valore immaginario delle Monete : così . ceffando questo, fi diminnisce il prezzo, perchè sempre uguagliafi coll'effettivo, che fi riceve .

34. Non fa poco fraccasso l'apparato di miferie, che intendefi dimoftrate in questo vigefimoquarto Punto, perchè viene supposto gia per cola fatta , l'effer terminato il Commercio con gli Svizzeri, e Griggioni, temendofi lo stesso inconveniente per la parte del Genovefato, fecondo il rapprefentato principalmente da quelli di Pavia colla circoftanza di non volere i Forestieri spendere Il danaro a meno di quello corre tra di loro 1 daddove ne proviene il non poter avere efito li Grani dello Stato, e non effendovi nel Commercio Moneta provinciale , vengono a vederfi inpoco tempo spogliati li Popoli d'ogni sorta. di Monete, e conseguentemente del mezzo necessario pel loro sostentamento, e per pagar Taffe, e Gabelle; per li quali motivi fi domanda la provvidenza di porfi ad una ginsta proporzione le Monete di una Provincia. con quelle dell'altra , o fia inducendo gli Eiteri a proibire ancer effi d'accordo ne loro Stati l'eccesso del corso delle Monete, o fia. aumentando le provinciali in proporzione al corso delle forestiere .

Diícotre il Configlio, che la differenza, del corfo delle Monete tra le Provincie confinanti non fu mai cagione di allontanze, o di intendure verum Commercio: effendo certiffino, che in qualunque forza di traffico, silreo non fi confidera fe non quello fi da, e di
ticove, preodendo ognuno, tanto nel vendere, soone nel competare, le fue míture, fee, soone de competare, le fue míture, fequefto certo finpolio devesi confiderare, che
il Forefitere nel venire che fi in quello Struo
pet competare Grano, od altri Geneti, altro
pet competare Grano, od altri Geneti, altro
per la financia de la competare de la co

motivo non l'induce a questo Commercio, se non se quello del suo utile, il quale mai non può trovare nel riceversi il danaro al corso abusivo : sapendo ben egli , che a misnra del va-lore maggior del giusto , con cni egli vuol spendere le sue Monete , si accresce il prezzo alla roba , che compera , di tal forta , che lo spendere la Moneta in tale occasione, sia a. un corfo, o fia all'altro, rignardo a quel che compera, come a quel che vende, è una quiftion di nome , che in realtà fignifica lo fteffo ; perchè se fi accresce il prezzo a ciò fi compera con Moneta alterata, fi ribaffa, se fi compera con Moneta di ginsto valore . La. sperienza de' tempi passati , quando si facevano questi stessi traffici anche con maggiore affluenza, fenza che vi fosse il menomo abuso nelle Monete, è una ben manifesta pruovadella convenienza rittrovavano li Forestieri in detto traffico, la quale non consisteya nella differenza del corso delle Monete .

Sia, per esempio, il caso di volersi comperare da un Forestiere un sacco di Grano con volere si riceva il Testone a soldi 45., e cheil Venditore ne voglia tredeci lire e mezza. al facco ; pagherà il Compratore detto prezzo con fei Teftoni . Mettafi l'altro cafo di praticatfi la riduzione , valutando il Testone non. più di foldi 44. non farebbe più allora il prezzo di sa. lire e mezza, ma folo di sa. lire e 4. foldi, con che non vi farà la perdita nè per la parte di chi compera, nè di chi vende ; perchè sì nell'uno, come nell'altro partito ciò fi riguarda , ed il valore del 6. Teftoni , che della stessa maniera si pagano nell'uno , e l'altro caso, nè più nè meno. Se poi quello, che vende nel caso della riduzione, di più de' fei Testoni vuole li sel foldi , commette. una manifesta ingiustizia, perchè vuole non... già perdere , ma guadagnare , mentre riscuote lo stesso valor di prima, e di tal modo, che se per questo venisse a parire qualche sospenfione nel ino traffico, non averebbe a ginitamente lamentarfi della riduzione, ma bensì di se stesso, e della sua avarizia. Tanto più che ben considerato il tutto di questa materia, li 45. foldi nel corío abutivo non farebbero maggior figura nel commercio dei 44. ridotti al giusto valore della Moneta .

In quante occasioni sensi pubblicati Edireti per la riduzione delle Monete, sempre vi è stata qualche sospensione di Commetcio per le ragioni antecodentemente roccate, ed eraatiai naturale, che in questa si provaste più, che in ogni altra, per la sperana generalmento. altra .

mente concepita della prefta rivocazione dell' Editto, di cui si tratta. Però siccome sempre per il paffato è incceduto, che la convenienza e necessità de Contraenti non hanno sofferto per lungo tempo la fospensione; così non può se non che succedere lo stesso nella. presente conginttura : non potendo trovarsi convenienza ne' Venditori, come ne' Comprazori nello abbandonamento de' iuoi Commerci per la differenza di quattro o cinque foldi in un facco di Grano, anche quando fotle vera. e ficura a ranto più effendo folamente immaginaria, perchè quanto produce il corso abusivo mai non può effere reale, ed effettivo, ma. folamente ideale, e sempre soggetto colla riduzione, come cosa ingiusta, contraria alla... Legge, e perniciosa al ben pubblico. Ciò confermafi anche colla sperienza di ogni anno, non tralafciandofi mai di vendere tutti quei Grani, quantunque vi sia molta disferenza da un anno all'altro, anzi da nna fettimana all'

Sarebbe di molto piacere al Configlio. che verificassesi il supposto abbondante esito de' Grani di quel Paele per la parte del Genovefato, che averebbe con quello ceffato quel confiderabile danno tante volte rappresentato in supposizione, cioè, che non prù andassero i Genovefi a provvederfi de' Grani in quello Stato, come prima. Vi è però molta ragione a dibitare. effere accidentale la compera de Grani, che fasti da quella Nazione ful Pavefe ; perchè dopo di aver cessato questa dal suo antico commercio di comperar Grani in quello Stato , he rittrovato il fuo utile nella compera di effi in altre Patti, e meno ritttovasi in bisogno di accudire a detta compera inl Pavele, potendo riulcirle più comodo il provvederiene nelle. dne Provincie più vicine di Alessandria, e Lomellina, dove ne può rittrovare in abbondan-24 pcg la sua intiera provvisione. Onde benfi vede da questo non potersi temere la minima confeguenza, molto meno fospendersi anche per poco rempo il Commercio de' Grani col Genoveíato.

Se Il Paveti defidezano, che fi permetta, oggi intra di Moneta anche problèta; è una oggi intra di Moneta anche problèta; è una defiderio ingiunto, che opponefi a tutte le regole del buno fovereno, e di alla pratica di tutto il Mondo, fipecialmente delle Monetaccou lega, i e guali in neffina parte fi ammettono, altro che le provinciali; e put quelle, de fono eccedenti nella quantità, o nel corfo centre[pertivo alla lore qualità, fono dannofe al Pubblico, come ben lo ferrimentano quel

Popoli, dove si pratica. Ma se poi dalla riduzione delle Monete permesse nell' Editto ne fiegue il pregiudizio di non poterfi vendere li fuoi frutti , e reitare fenza danaro , pare al Configlio per le di già roccate ragioni , chenon debbano avere più verun rimore : frante che la riduzione non toglie niente del ino valore alle Monere, ma che folo proibendone. l'abulo , leva l'inganno all'immaginazione . acciò non fi riceva per danaro quello, chenon è tale, dal che non può ritultare il monomo pregiudicio ai Contratti, ne' quali non fi confidera ( come fi è detto ) altro che l'efe fettivo danaro, che fi dà, e fi riceve, daddove deriva il proporzionarfi li prezzi al valore delle Monete. Così pare al Configlio, che la domanda fiafi accostata alla Massima di porsi in giulta proporzione di corio le Monete di una Provincia coll' altra, che appunto è quello . che S. M. ha voluto colla provvidenza. data nell'Editto della ridnzione . Però non può correre circa il modo neffuna delle parti dell' alternativa proposta , non dovendo S. M. andar cercando quello, che altri Principi praricano ne loro Stati per regola del loro Governo : ne effervi ragione di aumentare le Monete provinciali col ricevere la legge dall' abufo, stantechè sarebbe un rimedio peggior del male, come più volte sopra si è considerato.

ss. Si ftende il timore in quell'altro Panto circa gli altri Generi di Lino, Steu., Formaggi, dubitandofi, che poteffero anche questi rethere invendut, e con questo cessire l'unico mezzo di far danari da contributri alla Camera per le Trappe con jucceffito pregiudicio di reltare lo Stato lenza danaro, quale rusto doverebbe efcire per ragione del Commercio positivo. dal che ne derivarebbe. Commercio positivo dal che ne derivarebbe. Prociolara al Carona perzoa vile, edi Romitico anche costretto ad abbandonare la fua., Patria.

Queflo timore, secondo la intende il Gonfigito, non ha altro fondamento, se non tel'antecedente; non potendo mai magare il
Compratote forelitere a cajgone, che dandofi
alle Monate il loto giutto valore, che inogunan corrilponde al tuo intrince, ni leva
al Tajhore quel folto immagnazio conceffigil
totto della consultata della consultata di contro e, le trovevà maggior nulle nel Commercio di altre parti, la qual rificilione è quella,
che mitura il pafi de' Compratori, e la pretenfione del maggiore, o minore prezzo di
chi vende. Ond'è c, che non può mi adra il in
chi vende. Ond'è c, che non può mi adra il in

cafo, che per questo ne succedano li danni, che fi temono : effendo cerriffimo, non potervi effere verun pregiudicio , come fopra fi è di-

be effere meno sensibile il disgusto de pregiudici , se colla contravvenzione delle Leggi , e degli Editti avesse ognuno di propria vo-Ionta introdotto il corfo alle Monete maggiore di, quello preseritto dall'Editto; dovendo in tal calo conoicersi ognuno per autore del proprio danno; ma essendosi ricevuto, e contrattato fotto la buona fede dell' Editto nell' anno 1723, pubblicato, con effere precedute. le pruove, e Consulte approvate da S. M., hanno creduto tutti , che potevano , e dovevano ticevere le Monete al corfo aumentato, e che il prezzo allora dato corrispondente alla fua bonta intiinfeca, riconofeinta, farebbeanche mantenuto per l'avvenire, rendendofi più sensibile in vederla in sì poco tempo tanto notabilmente ridotta.

Pare al Configlio, che quelli hanno così discorso, abbiano manifestamente condannata la loro stessa doglianza; perchè allo stesso tempo, che quetti fi appoggiano all'Editto dell'anno 1723, confessano, in ordine alle. Monete non comprese in detto Editto, doversi ognuno riconoscere per autore del suo proprio danno, come in fatto non comprendonfi indetto Editto le Monete di Argento, per le quali da quando fi è posto il valore di lir. 7. al Filippo, non vi è più stata alterazione nelle Tatiffe, anzi fi è ordinata la fua puntuale. offervanza. Onde non può confiderarfi per buona fede il Contratto delle Monete d'At-

gento al corso abusivo.

Rispetto alle Monete d' Oro , sul supposto fosfesi accreseiuro il prezzo di detto Metallo fino a 118 lire l'oncia, dovendofi pubblicare il riferito Editto, con proporzionare le Monete di Oro al mentovato valore ; come che dopo si conobbe d'effersi preso equivoco nel supposto valor dell'Oro, quale non venendo regolato a quel dell' Argento, poteva facilmente, e preito succedere, che coll' Oro fi comperaflero tutte le Monete buone, e giutte di Argento, con evidente perdita di quello Stato nel Cambio, e con pregiudicio del Commercio , quale più mantiensi coll' Argento , che con l'Oro ; S. M. degnossi comandare , che si riconoscesse , e fissasse il vero valore dell' Oro, e si uguagliassero le Monete di questo Metallo con quelle dell' Argento, il che, dopo molte sperienze, e fiaure informa-

zioni, fi è finalmente eseguito coll' Editto del 3. Gennejo di questo anno, col quale fi è allo stesso tempo dato al valore dell'Oro il prezzo, e la proporzione in qualche cosa più dilatata del paffato , come antecedentemente fi

è confiderato .

L'effersi posto nell'Editto il prezzo dell' Oro con un supposto insuffistente, non fa., che li Sudditi possano pretendere sorto buona fede di aversi a mantenere un corso alle Monete di detto Metallo, che per efferfi riconosciuto maggiore del giusto, e in conseguenza necessariamente dannoso , ha comandato S.M. che si emendasse per bene di loro stessi : tanto più, ch' era vennto il caso di non potersi più permettere; perchè venendo da questo alterata la proporzione dell'Oro coll'Argento. oltre anche d'effere ingiusto il dargli un valore, che non aveva, stavasi di gia provando l'intollerabile inconveniente, che si temevadi non vedersi altro, che Monete d'Oro nel Commercio, e molte ancora affai calanti, affieme con molte altre forestiere d'Argento inferiore , effendo state da queste estratte rutte le buone, e giutte Monete col discapito di que' Popoli, e tommo pregiudicio del Commercio. Perilche non deve fembrare cofa nuova. e ben lungi ad effere sensibile, come dipingesi, devefi rendere grazie a S. M. che una volta... conosciuta la necessità di accorrere col rimedio ad un sì perniciolo male, abbia disposta... la minorazione del corto di dette Monete. riducendole al giusto . Lo che ben considerato, oltre la giustizia, e regola del buon Governo , in foitanza nulla toglie alle Monete. steffe, non effendo in realta il loro valore. quello tenevano nel corfo , la ftima del quale ridotta alla giustizia, e cerrispondenza del suo intrinseco, viene a valere lo stesso, ed a fare la stessa figura nel Commercio, che faceva il corso alterato, stante la proporzione, con cui regolafi ogni cofa ne' Contratri ; come purenon può non succedere tra poco tempo, secondo periuade la ragione, e sempre si è sperimentato in fimili occasioni. Se frattanto ne venisse qualche leggiera perdita a' Particolari, che difficilmente accaderà , non potrebbe elfere , che per una fola volta , e verrebbe ad effere ben compensata dal successivo beneficio. Sopra tutto non meritava di essere attesa inconcorso della causa pubblica, a contemplazione della quale si è stabilito tale provvedimento .

27. Pare ai Ricorrenti , che questo Punto meritl particolare riflessione sopra il danno de' Debitori, avendo questi ricevute le insprestanze rispetto all'Oro fotto la buona sede di un Editro, e rispetto all' Argento nella, circostanza di un comune errore, e di una, rolleranza di molti Instri; satebbero ora costretti a ristituire intrinsecamente maggior da-

maro del ricevuto . Non ia eapire il Configlio, come questa riflessione a favore de' Debitori venga promossa nel Ricorso di quella Città, dopo che ella steffa in un altro Ricorfo del 23. Agosto dell'anno 1725. , favorendo non gia li Debitori, ma li Creditori, aveva confiderato tutto il contrario colle segnenti parole = "Scor-" geranno pote le SS, VV. il gravistimo pre-" giudicio del Banco, e chiunque in quello " intereffaro eol dettimento della pubblica... , fede, ehe ha animato tanti Sovventori a " fidargli numerolo Contante di giusto pelo , " e bontà per conseguire nella istessa guisa gli " utili , e riavere ne' tempi convenuti li Ca-, pitali : ONDE SE SUCCEDESSE ALTE-" RAZIOME VERREBBERO AD ESSERE " DEFRAUDATI LI PASSATI SOVVEN-" TORI, nè più se ne rittrovarebbero altri per " l'avvenire , con quella rovina della detta... Menfa, ehe bafta accennate al faggio inren-, dimento delle SS. VV. , per non accrese-,, re con ulteriore spiegazione il pericolo, che " già si conosce eagionato dal solo sussurro " di tale alterazione ec.

Non poteva cettamente in termini più forzofi, nè con maggior chiarezza diehiararfi, e promoversi la giusta ragione de' Creditori ad effeno, che non restassero pregindicati dall' alterazione della Moneta : Effendo eertiffimo ancora, elie ne fiegue lo stesso effetto nello alterarfi le Monete colla diminuzione della loro finezza, e del peso, o con l'aumento del corso più del valore intrinieco ; perehè fiafi pute di qualunque forta l'alterazione, fi ricevesanto meno in tealià, quanto è l'eccesso dell' estrinseco valore sopra l'inttinseco di sua finezza, e pelo di detta Moneta . Quindi è, chefe hanno a meritare la principal gifleffione. fecondo il dettame ranto contratio all'anrecedente , fi infinua in questo ultimo Ricorio , che li Debitori in tempo del corso abusivo abbiano ricevuto le Monete a maggior corso del giutto; il ehe rende chiaro, ed evidente il pregiudicio, eui si vuole inferire per li Creditori , quali pagarone Monete giuite , fenza dubio molto di più incomparabilmente di quello supponesi abbiano ricevuto gl' imprestiti in Moneja alterata. Ne vi manehera tra loco chi ne' fuoi Contratti pretenda, che la suppotla buona fede dell'Editto del 1773. rifpetto all'Oro, li poffa aver fatto acquiftare il diritto di ristituire secondo il corio, avendolo così a gindicare li Tribunali eomperenti, fecondo le circostanze particolari de Contrarti. come fi riconoscono, ed ogni giorno fi giudicano fimiglianti liti ; il che non ha che fare. colla provvidenza data , il di eui obbietto è la giuitizia, ed il ben pubblico. Onde pare. al Configlio, che anche quando vi fosse qualche danno del Particolare , non meriti questo una principale confiderazione, cè disturbi una provoidenza, nella quale fi intrinfeca il pubblico bene : hensì doverebbe confiderarfi di non effere ranto sensibile la perdita de' riferiti Debitori , ben pondetara la circoftanza , che avendo questi , nel restituire , pagate più speese, anche nell'acquiftarle spenderebbero meno fold! .

Molto meso poffoso appoggiarfi alla buosa fede col pretefio del comun errore, e della rollet-anza di moiri luftri, cola che reiteratamente con tanti Bditti fempre fi à viettan,
fenza efferiene mal pubblicato uno in contratrio; noa savedo mal verson postos ignorate,
che il maggior corfo, con cui fi pagavano, e
riceverani le Monete, e rai interamente abufiro e, contro alle Leggi; che eta inguito, e
a non fi ammettera nel gian Commercio; che
delle Taffo, e che non poteva effere ie nona,
fe proffima la risinovazione delgli antichi e,
moderni Edirti, ne' quali tutti fempre fi è condannato quelno permiciofifimo abufo.

Se poi aveffero avuto prelente, ehe appena pubblicato l'Editro del 1723., (alla di cni fede ranto s'appoggiano ) fi cerearono informazioni per arrivare a conoscere, e stabilire il valore dell' Oro, effendofi intele fu quefto Punto la Congregazione dello Stato, quella Città , la Camera de' Mercanti , ed altri Grembi , quali rutti conchiusero , esfere molto meno delle lite 118, il valore suppostofi nel riferito Editto dell'eccesso di detta maggiore thima, la quale ficcome introduceva mote Monete d'Oro , eosì estraeva le buone di Argento con evidente , ed allai confiderevole fcapito di quello Stato . Che il cerso abusivo, con cui pagavanfi, e ricevevanfi le specie forestiere, massime dopo il detto Editto, per ugnagliarle col maggior eorfo dell'Oro, avevale di tal maniera alzate sopra le Nazionali, che precifamente dovevano queste comperare le Nazionali. Non averebbero fatto tanto caso

della

della (appoda booua fede, mè di farebèrer fondati i un comune errore, che non poteva, nè doveva mai avere la minima tolleranza, nong lia di rasti lufri, come fi pretende dare ad intendere, una me manco di pochi anni, perché folo dopo del 1913, col maggior corfo dell' Oro diedefi casia a dilatati più, e fabilini l'abino delle aitre Mooret, quantanque avanti rofie addirenuta qualche contanti della discontina di contra di conli intello della discontina abba i protedeto di dopo, che oltre effere un fatro notorio, anche la ossibità del Cambi lo E constare.

Si movono a compaffione il Ricorrenti del Poveri, parendo loco in quello Putto, che per causia della riduccione fi debbano diminatiti uffarggi del Defionti. Il Consiglio però ono fa vedere il motivo, per cui non abbiafi ad adempire tutto questo per l'avvenite nella, effefa maniera pratienta prima dell'abbio, ad oura dell'inguinzia, e del diferdite interiodottofi de poco tempo a queria parre. Comeroma dell'angimitaria, e del diferdite interiodottofi de poco tempo a queria parre. Comeroma atta ad impodire, che il tutto cammini

come in avanti .

38. Benche tutto l'esposito in questo vigesimonettavo Putto fia is olianza cossi ai gli
toccata, ed evacuata in altri antecedenti iltorora al supporti, dovere ricicire damossi la
riduzione delle Monete al Real Servizio, specificandosi anche il discapito nelle Regaltadella Mercatamzia, e del Sale, e che il Suliidella Dataria contribuzione apposa si pottebero sperare anche in picciole somme, costa
considerazione, che verrebero ad estre intorio folianetta contribuzione apposa si pottetorio folianetta contribuzione apposa si potteposi al contribuzione appre sopra di questio,
roccasso de ragioni per le quali gli pare.,
possi il contrio sissifiate maggioriemene.

Gli Sopra fi è derto , che sumenzando fi la Moneta, farebbe evidence la perdia del Regio Exario, per rificnoterne tasto meno effectivo , quanta folic l'alterazione; paghercherfi molto maggiori fomme ne Cambi; molto di più coderebbero ili Geneti neceffari; e, per confeguenza ne verrebbe il difeapno rifpetto alle Trappe, e principalmenee riguardo alle Reclute , Rimonte, e picciole Monture, quando quello che venifie a mancara per cagion dell' atterazione , non fi sipplifie dallo giudicio de Ceptiore di Glimitàs, il che ratto fi può nicamente evitare col mezzo della P. P. 1

riduzione, quale ben lontana dall'effere dannosa al Reale Servizio, è rimedio secessario per riparare il male, che si pativa per l'abuso della alterazione delle Monete.

Non è unova moda il pagare li Dazi con giusta Moneta, ne della stessa maniera comperare Il Sale in quel Reglo Affitto . Sarebbe. bensì moderno l'ammetterfi lu ambe quefte... Regalie le Monete ad altro corfo , non preferitto nelle Tariffe , a tenore degli Editti , di modo che non si comprende, in che poffa confiftere Il discapito, che peusano efferci uella riduzione , di cui fi tratta ; e fe forfe in. questi ultiml anui hanno facilitato gli Affitruari qualche pagameuto al corso abusivo, non fi vede , qual confeguenza posta efferti cavata da questo arbirrio particolare la pregiudiclo di loro stessi. Non trattasi di acorescere il Dazio alle Mercatanzie , nè il prezzo al Sale.; foltanto fi vuole con tale Editto di Riduzione , che non vengano defraudati li diritti di S. M., che nou ie le paghi meuo di quello fe le deve in vigore delle Tariffe dell'uno, dell'altro affitto. Nè vi può effere chi abbia titolo di lamentarfi , perchè fi riicuota quello devefi riscuorere , secondo le Leggi di detta. Regalia , e secondo sempre si è praticaro per il paffato . Se oltre di ciò si riguarda la così picciola differenza, che potrà sperimentarfi da ciascun Particolare nel pagare colla Moneta... ridotta li Dazi, e comperare il Sale per uso delle loro Case, non troveranno motivo per questo di temere la diminuzione del Commetcio, nè il minor confumo del Sale. La fperienza de' nuovi Affictuari, da' quali non fi poffono facilitare li pagamenti al corso abusivo dopo pubblicato l'Editto della riduzione, potranno reftar convinti della insufiftenza del proposto timore. E sopra tutto, li sì grandi discapitl tante volte supposti si risolveranno o nel non trovarvelene punto nallo, od in ben picciola cosa , e per una sola volta , trattandofi della Plebe, che per lo più pon ha che-Moneta di Rame da spendere, o pure qualeuna d'Argento picciola, la quale a poca riduzione è suggetta. Risperio a tutto l'altro, dopo avere spelo per la prima volta le Monete..., che aveva, le viene a ricevere successivamente al valore ridotto, come le hanno pagate; da che s'inferisce, quanto sia esaggerata la... confeguenza, ehe cavano dal loro iupporto, di effere li Suffidi della Diaria contribuzione. appena sperabili in picciole somme, volendo con ciò dar ad intendere l'universale miteria , che ne seguirebbe . Nè meno querto intende...

Xxx

il Configlio , nè sa da quali premesse abbiano so pretesto, che il detto ribassamento fosse di con l'alterazione, che colla riduzione delle. tra ; e quando poi veramente vi foffe tal-danpo al Regio Bratio, ed all'Imprela, non potrebbeli da quelto trarre la conteguenza o del totale abbandonamento de' terreni . o della. total mileria de' suoi Possessori, cavandosi da . questi la Diaria contribuzione ; il di-cui discapito poi le dopo da per derivato dalla ridugione, attefi tutti gli altri motivi si frequentemente allegari ne' Ricorfi , ed elprefii ne' Punti antecedenti , effendofi già questi tutti evacuati a' luoghi propri dal Configlio, non v'è più motivo di trattenerfi in effi, e più son fono al cafo .

20. Per forfi far comprendere, che non farel be cola nouva, fi afferifce in questo vigefinionono Punto dalli Ricorrenti, che anche nell'anno 1539. primo Febbrajo fu pubb'icrto un Editto, che ribalsò le Monete. d'Oro, e d'Argento riducende lo Scudo a foli 105 foldi ; ma effendofi tal ribaffo conofcinto pocivo al Commercio della Citrà , il Marchefe del Veito, allora Governatore, accorfe a quelto pregindicio col rimedio dell' aumento allo fteffo Scude in 112 foldi , come riferifce Avvocato Fricale Rovida nelle fue laformagioni lotto li 12. Novembre 1506, in proposi-

to delle Monete.

Hanno tralascisto però li Ricorrenti di citare tutta intiera l'Istoria , che allegano con quello è succeduto in questa conginutura : eflendo certo, che, fecondo li loro principi, farebbe queito più presto un esempio contro a quanto defiderano. Il fatto è, che dopo la morte del Duca Francesco Secondo Sforza vi fu molta alterazione , e varietà nella firme. estripseca dell' Oro, e dell' Argento in tal modo , che correndo con troppo arbitrio le Monete di detti Metalli, fu per elfe difegnato il valore con un Editto del 1538. valutandofi specialmente lo S. ndo d'Oro, detto del Sole . in 114 foldi, e l'Imperiale, con un altro d'Italia in 110. Avendofi poi nel feguente anno 1530: forfi avvertito qualche errore nel riterito, Editto , fi ribaffarono molte Monete di Oro, e di Argento, tra le quali quella dello Seudo d'Oro, detto del So'e, a 108. foldi, non già a 105 , come forfi per equivoco fi esprime nel Ricotlo di quella Città, e lo Scudo kaliano ribaffofii a 106. Nello stesso sono sot-

potuto cavare questa confeguenza : perche fe pregiudicio a Commerci , come rapprefentafi vuole inferire dal supposto il discapito del- rono li Mercanti , fi rimifero gli stelli Scudi al le Regalie : questo più presto proverebbes valore dell'Editto dell'antecedente anno 1728, dichiarando però in detta variazione il Mar-Monere, effendo molto differente una dall'al- chefe del Valto, che l'aumento attribuito alle dette Monete non doveva pregindicare alla. . Camera, alla quale bisogno fare li pagamenti fecondo il valore ridotto dall' Editto di quell' anno, e non già fecondo il ristituito valore. antecedente, daddove originossi l'aumento, o fiz agio degli Scudi pagati in Camera, confistente nel computarli a 110. foldi per ugni 106 , perchè la Camera efigeva allora lo Sendo d'Oro al valore ridorto di 106.foldi, fecondo l'Editto del 1610. e non a 110, secondo

l'antecedente del 1538.

Non era allora fiffato il valore, o fia la stima estrinseca delle Paste in proporzione del loro intrinleco, dopo che per effere più abbondanti le n'era alterata l'anrica stima, di maniera che fendo preciso dar loro una nnova proporzione con li Metalli baffi, e per confeguenza una nuova fima estrinseca , veniva... questa ad effer attribuita dalli Popoli con varietà, e con eccesso, per non avere questi una ficnes regola, che dopo con tanto applanfo introdotta nelle Fiere, fi è fiffata con univerfale confenso di tutte le Piazze Commercianti, mantenendofi tutravia inviolabile nella cortifpondenza de Cambi, e nella fiffazione delle. Tariffo di tutti gli Stati d'Europa, andando -in questo modo li Principi moderando co' fnel Editti gli eccessi dell'arbitrio, con cui regolavafi il Popolo nel corfo delle Monete, e per -quetto poreva ben effere, che fecondo le circoftanze fi aumenraffero, o ribaffaffero le Monete, per non effervi in que' tempi la regola stabile dell'universale fissa stima. Si potè però in occasione del ribasso fatto nell'anno 1539. effere riconoscinto, che nell'Editto dell'antecedente anno non vi era quell' errore , cheforsi fi era supposto ; e perciò poteva esfere. molto giusto, e conveniente il tistituire il corfo alle Monete giufta il prescritto dall'Editto dell' antecedente anno, e vi potè finalmente. effere frammezzeta qualche ragione politica. nel fiftema di allora , che nell'ofenro della... anrichità non è facile riconolicere , in virrà della quale moffofi il Marchele del Vafto, quantunque giusto scorgesse il ribasso, permetteffe con turro ciò ad arbitrio de' Popoli in corfo aumentate le Monete a tenore dell' Edirto dell' anno antecedente ; con la Legge però, che non foffe di pregiudicio alla Camera : effendo cetto, che questa sempre manten- dente l'equivoco de' Ricottenti, nel fondarfi,

ne la restuzione di effe .--

Ben vedefi la cagione di avere omessa nel Ricorjo una sì notabile circostanza : effendo molto-chiato, che in questi termini non poteva troppo piacere l'elempio alli Ricorrenti, i lesiderando questi di stendere il corso alterato n pregudicio di S. M., non già folamente. tollerato ne' Popoli , come praticali in Genewe , e Venezia , avendo ben fatto vedere co' loro:Ricorfi, che non ignoravano esti il graviffimo pregiudicio ne ritulterebbe da quelta differenza di prezzo, e corfo nelle Monere; aggiungendofi anche la riflessione, che fece il Marchese del Vafto, di lasciare correre l'Editto dell'anno antecedente : nel qual fatto , meno cerre la parità col prefente calo, venendo ad effere con lannato il richiesto aumento in tutti gli Elitti, che d'allora in qua sonosi pubblicari. Onde per tutte le parti fi convince non folo di non effere del caso l'esempio apportato, ma totalmente ritorto contro di chi lo allega . Ne per lo spazio di due Secoli in apprefio patiati pe rroveranno un altro a favore del loso intento ; bensì tutti , che dopo fiffate l'univerfale corrispondenza tra tutte le Piazze colle. fisma dell' Oro , ed Argento , e stabilito con. questa il valore nelle Tariffe , giammai non. -haune ammeffa la minima alterazione,

Do. Finalmente aud Ricorio di detta. (Città dopo effeti risfiansa sutta i ferie di copra conculati i sellete ciopra conculati pregiodali, concludeti effeti risfiansa sutta i ferie dei disconsiderati dei marchie il dano no detta disconsiderati e di poca dutrate ia minorazione del Cambio i continua l'elitazione delle Montre, e. confeguentemente la predita di tutte quelle di Oro e credendo fipe til contento, accellino di marchie il disconsidera di disconsidera di continuali l'amortino l'amortino l'amortino di considera di disconsidera di disconsidera di marchie di marc

Da tutro quello fi è confiderato in ogsi Punto, pare al Configiio, doverfi conchisidere tutto al contrario : che effendo molto lontani il Ricorrenti dal provare possi procedere dalla Induzione non già un certo, grave..., no, ; fi convince, che la tidagino sia si unico, e necellario rimedio per evitare li molti, e peraliciolifium inconvenienti, che con feco indipeniabilmente porta l'alterazione; effendo certa, ed indipittata, fenza la ridazione. l'alterazione de Cando, come per i contradel cual afinono (eupre pare al Configlio ej-

, che fanno nella circostanza di essere talvolta molto cresciuti li Cambi , nonostante il ribasfo delle Monete, fenza riflettere, che maggiormente questi crescerebbero, se non vi fosle tal ribatio; effendo molte le canfe , le quali contribuiscono al rislzamento, od abbassamento de' Cambi , con una effenzialissima differenza tra le derte cause , ed in particolare quella del valor delle Moneto, effendo le que accidentali , e questa fostanziale , successiva , e. permanente, in modo che; per le nne, può per accidente effervi poca , o neffuna perdita : e per questa vi deve effere precisamente fiffa . e stabile in quella quantità, che importerà l'alterazione della Moneta : perchè regolandofi, il Banchiere coll' effettivo, che fa pagare, non pnò, per pon avere a perdere, riscuotere meno , e tiscuoterebbe al certo meno , se non fi compensate col Cambio il valore ideale, che foffeti aggiunto al vero intrinieco valore della Moneta.

Pare nello stesso modo al Consiglio, che a riduzione non posse mai effere capia della estrazione, come pretendesi dar ad intendere; bensì rimedio per impedirla. Avendolo poco prima così credute gli fteili , che ora lo contradicono ; mentre nel Ricorfo citato di quella Città fotto il 1. Agosto 1725. vedesi fra le altre Mallime fondamentali espressa la seguente = . Si è pare offervato l'espediente propon fto nella mentovata Rappresentazione d'effa " Camera de' Merçanti di ragguagliare le Mo-- nete eftere , e puove , con la proporzione " del Filippo, e Ducatone nostro; ed in quen fla propofizione riconosciamo tutta la giu-" fizia, e bene del Pubblico, e del Principe: " POICHE' RESE LE MONETE TUTTE , EGUALI, E CORRISPONDENTI NEL " PESO, E BONTA', SI TOGLIE L'ADI-TO A CHE L'UNA POSSA COMPRAR " L'ALTRA: E TOLTA DI MEZZO TAL , OCCASIONE PROSSIMA, RESTAREB-BE ASSICURATE OF CHE NON SOR-", TISSERO LE MONETE DEL PAESE", " MIGLIORI , NE' IN CONSEGUENZA , SI INTRODUCESSERO LE INFERIORI. " CON TANTO PREGIUDICIO, E DI , TUTTI IN UNIVERSALE, ED ANCHE "IN PARTICOLARE ec. " Ed in effetto riducendos tutte le Monete alla proporzione. delle provinciali , ceffa l' ntile del barratto , che era il motivo della estrazione..

Al contrario, l'alterare il valore alle Monete, come fi domanda, farebbe una rifolu-

zione la più opposta agli stessi dettami , quali con coftante , e molto giuftificata infiftenza , fi fono fempre spiegati negli antecedenti Ricorfi della Congregazione dello Stato, di effa Città , e di tutti li fuoi Grembi . E farcbbe. la più inginfta, perchè farebbe passare per danaro quello, che non è tale, fe non che nell' idea : Sarebbe la più nuova , perchè dopo di effer& regolata full' intrinseco delle Paste col confenso generale, mai più non si è praticato in quello Stato, ne in altri ad effo vicini . E finalmente farebbe la più dannofa, perchè da quella ne feguirebbe inevitabilmente maggiore il debito di quella Piazza con le forestiere, e l'alterazione con molto anniento de Cambi, e de' prezzi di tutti li Generi forestieti .

In questo proposito non sa comprendere. il Configlio, dopo effere stato sì generalmente dil'approvato da totto quello Stato il Partito dell' Andreoli, per averlo riconoscinto sommamente pregindiciale, poffa ora defiderare. l'aumento al corso delle Monete ; quando in... foftanza, in quanto agli effetti, viene ad effere lo stesso in tutto il Partiro riprovato, come defiderano; perchè non per altra ragione aborrivano questo . che per l'ingigitizia di darii un corfo alle Monete il qual eccedeva il fuo valore, e per li pregindici, che da ciò ne farebbero venuti : ed ogniqualvolta fi desse tale sumento, subito verificarebbesi l'effere eccedente il dato corfo al fuo valore intrinfeco; 'dal che, per la stessa ragione, ne dovevano seguire gii stessi pregiudici , che necessariamen-te si crederrero procedere dal riferito Partito , venendo ad effere uguale l'alterazione , sì inun calo, come nell'altro; fenza che vi possa essere differenza nel Commercio a dacche una fia intrinsecamente fina, e di pelo, e l'altraanmentata nell'eftrinfeco al corfo più del luo intrinfeco valore antico : fendo infallibile , fi apporterebbe al Popolo lo stesso pregludicio con togliere al Filippo, pet esempio, il valor di 10. foldi di peso, o finezza, dandogli il cotfo di 7. lice , come aveva prima , non potendovi effet dubio, che l'alterazione intrinfeca di no caio, e la eftrinfeca dell'altro, ognana verrebbe a portate la perdita di 10. foldl in ogni Filippe .

Conchinde per ultimo il Configlio le fue rificffinoi vertenti alli Punti di fopra toctati, confiderando, che l'arricolo, di cui in oggi trattafi, altro non concine, ci, non, fe debafi, o no, offervare l'Editto pubblicato d'ordine di S. Mi in quello Stato per la riduzione delle Monett al iun giutto valore, ragguadelle Monett al iun giutto valore, raggua-

gliandole alle provinciali ; od abbiañ a teplicate altro Editto per anmentare a tutte il valore estrinseco . Per persuadere , che si offervi il riloluto, metropo avanti gli occhi la giuftizia, il pubblico utile, il Real Setvizio, l'esemplo di tutti gli altti Pacfi, specialmente. delli vicini; il praticato inviolabilmente in. quello Stato; le sperionze fatte in quei Principati , quali sonofi rovinati pet effete esciti da quetta regola ; li costanti disideri di tutti que' Pubblici, sempre sino ad ora concordemente manifestati pelle loto Raporesentanze, e Ricorti; e finalmente li sì grandi Ordini Reali in vitta delle Rappresentazioni di quel Miniilero, e delle Confulte del Supremo Configlio d'Italia, tante volte replicate da S. M. con. piena cognizione di Cania, coll'esame di tanti Ricorfi , Informazioni , Rappresentanze , e. Conluite. Per provare il contratio fi fono inpposti Farti, che, secondo fi vede, o non suffiítono, o non provano. Si fono portati efempli , quali più presto si rivolgono contra gli stelli Alleganti ; fi fono volnto fat forti con. efaggerazioni , e non con ragioni . Quanto fi è detto non è nuovo , perchè in foftanza ... sutto fi è riguardato iempre ché per il paffato fi è trattato di quefta materia ; quello, che fi -domanda, è bene una novità, a cui refistono gli elempli , le sperienze , la ragione , la giuftizia, e la confiderazione degli evidenti pregiudici , che ne feguitebbero al Pubblico nel metterlo in elecnzione ;

Finalmente fa moltillima forza al Configlio la tifleffione, che, prescindendo dalleconfiderazioni fatte ful discorso de' Ricorrenti, gli pare che il tutto farebbe molto di più provaro, perchè provarebbesi iempre, che per il patlato averebbeto aumentato di più le Monete in tal modo, che tertebbero essi per errata la Maffima di tanti Editti fatti pet raffrenare il corso abusivo, e che manco li Genovefi averebbero faputo governarfi in quefta... Materia, molto meno gli altri Principi, quali hanno fatto lo Reffo; mercechè le ragioni, che s'adducono in pruova della ioro domanda... , · fono tutte , o la maggior patte di tal qualità, che potevano, e dovevano effere prefenti ne detti tempi paffati : come anche proverebbefi ; effete per andate in infinito l'aumento: perché se è vero, che il valore ettrinicco, abbenche immaginario, faccia nel Commercio la figura di vero effettivo, quanto maggiote farà l'anmento, tanto più farà il profitto, e se vi ha da effere nel Commercio affluenza di Foreftieti allettati dal maggiot valore del danaro in...

quello

Quello Stato; quanto più farà aumentato, tanto più fi introdurrà , di modo che a questo passo doverebbe tarsi valere più il Filippo di quello vale in oggi la Doppia, e nello stesso modo doverebbe aumentarfi più, e femprepiù ; la qual cosa riflertuta dagli stessi Ricorrenti, non ha dubio il Configlio, che la eonoiceranno per un affurdo. Dall'altra patte non fa vedere il Configlio, che fiafi dimostrato un estremo certo, eol quale si avesse anche, giuita la loro fentenza, a regolare l'anmento; mentre quello hanno tiprodotto dal valore. delle Paste, non può in verun modo servire di ficuro estremo, per misurare l'aumenro, effendo di fina natura fempre vario, come a suo luogo si è consideraro. Molto meno può prenderfi per adequaro; sì perchè farebbe opposto alle sue Massime, quali vogliono, che tanto vaglia la Monera, quanto il Metallo , di cui fi forma , intendendo per valore non il vero effettivo cofto, ma sì benel'univerfale confenso delle Piazze, che non è Capace d'alterazione : come in efferto, se dopo affegnato l'aumento, si mantenesse alzato il cotto agià a nulla fervirebbe l'adequato, perchè sempre averebbero a farfi nuove Tariffe, come di già si è consideraro. Questo easo di variare sempre, è inevitabile, che sempre vada di più crescendo, se anmentasi il corso estrinseco alle Monete; stantechè quello, che prima dava, per esempio, la Pasta a 7. lire e 14. foldi l'oneia , ricevendo in pagamento Filippi a 7 lire : fe fi aumenta in questi l'estrinfeco valore, il Venditore delle Pafte non le darà per lo stesso prezzo di prima, ma bensì la aumentera a proporzione dell'aumento delle Monete, e crescera notabilmente il costo. Onde se credesi non potersi presentemente euniare molte Monete d'Atgento, perchè eoftano di più le Pafte, e si propone per ispediente l'aumentare le Monete a proporzione di quello costino al giorno d'oggi le Paste, subito messo in pratica il desideraro aumento, averebbeñ a farne un altro di nuovo, perchè crescendo per questo il costo alle Patte, necessariamente bilognatebbe farne un altro proporzionato al primo. Così fecondo la Massima de' Ricorrenti, ben potranno conoscere, che ciò farebbe un andare in infinito, che per quante parti vogliano rimirare quelta Mareria , non... rroveranno altro eftremo per mifurare accertaramente i e sienramente il valor delle Monete, che l'inrrinfeco valore de' Meralli, fecondo la stima estrinseca, che gli è data dall'universale consenso di tutte le Piazze Commercianti dell'Europa .

Non fi flende il Configlio (opra le altrerifeffissio, particolarmente degli ultimi Ricordi fatti dalla Congregazione di Stato, e di quella Camera de Mercanti; sì presbe tutto ciò si concinen in quelli di favorevole per l'aumento, crede il Configlio fi in difficientemente, evacuato con quello fi è detto negli antecedenti Punti; come anche, quantunque li Mercanti principalmente fi moltino inclinati all' aumeren, non impegnato la Maffina del l'Editto, ma tolo con qualche equivoco ne' fuppriccipi da loro (empre per il paffito diabilia, co' qualti è l'empre fatra inviolabilmente regolata la materia della Moneta.

Tal è, per esempio, il supporre, che sia cresciuto il valore delle Paste, senza farsi carico, che non è il valore, ma bensì il costo, che può effersi alrerato: Che il maggior corso delle Monete è permesso dai Principi vicini ne loro Stati , fenza penfare che il supposto maggior corfo fia no abufo specialmente rolletato per fini parricolari, non già aurorizzato con Legge, come vorrebbero essi Mercanti; effendo anche cerro , non effere mai flate de. veruno alterare le antiche Tariffe molto corrifpondenri a quelle di quello Stato . Che il finpposto maggior corso rra' Forestieri attrae a. loro il maggior nervo di Conrante con lo ipoglio di quello Sraro; senza ricordarfi di ciò hanno avuto presente altre volte , non effendovi dubio vernno, effere il Commercio quello, che artrae il Contante ; e che l'effere tortita da. quello Staro la giuita, e buona Monera provinciale, è proceduro poicamente dal corfo abusivo, con eni sono state ammesse le foreftiere. E che la Maffina dell'aumento erafi sempre ritenuta , ed osservata in quello Srato In modo rale, che nello spazio di 70. anni il Filippo, che solo era in corso a lire 5., eraalcelo fino a lire 7. , fenza confiderare la caufa del riferito aumento, procedente ne fuoi principi dopo l'abbondanza de' Meralli fini, e della fua vaga stima, stabilita successivamente dall' univerlal confenso di rurte le Piazze. Commercianti , non avendo fin d'allora ammeffa la minima alterazione : appoggiandofi a rutro questo, e a simiglianti supposti rutte. quante le rifleffioni .

Accingefi folo il Configlio ad efaminare, particolarmente la riflessione proposta in ambi li Ricorsi circa la riduzione delle Monete foredirec al fino lutrinfecto valore, fenza che, abbuno condicerato le fipefe della fattura y col orectere potrebbe accedere il difordine di terminare una gran parte d elfi en el ecciuolo; che altro cono farebbero, che una mafia di Argento, il quale non averebbe relazione tretta gene, il quale non averebbe relazione tretta il calo, la lega y e la fattura, in tal modo, che, oltre della detra fireportonne c. che fone certarebbe tutta l'armonia di un guido regolamento, prefio facrieggierebbe collo Stota ka.

Fare in primo luogo al Configlio, chequelo diciorio provi di più del biogno perchè oltre il produtre, non effervi differenza ira le Monete provinciali, e le forefiltera, i prova ancora, effere dato ingiunto, e foncettato tutto quello fatto fiper il pattion i minglianti riduzioni, tra le quali non ne troveramo pur una delle Monete forefiltera, in cui fia thato confiderato nei il calo, nè la lega..., e la fattara primo più provincia propieta della Monete non capificate le la fattara principali propieta della Moneta, nò del Commercio, non effendovi pur non, il quale abbia ammefio, o ammetta nelle fue Tariffe il corfo alle Monete foretire con maggior valore del loro intrin-

feco in proporzione alle proprie.

Paffando poi allo esame della proposizione, oltre d'effere totalmente contraria alla inconcusta pratica universale, rittrova il Consiglio, opporfi anche alla giustizia, ed a tutte le buone regole della Moneta, e del Governo. E certamente, secondo il dettame della ragione, dispongono pure le Leggi, e concorre la comune opinione di tutti gli Autori, non dovere valer di più la Moneta di quello vale il Metallo, di cui è formata; non essendo il cunio quello, ehe fa la Moneta, ma bensì un aurentiea, con eui viene afficurato dalla pubblica fede , non valere di più latrinsecamente. quel pezzo di Metallo di quello fi lascia correre , e folo è lecito aumentare alla provinciale l'importo della lega, e della fattura: perchè dovendofi, fecondo le Leggi, e fecondo la ragione mettere a conto del pubblico Erario le spese della sua fabbrica , non possono più ugualmente dividerfi, che col metterle a conto della stessa Moneta, contribuendo in questo modo li Particolari, che compongono ogni Pubblico, colla più giusta proporzione, portandone eosì ognuno il peso a proporzione della quantità, che ognuno ne polfiede. Circostanza in vero, la quale non concorte nelle Monete forestiere , le di cui spele di già fi sono pagate dove fu cuniata . Nè fi è giusto, che li Popoli di uno Stato di già caricati colle spese della propria sua Monera, abbiano anche ad addoffarfi quelle delle altre di altri Stati ; come farebbe medefimamente... ingiusto, che tali spese non fossero reciproche tra' Popoli degli Stati, tra' quali fe non fi trovasse tale corrispondenza, non vi farebbe-Principe nel Mondo, che nelle sue Tariffe facesse il minimo caso della fattura per le Monete forestiere. Ciò supposto, non vedefi per qual ragione abbia Milano nelle fue Tariffe. a dare un indebito valore alle Monete de' Principi forettieri, quando neffuno di loro lo dà nelle lue a quelle di Milano . Per questi indubitabili principi, non comprende il Configlio, come possa pretendersi una sì logiusta... novità ranto contraria alla universale pratica

di tutti li tempi .

L'ideath, che la maggior parte delle Monete ridotte anderebbe a terminare nel croeiuolo, non è ragione, per cui abbiafi ad altetare una si antica offervanza, dandofi ingiustamente, e con pregiudicio del Pubblico un valore, il quale le dette Monete non hanno : e se questo è possibile , ugualmente lo su anche ne' tempi paffati , e fenza dubio praticoffi fempre la stessa riduzione in oggi ordinata. effendofi fempre offervato lo stesso da tutti li Principi dell'Europa. Laonde effendo il cafo non solo da addattacti alle presenti congiunture, ed a quello Stato folo, ma anche a paffari tempi, ed a tutti gli altri Paefi, è un morivo, ehe troppo prova, perciò nulla prova. E' bensì certo, che anche supponendosi il caso immaginario di poterfi fondere molte Monete foreitiere, in questo non patirebbe pregiudicio il Commercio; perche, fia danaro effettivo, o fia Argento fufo, o lavorato, tutto viene ad effere uno per la ricchezza del Paele..., convertendofi in da aro l'Argento lavotato dall' Argentiere, anzi con vantaggio del Pubblico, perchè introducesi quella quantità di più , che importa la fattura del detro Argento lavoraro , e mantienfi con pubblico beneficio quella professione. Se anche volesse fingerli l'altro caso di potere esfere estratta la. detta Moneta da' Foreitieri , sarebbe semprepronta la risposta, che per estraerla dovrebbero dare l'equivalente : laonde neanche per questo motivo non mai potrà impoyerirfi lo Stato.

Per il di già detto fi convince, non effervi la supposita sproporzione in questa riduzione, di cui trattafi, e non potersi sconcertare l'armonia di un giusto regolamento, pro-

wandofi ad evidenza la giuftizia della inconcusta generale pratica, di non dare maggior corfo alle Monete forestiere sopra di quello corrisponda al suo intrinseco valore, come in fostanza, non ostante le loro rislessioni, non tralasciano di conescerlo gli stessi Ricorrenti. mentre che questi chiedono per arbitrio della clemenza di S. M. quello conoscono non doverli per giuftizia. Non dubita però il Configlio, che riflettendo loro stelli più internamente nella materia, ben conosceranno, che farebbe un ingiustizia, ed un gravissimo inconveniente l'accondescendere a quello, che Ioro chiamano arbitrio , come di già l'hanno conosciuto in alt: i tempi ; nè potranno sì fa-cilmente dimenticarsi li Mercanti in patricolare della fopradderra obblazione, che ultimamente offerirono colle loro stesse mani, anonima, per continuate la fabbrica di quelle Monete provinciali colla condizione della riduzione delle forestiere, come si è eseguiro.

Di già fi è teccata la ragione, per cui fi è addoffara alle Monete provinciali la spesa. della fattura, e non alle forestiere . Ma come che vi sono altre Massime di Governo per fare, che la Moneta provinciale abbia qualche vantaggio sopra della forestiera; ed interessandosi la sovranità del Principe nel punto, che ne fuoi Domini non abbiafi a riconoscere altra autorita, che la fua, non fi può nella. Monera cuniata coll' effigie di altro Principe... ammettere quel valore, che intrinsecamente... non ha, il quale folo le vien dato dall'autorità del suo Sovrano : essendo cerrissimo, che turto quello, che è fattura, calo, e lega, non è intrinseco valore, che gli dia l'autorità del Principe, effendo infallibile, che tutro quanto confifte in calo, lega, e fattura, non è l'intrinseco della Monera, ma è folo diritto del Sovrano nel dargli il valore : di dove ne viene , non effervi Principe nel Mondo , il quale pretenda fi mantenga in altri Domini lo steffo valore estrinseco da lui assegnato ; perchè ciò farcbbe un pretendere di efercitare un atto di Sovranità anche ne' Domini degli altri . Così non effendovi chi ne' fuoi Stati permetta l'avese uguale confiderazione all'Effigie di un altro Principe, che alla propria, ve ne fono molti , che non ammettono in corfo le Monere forestiere di qualunque genere, o bontà sieno; e rispetto a quelli, che l'ammettono, non troveraili calo, in cui loro fi permetta maggior corfo di quello corrilponde al valore intrinfeco de' fuoi rispettivi Metalli ; il che non tralascia anche di essere arbittio, e condiscen-

denze: perchè, fenza di queflo, mancarebbe quella fede, fenza la quale devefi neceffariamente farne le prove di tutte le foecie, acciocobè pon refino in Commercio foggette, ad effere alle volte valutate meno, da chi non voleffe facilitare a riceverle.

A tutto il confiderato fi aggiunge la ri-flessione, che uguagliandosi le Monete forefliere, rispetto anche della fattura, alle Nazionali, verrebbero queste ad essere molto presto estratte, a motivo che essendo di Argento più fino, che la maggior parte delleforestiere, potrebbe farsi di quelle maggior uío , e ridursi nella pura loro finezza , conmolro minore spaccio delle altre, che per lo più fono di Metallo più impuro . E come la differenza farebbe affai notabile, così non la compensarebbe il poco aumento, che fi penfasse dare alle Monete forestiere; stanteche per poco se gli dasse, non verrebbe posto il rimedio al mentovato inconveniente; tanto più . che non è molta la differenza rra le Monete. forestiere, benchè ridotte, e la provinciale. del Filippo . rispetto che questo . senza detrazione veruna del calo, non inchiude nel corfo delle 7. lire , più che il folo importo della lega, e della fattura . Circoftanza, la quale doverebbe anche convincere li Ricorrenti, perchè non potendo effere se non lieve l'aumento, che defiderano, non potrebbe loro arrecare quel follievo s'immaginano, ma bensà apportare gli inconvenienti già discorfi, emettere confusione ne' Cambi con perdita di quel Pubblico: attefo che in tutte le altre-Piazze non s'ammette altro, che il valore intrinfeco, escludendo intieramente il fine della riduzione .

Paffa per ultimo il Configlio a discorrere fopra l'addotto, ed operato circa l' Editto. La prima doglianza, che fi espone, vertecirca la varietà del valore di alcune Monete forestiere, il quale vedesi ora più diminuito in questo Editto di quello sia stato negli antecedenti . Sarebbe tale doglianza molto giustificata, per non sapersi se ultimamente si sieno fatte altre pruove, colle quali abbiafi riconosciuro errore per il passato ne' Ducatoni di Venezia, e Firenze, altro che nella fola Piastra , o Ducatone di Roma, quale , dato avvifo dal Governatore , e dal Magistrato , di essersi riconosciura inferiore di bontà, e per confeguenza di valore a quello antecedentemenre taffaro pegli altri Editti , di forte che non effendofi alterato il valore dell' Argento in 7. lire. 12. foldi, e sei danari per ogni oneis di sua finezza, come è stato per il passato il fisso valore, con cui si sono regolate, e si regolano le Monete d'Argeato di quel Paese, averebbe tal doglianza un apparenza di giu-

fizia, fe tal Fatto fuffitteffe.

Siegue l'altra sopra il prezzo datosi dall' Editto alle Monete calanti , facendofi una dimoftrazione aritmetica, dove fi da a vedere. considerabilmente falito al di più il valore. datofi all'intrinfeco delle steffe Monete . Questa doglianza è molto giulta, al sentire del Configlio, dovendo effere secondo la giustizia, e fecondo il prazicato in tutte le parti, uguale il valor dell' Argento, così rispetto a quello , che vi reita , come a quello , che. manes . Vedefi subito la divertità ( fe non... patific eccezione il rapprelentato dalla Congregazione dello Stato ) tra il valore, che fi e dato nel prefente Editto al danaro per il peso dell' Argento, che cala, e quello veniva assegnato ne passati Editti , sendo in quelli di g. foldi , e g. danari per danaro , e in questo

di 6. foldi , e 3. danari .

Dopo fuggerite le dette varietà , rapprefentafi il comune disgutto, con cui è stato ricevuto il rigore dell'obbligo imposto di pagare, e ricevere qualunque Moneta di Oro, e di Argento con la regola del peto; parendo cola infolita, che pone molta difficoltà nel Commercio, principalmente nei pagamenti di preciole fomme . Questa doglianza a primavedota ha pure la fua apparenza di giuttizia ; parendo veramente affai duro l'obbligare perdere il tempo in pelare, anche quello fi contenta ricevere la Moneta, come gliele danno ; parendo che solo bafterebbe ordinare di non effere verano obbligato a ricevere fenza il peso. Ma ben confiderata la Materia, pare bensì dall'altra parte al Configlio, che l'arcbbe molto pericoloso il moderare il rigore di questo Capitolo : perchè in altro mode diffieilmente potrebbesi ottenere Il fine di cacciar fuori del Commercio le Monete eccessivamente calanti e correrebbe molto rischio di ricorrere nn altra volta, ed affai pretto l'abufo, che in quetto punto con sì grande pregindicio del Pubblico si è provato sino al giorno d'oggi , folendo principalmente li Mercanti faeilitare in qualunque pagamento le Monete, eol vendere a maggior prezzo le Merci : in confiderazione di quella facilità, e dell'abufo, col quale poi obbligano li loro Subalterni, ed Operati a ricevere dette Monete nel modo che le hanno ricevnte loro, e la tal modo fi vanno spargendo per il Commercio. Aggiungés a questo, meo effer nuova la flefia praibizione, che pratiesti, ed oldervasi in moltiatri Pach, e nel Regoo di Sicilia è di gai eon sipezaliath abilito per pramanatica, di ferriri della regola del però in tutti ii pagameni di poco rimateo. Onde pare, che rutti doverebero effere affai foddistati della prudente, ed accertata provviolenza data in questo dal Governatore coll'eccertature di pelare le piccole Monere, che confervando il loro giro fi ricombienco per giulti- tanto più che anchecutti procederà in questo particolare dal Giucutti procederà in questo particolare dal Giucutico delle Monete, come ha molto opportunamente dispolto lo fesso Governatore.

Oltre se dette lamentazioni toccand al mondo di espaini si ariazione, vorrebbero si Mercanti, che si probibli al Zecchiere l'estrazione di qualmque Moneta per la compertazione di qualmque Moneta per la comperta del monete; ma comechè la rifoliazione di que-fino affare dipende da quello si fira pataicato per l'addietto, e secondo si era convenuto con esfio Zecchiere, di non potere fare vernan estrazione senza consesso permissione del Governatore, come in questo proposito ha governatore, come in questo proposito ha generatore, come in questo proposito ha provincia del consessione del governatore, come in questo proposito ha provincia del provincia del consessione del provincia del provincia del consessione del provincia de

zione lo stesso Governarore .

Discorrendo di tutto l'altro occorso in. questa Materia, fi approva dal Configlio il provvedimento, con cui ha comandato 11 Governatore di formarfi di nuovo li Conti della Tariffa da Pietro Maria Molea Computifte. acereditato appresso quei Popoli, unitamente ad Antonio Maria Zanatta Computista Generale del Magistrato, il quale di già gli aveva fatti prima che fi daffe la provvidenza di maggior corlo di quello erafi [piegato nell' anieeedente Editto alli Ducatoni di Venezia, e. Firenze in 9. danari . Ma per effere questo punto tutto di Fatto, dipende intieramente. dalli Conti , e dalle prnove . Che se le Tariffe anrecedentl concedevano a' detti Ducatoni anche maggior corio, come cavafi dalle Scritture già rappresentate da qualcuno di quei Pubblici, dubita il Configlio, se con questi 9. danari, quali non arrivarebbero al corto delle Tariffe antecedenti, fi abbia fatto giustizia. abbastanza al valore intrinsceo di dette Monete , per non sapersi, se vi sia stato equivoco nelle pruove paffate, ovvero nei Conti delle dette Tatiffe sopra tali Monete : parendogli in questo proposito , che o vi sia allora stato errore , o vi fla di presente :

Dello stesso modo sembra al caso il riconoscere, se vi siano altre Monete, che nella presente Tatiffa sieno in qualche cosa dimianite in proporzione delle Taffe fatte negli antecedenti Editti . Camminando lo stesso argomento, averebbe il Popolo un molte ragionevole motivo di lamentatfi, fe in questi pure non fi foffero fatte nuove pruove, colle quali fia stato scoperto l'errore degli antecedenti , la qual cola ignora il Configlio ; cavandofi folo dalle Rappresentanze, che dalle nuove pruove era ritultata la differenza dei o. danari ne' Ducatoni di Venezia , e Firenze ; non ignorando però lo sperimento fatto sopra le altre Monete di Argento : effendofi anche scoperto in ambedue le dette specie colle pasfate pruove l'errore già rappresentato della Piaftra Romana . Anche in questo ealo feaveffen a fare un nuovo Eduto a motivo di qualche dichiarazione, come suole succedere in fimili congiunture , pare al Configlio , che di più delle pruove di quella Zecca, potrebbe farsi l'esperimento ancora di quelle d'altre. Cio fatto, elptimere giustificato il motivo avuto fopra le nuove p uove , per potere tinnovare nella Tariffa il corfo di qualche Moneta; mercechè per essere la Materia sì importante . pare ben fia conveniente , nello stesso tempo , che fassi giustizia alle Monete, di rendere. pubblici li motivi della tinnovazione per foddisfazione de' Popoli.

Parimente dubita il Configlio, di effersi bastantemente søddisfatto alle doglianze fatte ful punto del mancante nelle Monete, effendo. troppo chiara la dimostrazione sappresentata nel Ricorfo fatto dalla Congregazione dello Stato, in cui vedefi la sproporzione nella. Tassa del valore di esse, considerandosi questa in due parti , l'una rispetto all'essersi valutato ogni danaro, che manchi al peso delle Monete d'Argento in foldi 6. e danari 3., quando per il paffato non era valutato altro che a foldi g. e g. danari , la qual notabile differenza , non capifce il Configlio, daddove poffa procedere : l'altra confife nell' effersi dato maggior valore all' Azgento, che manca, che a quello resta in Moneta; il che pure pare assai ingiusto: nè meno vedersi nel secondo Editto data veruna provvidenza sopra di questo punto , trovandovi esprelli gli ftell 6. foldi , e 3. danari per ogni danaro in pelo : con non elferfi allo steffo tempo tralasciato di riflettere un altra sproporzione tra le Monete di Argento più fine , e quelle più baffe , vedendoù in P. VL

tutte egualmente valotato l'Argento collo fteffo prezzo, quantunque, rificeto al quarto di Moneta, fe gli fia dato meno valore, come pure fi è fatto con altra picciola Moneta di Gmova, per vederdi ocularmente la michia del Rame troppo creficitta, effendo molto confiderevole nella Moneta la forporzione tra il valore del Grano, e quello del Danaro.

Non può apportarsi altro per parte de' Computifti in iscula di quefte sproporzioni, fe non se qualche costume fondato in che non arrivando il Grano al valore dell'infima Moneta del Paese, qual è il quattrino, che vale 3. danari , fe non foffe , che valutandofi intieramente il Grano in 3. danari, sarebbe imposfibile il compensarlo, quando manchi, per non effervi Moneta più picciola del quattrino, che possa proporzionarsi al valore del Grano, Con tutto ciò non fembra giustificata la sproporzione ; perchè il coftume non può già effere nel valote sì erefciuto di 6. foldi , e 2. danari per ogni danaro in pelo di Argento; afficurandoù non effere prima che c. foldi e o. danari, e forsi sarà il costume solamente stato di far pagare 3. danari per un fol Grano, o per lo ípezzo, ehe con meno non fi può pagare ; non però moltiplicando lo stesso valore per ogni Grano, quando la mancanza fia maggiore, anche in supposto, che per ogni Grano fi avelle a pagare & danari , non tornerebbe manco il conto dei 6, foldi , e 3, danari per ogni danaro in pelo , ma folamente di 6. foldi .

Conofce altresì il Configlio, effere molto equa, e ragionevole la tolleranza ivi stabilità di qualche mancanza nella Moneta; quantunque non tralafeia di occorrergli qualche ri. fleffo fopra il tollerarfi egualmente la mancanza nelle Monere forestiere , quando allo inconveniente, che può per l'avvenire accadere di comperate colle Monete forestiere caianti , e di minor finezza le provinciali di giusto peso, e principalmente quelle, che sentirebbero dalla nuova fabbrica di quella Zecca ; il che maggiormente può temerii , al vedere nell'Editto uguale, ed in alcune specie maggiore la tolleranza accordata alle forestiere ; ftantechè tre Testoni ognano con tre Grani di meno, fecondo la tolleranza accordata nell' Editto , con otto foldi di più vi fi agginnga , comprano un Filippo di giusto peso, il quale ha più valore nel fuo intrinfeco . Queste circoftanze, pare al Configlio, che meritino esfere comunicate al Governatore , acciocchè le confideri a fine di potete porre il riparo polk-Zzz

## 274 CONS. SOPRA I PROG. DELLA ZECCA DI MIL.

bile a fuo tempo, avendo anche prefente lamaggior difficoltà di rimediare alli gia dirimediare inconvenienti , per efferi esprella coll' Editto la tolleranza. Effendo anche di patree il Cosfiglio di tralaficare in altra occasione d'esprimetre nell' Editto tale tolleranza, acciocche non venifie ad esfere tenuta per una Legge.

confidera nello steffo tempo il Cossiglio, effert situo il Governante fijinto dalla necifità di penfare a qualche ipedenen per far ceffare il ciamosi della Piche, con fospendera la prolibizione de' quatrimi foretteri imo a poscolta fabiene della Piche, con fospendera la colta fabiene della Piche, con fospendera colta fabiene della piche con della propera della propera della propera della propera della propera della propera di positione della propera della propera quatto prima porer fia efegipire il bando de' porer della propera della propera della propera della della presione fospera della procesa della della della della presione fospera della della effendo la maggior pette del Commercio, poffono da la fedie dilituggere tutte le provi-

denze già date .
Per ultimo ha riconofciuto il Configlio, effectiono proprio della prodezza del Gostinare del consecutationo del prodezza del Gostinare del consecutationo del prodezza del Gostinare del consecutationo del Giuscia del Configura providenza di S. M., e fast molto planifable il catigo, affine di raffectatio providenza di S. M., e fast molto planifable di guittizza, e confocusare alle catigo del consecutationo del consecutationo del consecutationo del consecutationo no rolletzabili , venento ad effectionerti, dalla prodeze di escripcio del Governo con consecutationo del Coverno del prodece di consecutationo del Coverno del prodece di consecutationo del Coverno del consecutationo del Coverno del consecutationo del Coverno del Cove

natore fieffio fi abbla a determinate quello fara più opportuno in quella materia , afino di dottenete per l'avvenire , che anche in mezza alle querele , fio offervi da uturi la dovuta vonerazione alle provvidenze date da S. Ma, e fi miturino il Kucoffi , fecondo guadicheria fipediente con la regolarità riconoticiuta la più convenevole al calo .

A vitta di tutti li riferiti Fatti , e Rifleffioni , ne' quali confifte quanto è occorio in. queita Materia ;effendo quindi tutto ftato rimesso a S. M. con Rappresentanza del Governatore fotto li 17. Aprile di questo anno colle pruove follecirate dall' Inviato in Genova Conte Guizzardi , in vigor delle quali supponesi l'alterazione dell' Argento fino ad essere arrivato il fuo prezzo a molto più di 7. lire 16. foldi e 6. danari , venendo li Filippi a. contenere più Argento di quello fi compera per fabbricarlo ; Circostanza , di cui non fi può uno accertare , se non se in faccia al luogo , ha comandato perciò S. M., che fi comunichi al Governatore il riaffunto di tutto . acciocchè avendo presenti le ragioni in esso contenute, ne faccia l'elame col concorso di quei Ministri di sua soddisfazione, e confidenza , perchè rifolva quello credera più praticabile con farsi carico del tutto, e delle conseguenze, come pure di tutto eiò è espresso nel Cesareo Real Dripaccio del 16. Giugno 1728., rimettendofi al Governatore anche un riaffunto del rifoluto da S. Maetta, unito al Cefareo Real Dispaccio, acciocchè abbia il tutto sotto l'occhio in elecuzione della Sovrana riloluzione della medefima M. S.

## INDEX

## NOMINUM, ET RERUM NOTABILIORUM.

Qua in bifce postremis duobus Tomis continentur.

A

Bustvum Monetarum pretium unde proveniat è
To. V. pag. 121.
Adamas Carbunculo pretiofior Vl. 18. Vitro comparatus 20.

Adamus, Francilcus, ejus opus de Rebus gestis Firmi. V.s.. Aerem Moneræ quantitas in Mediol. Officina permissa. 216.

& feqq 246.

Aggio vox Italica quid fignificet. VI. 65 ad exprimendum

Monetarum lucrum potiffi-

monerarum necrum potummom ufurpata . ibid.

Aggio, nulitas nempe moderata ex legali Monerarum pretio percepta, non est contra

legem. V. 146.

Aggio unde originem traxerit
in perfolvendis Regio Ærario tributis. VI. 162. & feq.
de Albertis, Leander. V. 4.

Alexander III. Pont. Max. a Federico Ænobarbo infidis petitus, ementito habitu Venetias confugit. V. a6. Ibique a Senatu perhonorificè recipitur. ibid. Federicum ad pacem converfum ad ofculum pedis Venetits admitti. V.

Altimonfo, titulus Libri a Hieronymo Scaruffi in lucema, editi. VI. 19. In co affignata proportio XII. unciarum Argenti cum una Auri. 20. Hec Sententia a Monzanario

impugnata . ibid.

Americana gens quanti ferrum
præ auro , argentoque æftimaret . VI. 13.

Americanz fodinz plus red-

V. 104

Ammiratus, Scipio, ejus Hifloria Florentina. V. 13. Ancona Civitas, a quibus con-

dita . V. 4. Sub quorum.
Principum ditione fuit . 5.
A Saracenis fuit incenfa. ib.
Inflaurata a Civibus in clientelam , inde in fubicetionem
Pontificiam fub Clemente.
VII. transit an. 1332. tbid.
Ejus flemma efferbiotr. 4.

Ejus stemma describitur. 4.
Aaconitani Nummi sex inediti
referuntur, ac explicantur.
V. 4. & 5.

Andreantoneilus , Sebaftianus, ejus Hiftoria Alculi. V. 7. Andreolius , Petrus , quibus conditionibus Officinam Montariam Mediolan. conducrer paratus effet . VI. 183. Ejins propofitiones ab Aula. Celarea reprobara. 187 Nova ejuidem propofitio . 197. Quad illi indulum . 268.

Angenini Moneta argentea Lotaringiæ VI. 26. Anguis ædificio fupereminensest stemma gentilnium Vicecomitum. V. 7.

S. Antoninus Placentiæ Patronus., Moneta eins vultu ornata. V. 14. Aqua fortis nuncupata, ejus

usus ad pargandum Aurum. V. 109.
Aquilana Moneta sub Innoceatio VIII. PP. cusa. V. 48.
Aquilana Moneta sub Carolo

VIII. Franciz Rege cufa. .
V. 78.
Aquilejentis Moneta argentea
lub Antonio Patriarcha. .

Arcadio & Honorio Imperan-

tibus Auri pretium auctum. V. 105 176. Archiepilcopi Ravennates jus cudenda Moneta amiflum a

cudenda Moneta amifum a
Leone X. Anno 1517. recipiunt . V. 24.
Arabatus Philippes V. Cl.

Argelatus , Philippus , V. Cl. laudatus . V. 3. Argentinensis Moneta argen-

tea: ejus valor excellivus in Provincia Mediol. VI 206. & feq. 210.

Argentes Moneta quo rempo-

re Roma cudi coeperit . V.

Argentea Moneta fapra ceterss commercio utilior VI. 248.

Argenera Moneta intrinfecă bonitate imminuta preturum aurea adauger. VI. 154. Quadama tum Praceipi, cumSubditis inferas. Ibid & feq.
Ab aurea certom pretumaccipiat. 165. Ab anno 1559.
in pofferum quomodo Mediolani valer adacetus 165.
Imminenedius qualus rationum momentis proponatur.
Ibid. & feq.

Argenti pretium in Italia. VI.
181. 190. 244 Non adauctum, ut afferebatur 205.
Proportio inter valorem Auiri, & Argenti 310. 212.
& feq. 316. & feq. 244 Pretium huic metallo affigoatum.
Mediolani. 322. 332.

Argenti in provinciam trabendi facilis ratio VI 64. Argenti pretium in Regno Nea-

politano cum ceteris Nationibus convenire debet . VI.,

Argenti valor pluris æftimatus in Regno Neapolitano . VI. 105.107. & Ieq. ArArgenti valor cum illo Cupri, qua ratione ad proportionem reducendus. V. 103.

Argento puro quodnam pretium fit affignandum. V. 117. Argentum in quadam Africa ditione Auro pretiofius. VI.

ditione Auro pretiofius. VI.

18. & feq. Ejus valor, Arcadio & Honorio Impp. 19.

Argentum est bass ad assignandum Monetis ex aliis Metal-

dom Monetis ex aliis Metallis æquum pretium N. 106. Dat Commercio mensuram. 107. Corruptio Argenteorum nummorum pretium Anreorum adauget 108. Quod justum pretium Argenteis affigaandum 117. Quo tempore Romæ cudi cæperit. 175.

Argentum quomodo purificetur. VI. 36. Cupro faciliter conjungitur. Ibid.

Argentum & Aurum pretium efficient humanarum commoditatum. VI.75. Hac metalla Jultiniano Imperante abundabant. 76. Quare eorum pretium augeatur. 84.

Argentum & Aurum, alterum alterius pretium. VI. 31. & feqq. Inter utrumque proportio non femper eadem. 34.

Arimini Monetæ. V. 5.
Ariflorelis fententia de Nummorum utilitate. VI. 12.
Arretium fuit una ex duodecim priacipibus Hetruria
Urbibus. V. 6. Colonia, &
Municipium Romanorum...
VI. 6. A Carolo V. occupatur. V. 12.

Artenius Zelites e Media in... Graciam usum Moneta aurea transtulit. VI. 8.

Artes ob adauctum Monerarum valorem deficiunt . VI. 44. & feq. 78. Britanoia in Gallia ob valorem Monetarum nimis adauctum fame laboravit . VI. 46. Artes Serici, & Lanz olim in nonnullis Italiz Urbibus cultz, quare nunc neglectz. VI. 38. &t feq. In Ultramontanas provincias transferunt. Ibid.

Afculum in Regno Neapolitano sub Martino V. Summ. Pontif. jurisdictioni Pontificiæ se subjecte an. 1426. V. 7. A Francisco Sfortia oc-

cupatur. Ibid.
Aícus de Gama Moluccas Infulas detegit. VI.68. Ibi invenit Aurei Veneti (vulgo Zecchino) numerum, & curfum. Ibid.

Afpri , parve Turcaram mo-

netæ VI. 11. 26.
Affis, Moneta Romana in minutiores subdivisa VI. 31.
A Fabio Maximo Dictatore
ad minus pondus redacta...
lbid Levior etiam Lege Papiria, & subsequentibus remporibus efformata . 26.

Affis, Moneta Romana, progreflu temporis primevo pondere imminutus. V. 125. Ejus valor. 175. Reductio.

Ateitinæ Gentis Monetæ nonnullæ Ferrariæ cufæ, V. 10. Ateitini per quatuor fæcula-Ferrariæ funt dominati . V. 10. A Paulo II. PP. Ducali titulo decorati . 11.

Atestini Regii Lepidi dominati . V. 25.

Arestinus, Borsus, Marchio Ferrariz, a Paulo II. Ducis titulo, & a Populo znea statua decoratur. V. 11.

Atestinus, Nicolaus, Marchio Ferraria, a Populo anea statua ejus memoria decoratur. V. 10.

Atestinus, Nicolaus III. quando, & quomodo Civitatis Regii Lepidi dominium suscepit. V. 25.

Ateftinus, Alphonfus II. ultimus Ferrarie Dux fine liberis decedit. V. 37. Ateftinus, Marchio Azo III. Ferrariam Sedi Apostolica recuperat. V. 37. Iplamque ut Vicarius Sancta Sedis recipit. Ibid.

 $\mathbf{x}$ 

Augmentum pretii Monetarum quando, & quomodo liceat. V. 132. ut plurimum noxium. Ibid. 131. & feq.

Augmentum pretii Monetarum justitis injuriosum . V. 178.
Augmentum Monetarum a prefixo pretio , si permittatur , semper excesses. VI. 268.
&t see.

Augusta Taurinorum actumnuper super adaquatione valoris inter Aurum, & Argentum: Id agentibus quibusdam rei monetariæ peritis. V. 93. 95. & seseqq.

Aurea Moneta utrum lupraceteras Reipublicæ utilior ? VI. 248. Ejus proportio cum argentea ad quintamdecimam afcendir. Ibid. Ejus exceflivus valor imminutus. 261.

Aureorum nummorum valor ad quodnam pretium redigendus forer, a Mediolani Moderatore proponitur. VI. 177. Eorum pondus, & bonitas. 188. 196.

Auri & Argenti proportio quae olim fuerit in Regno Neapolitano. VI 129.134. Hæc metalla tamquam merces confideranda. 136.

Auri & Argenti copia, vel raritas rerum pretium auger, five imminuit. V. 12. & feac.

Auri pretium in Belgio quale. V 102.

Auri pretium a Mediol. Magidratu examinatum. VI. 210. 213. Illius proportio cum... Argento Mediolani approbata. 212. 216. & feq. Valor intrinfecus ubique locorum eidem affignatus. 244.

Auri purgatio quousque reducenda. V. 96. Ejus super Argentum, ultra justam proportionem præstantia, &

quam

quam ob causam. 107. Hujus expurgandi modus . 109. Aurifices que auro & argento utantur in corum opificio .

V.I. 87. Aurum olim in Vercellenfi agro

effoffum . VI. 62. Aurum & Argentum Commercii menfura funt . V. 107. Num Moneræ ex Auro pluris ættimandæ fint, quam il-

læ ex: Aegento . Ibid. Aurum ab hominum pompa. inutiliter disperium. VI 69. 86. Quotuplex in America. 75. X.V. Argenti unciæ pro

una Aura data. 77 & feq. Aurum Argenti pretium quindecies luperabat . VI. 19. Pondere cetesa metalla excedit. 18. A rubigine immune . Ibid. Proportio inter usrumque . 21. & feq. Ab avacis Aurum Sepultum. Turcis , & Magoritanis frequeater . sc.

. Aurum inter ac Argentum adaucha in Gallia proportio , Francisco I. Regnante . VL go. Sub Henrico III., atque Ludovico XI. Ibid.

Besrum inter & Argentum qua proportio . V. 98 Quenam ilee temporibus in Italia comunior ratio . Ib. 99. Utrum in figendo rei monetaria: pretio licest a communi Italia ufo recedere. Ibid. 102. Vasia inter Aurum & Argenmm valoris propertio inquibufdam Europa regionibus . Ibid. 104

Ausum ceratium qued. VI. 36. Minozis intrinfece bonitatis. Ibid. Cum Argento, & Cupro faciliter copulatur. Ib. Aurum centendum prima porma humani commescii. VI. 163. Quænam ejuldem pro-

poetio cum Argento. Ibid. Prerium fixum Argento conflitui deberet ab Auro. 164. Valor ejuidem in Monetia moderandus . 160

Aurum graemodo expurgetur P. Vr.

ad cudendas ex eo Monetas. Bigæ Monetæ Romanæ quare V. 109. & feq.

### B

R Aldovinettus, Poggias. V. 10 Rariorum Monetarum

Collector . 41 Barba , Bernardinus, Casalenfis Episcopus . V. 1.

Barbadicus , Augustinus , quo Anno Ven. Dux fuit electus. V. 17. Eius Nummi argentei cujus ponderis, & forma. V. 28. 20. & 20.

Barile , Moneta argentea Florentina, cujus valoris fuerit. V. 161. & leq. ibid. 164 Bellinus, Vincentius, ejus Diflettatio de Monetis Italia medii zvi. V. 1. Sollicitante Philippo Argelato hoc Opus elucubrare suscepit . Ibid. ?.

Bellum valorem Monetarum. perfæpe adauget . VI ct. Benedictus XII Papa pondue, & valorem Turonenfis argenten monete affignat . VI.

S. Benigni M. icon in nummo argenteo exprefia . V. 41. Benignus , Regii Fisci Patronus, in confilium de Re-Monetaria vocatus. VI. 213. Bentivoli Domini Bononia.

V. 2 Eorum Stemma, & Nummi . & & 9 Bergomi Moneta V. 7. Quadam Federici H. Imp. vul-

tum exprimuse . Ibid. valor fenfin auctus. V. 141. Berlinghe : pretium hisce mo-

netis Mediolani prafixum. Anno 1528, VI. 161, 162, Berti, Valentinus, cum fociis Monetariem Officinam Mediolan quibus conducere pactis proponeret . VI. 141. 144. Ejus fraudes desecta.

147. & legg. Bianchi, Moneta Mediolan cujus valoria Anno 1538. VI. 161,

fic dicte . VI. 31. Bifgrani, species monetz Nea-

politanæ . VI. 108 Blancus notatus in Tractatu de Monetis Gallicis . V.

Blondus , ejus Historia . V. 7.

Boemiz Regis Caroli I. Nummus Argent. V. 18 Bonifacius VIII. Pontif. Max. ius cudendi Moneta Populo Maceratensi tradit . V. 15. S. Cæleftino renunciante in Pontificem eligitur . V. 16. Prædeceslorem in carcerem

includit . Ibid Bononia fub Jo: Vicecomite. Nummos fignavit . V. & . Bononia quando primum fub Ecclefia tutela recepta.

V. 8. Bononia Civit. a Joanne , & Jacobo de Pepulis, Joanni Vicecomiti Mediolani Principi , ac Archiepiscopo quo anno , & pretio tradita. .

Bononia fab Bentivolorum Dominio variis temporibus fuit.

V. 8. Bonomia a Martino V. recuperata . V. 8. Ab Eogenio IV. in Ecclefie potestatem redaeta . ibid.

Bononia Moneta . V. 7. Bononie sparfa Moneta in publico ingreflu Caroli V. Imp.

Bononienies Monette ad proportionem intrinfeci valoris abfque Monetariorum lucro cuis , & expenie. VL 66.

Borghinus , Vincentius , ejus Opus vulgo infcriptum dell' Origine di Firenze . V. 13.

Bovius , Joannes Baptiffa , librum de Statuaria Urbis Præscriptione Card. Vitellio nuncupat . V. 41.

Bringnanus, Petrus Venantius, Notarins Camerini . V.40. Assa BriBritannia Nummus argenteus Gallicis literis circumdatus. V. 😘

Brixia a Venetis occupatur . V. 17.

Buzios, conchilia, in quibufdam Afiæ provinciis loco monetarum adhibita. VI 10.

Alderiui . Antonii . Florentini, Nummus argent. V. 61.

Calix argenteus Ecclefiz Arzceli quotaunis offerendus pro recuperata Ferraria a... Civibus Romanis statuitur .

V. 37
Campione, Prototypus immutabilis, ac neceffaries ad meulurandos gradus valoris quarumlibet rerum. V. 123. 145.

Carls, Monete argentem Mediolani cufe . VI 177 Eorom valor præfixus . 178. Cartini, moneta Neapolitana.

VI. 10 Carolus Calvus Imp. ejus Decretum Anno 864. editum. de fignanda Cruce in Num-

mis . V. 23. Carolus Gunitavus Rex Svecorum immodicam argenteo. rum nummorum femmam in Polouiam traufm:fir megno cum grafii fui proventu . VI. 82

Carolus V. Imp. ditiffimus immentum Auri, Argentique pondus in bellis impendit . VL 47. Pretium Monetarum \_ adauxit . Ibid. Quæ damna ab hoc augmento provenerint . Ibid. & feq. Malum. istud Carolo V. fortasse ve-

enfius . 48. Carolos V. Imp. Bononism ingreffus Monetas diffeminat . V. 75.

Carolus VI. Imp. Aug. Monetas Mediol. squo pondere ac bonitate confueta cudi mandat . VI. 191. 214. Ob

Argenti defectum Officinam Monetariam vacare jubet . 106. Æreas Genuenies Mo-

netas elimiassi indicit. 208. Carrarienses quot annis Paravii Dominium renuerint. V 21. Ipiorum Nummus, & Stemma . Ibid

Carterius , Carolus . V. 37. F. Cafimirus, Romanus, Ord. Minorum , ejus = Ifteria. della Chiefa, e Convento d' A-

raceli . V. 37. Cafimirus Rex Poloniz quid circa Monetarum conftructionem eo in Regno peregerit . VI. 41. 81.

Calimirus Rex Poloniz vilioris bonitatis argentess Monetas eo iu Regno confici mandavit. V.139 Que Re-gno damna ab hoc proveneriot . Ibid.

Catalauniæ Regnum a Monetis inferioris bonitatis devaftatum . VI. 5: 54-Cavallotti , moneta Neapolitana . VI. 104 & Gennen-

fis . 133. (k) Castillionei de Lacu Ferdinandus Princeps. Nummolus arcus ejus nomine fignatus.

Cerectia quot unciam impleant, VI 16. S. Chrifantius M. Regii-Lepidi Patronus. Moneta ejus effigie fignata . V. 25.

Ciacconius . V. 41. Cianus , Sebaftianus , quo anno Venet Dux fuit electus. V. 26. Eius Nummos. 28. Cinquine, moneta Neapolitanz , carum valor . Vi. 108. 126. 133.

Civitates aliquot Laugobardiz Conventionem inter fe ftatuunt pro re monetaria legaliter instituenda . V. 147. & feq.

Clemens VII. Sum. Pontif. reluctantes Anconitanos libertate spoliavit . V. 5 Clemens PP VIII. post restitu-

tam Pontificio imperio Fer-

rerism monetas fignat . V. 37 & fegg.

Colloredus Comes , Mediolan, Provincia Moderator . Vindobonensi Aulz demos Infubribus ob Monetarum delectum provenientia fignificat. VI. 177 Responsum ei datum 178 Quid repoluerit. Ibid & teq Curam exprimit fuam ob invenendam alibi Argenti massam. Ibid. Quid. ei ab Aula Cafarea miun-Ctum, ut Monetas novas Mediolani cudendas curaret . 181. Rescribit, quas leges hac de caula Magistratui indixerit . 181 Argenti pretium fignificat 185. Immiuuendum Philippeorum valorem extrinfecum cognoscit. 189. Quid per literas cum-Aula Cafarea communicaverit circa pretium metallorum . 100. Andreolii Negoriatoris propofitiones ad con-ducendam Monetariam Officinam Vindobonam rrauf-

mittit . 197. Collybus quid efficiat in Commercio unius cum altera Civitate. VI. 253. & feq. Ejus augmentum demoofum 157. Commercium ex permutatione

procedit . V. 122. Commercium Orientale olima apud Venetos . & Gennenfes . VI. 25. Commercium quomodo propris

activitate proportionem augeat , imminuatque Aurum inter ac Argentum . V. 104. Orientale cum Hilpsuia, atque Italia. Ibid. Europæ cum Afia . 106.

Commercium inter Provincias · unde demoum, node otilitatem percipiar . VL 184 Commoditates hominum ex Auri , Argentique affinentia

adaugentur . VI. 76. Compagnonus, Pompejus, ejus Historia Urbis Macerate . V. 15.

Compayre rei Monetariæ Di-

V. 93.

Conchilia quanti habita in Regno Tombuti . VI. 9. Itapariter in Malaganis . Bengalanis, & Peguanis provin-Conductores Officing numma-

riæ dolo utuntur, rem Principibus , populifque utilem proponentes, fed intrinfecus dampofam. VI. 57. Fraudes a quibuidam ex ittis adhibi-

tæ . 59. Conductoribus Officinæ Monetariæ non licere Principis confenium pro cudendis eneis nummis . V. 144

Contarenus, Andreas, quo anno Venet. Dux fuit electus. V. 27. Ejus Nummus, Ibid.

& 1g. Consultatio supra propositiones ad Officinam Monetariam. Mediolan. pertinentes bic primum typis tradita . VI.

177-Conventio inter quamplures Langobardiz Civitates conflituta Anno 1254 ad rem. monetariam pertinens . V.

147. & feq Corpelia lex Monetas ex auro puro conficiendas præscribit. VI. 70.

Cornelius, Marcus, quo anno Venet. Dux fuit electus. V. 7. Ejus Nummus aureus . Ibid. & 29.

SS. Colmi , & Damiani icones in Nummo Florentino exprefiæ . V. 11. Cortona a Carolo V. Imp. oc-

cupata . V. 12. Crazie , monetæ viles in Thufcia . VI. 81.

Crema a Venetis occupator . V. 27

S. Crefcentinus M. Urbini Patronus. Moneta ejus icone fignata . V. 31. Crux in Nummis quando figua-

ri cœpit . V. 17 Cuprum , prima Monete formande materies, faltem apud Romanos. VI. 7.

immixtum durescit. VI. 69. Cuprez Monege nimia quantitas augmentum pretii in au-rea producit. V. 108, Minoris ponderis , & bonitatis non efformanda . 136. Ex-

# ternæ provinciæ eliminanda. n

137-

Andulus , Andress , cujus atatis, & quo anno Ven. Dux fuit electus. V. 27 Ejus Nummus, Ibid. & 29. Dandulus , Francilcus , Ven.

Dux , ejus Nummus argen-teus . V. 17. & 19. Dandulus, Joannes, Ven. Dux, primus Ducatum auseum cudit . V. 16

Davanzati opinio circa Monetæ ethimologiam impugnata . Vl. 10:

a Daun Comes, Mediolanenfis Provincia Moderator, quid ad Aulam Vindobonensem. in Caula Monetaria scriplerit . VI. 106. & feq. Nova ejuldem ad Aug. Principem Litera in eadem materia . 109. Confilium hac de reconvocat, in quo proportiointer Aurum & Argentum. decernitur . st z. Ejus fedulitas laudata . 217. Recentiores eiuldem Litere ad Cafaream Aulam miffe cir. ca Rem Monetariam Mediol, 219. Ejus prodentia probata . 221. Iubente Principe . exteris Monetis publico Edi-cto valorem julium affignat. 214. 116. Exceptiones Collegiorum Mediot. fibi exhibitas cum Aula communicat . 229. 231. & fegg. Vota Vindobonenfis Aula ad

eumdem transmiffa, 274. Denarius penès Romanos veteres quid effet . V. 175. Defideria hominum absque limite . VL 17. 22 Commo-

da fibi comparare student .

rector Auguste Taurinorum. Cuprum stameo, five plumbo Ditiones in Regno Neapolitano quanti vendita. VI. 105.

Dobla , Moneta Aurea , ejus valor in Magno Florentia

Ducata . VI f. Doppia , nummus apreus Hifpanicus, ejus valor. VI 34-Non dicendus adauctus ob excrefcentiam librarum, vel icutatorum , quibus emitur. 35. Ejus valor Muting anno 1648. VI. 80 Pollmedum adauctus . Ibid. Ejus valor cum Aureo Veneso collarne. 87. latrini-ca bonitate fub Carolo V. Imp. imminuta , rum ab ipio, tum ab aliis Principibus VI. 47. & feq. Hoc fortaffe malum Carolo

V. verustius . 48. Quam ob caufam faciliter deprayetur. 69. Ejus valor Rome, 240. Doppia, Nummus aureus, cujus ponderis centeaenr in. nonnullis Europæ Civitatibus . VI. 113. & fect. Quibus conditionibus in Mediolanensi Officina eam codere proponeres Vincentius Berti . 144. Ejus pondus , & Valor ejuldem augendus

proponitur . 177. Dragma inter Monetas quenam . V. 157

Ducato, nempe Nummus aureus Florentia . V. 161. Ducatorum Venetorum bonitas Mediolani examinate . VI.

117. Ac Florentinorum . Ib. Ducaterum Moneta in Regno Neapolitano cudenda proponitur VI. 127. Rome impressam, quem valorem Mediolani habere expediat. 221.

Docarus, moneta Venetorum, ejus antiquus valor in Contractibus adhuc retentus . VL 33-

Ducarus aureus Venetus, vulgo Zecchino , a Joanne Dandulo Ven Duce primim fuit culus anno 1284. V. 26.

Ducatus aureus Francisci Oan-

duli Venet. Ducis anno 1128. fignatus : ejus Descriptio . V. 16 & 18

Ducatus aureus Bartholomei Gradonici Ven. Ducis . V. Ejus Inscriptio exposita. Ibid. & 19.

Colefiaffica ditio ob pon-L dus Monetarum imminutum magna damna perfensit. VI. 39. & feq.

Elvetiorum commercium cum Mediolanensi provincia, ob imminutum Regio Edicto monetarum valorem , inter-ruptum afferitur . VI. 238. Veritas id falfum probat . 259 & fegq

S. Encidius Alculi Epifcopus . Moneta ejus effigie fignatm. V. 2

Equicola, Marins, ejus italice editi Conmentarj della flo-ria di Mantova . V. 16. S. Erculanus Perufiz Epifcopus . Monet# eius nomine .

cicone fignate . V. 21. Eugenius IV. Pont. Max. Bononiam fub Ecclefiæ poteft. redegit. V. & Et quamdiu illam tenuit Ibid. Picenam, Marchiam recuperat, tt.

Expensa necessaria ad expurgandum Aurum pro re Monetaria. V. 100. & feq. Num ifte centende fint in prefigendo Monetis valore? Ibid. 113. & 110.

Experimentum , vulgo Cimensazione, expurgando Auro quomodo inferviat . V. 110. Quanti valeat . Ibid. 136.

Alfarii Monetarum Rei publica perniciofi . VI. 18. Eorum expentæ graviores ,

Faliarii Monetarum quinam... VL 17. Pœas mortis juste... Puniti . 39.

Falfimonium Monetarum quomodo eveniat . V. 129.

Federicus L Imperator a russa barba Gnobarbus dictus . V. 7 In numifmatibus femper barbatus apparet. Ibid. Alexandrum III. Pontif. infidiis petit. 26. Ottonem Filium cum claffe in Venetos immifit . Ibid. Ottone capto. ac claffe a Venetis profligata Venetias accedit, ibique cum Papa conciliatus, ad osculam pedis, & pacis ad-

mittitur . Ibid. Federicus II. Imp. Monetam e corio cudi fecit . VI. 10. Federicus II. Imp Ferrariam Sedi Apostolice eriple . V.

Ferdinandus magnus Dux Etruriz Monetas argenteas minimi ponderis cudi fecit . VL

Ferraria per quadringentos Annos fuit in Atestinorum ditione . V. to, Ab Ateftinis ampliata murit , & variis ædificiis aucta . st. A Comitiffa Mathilde Ecclefiæ donatur, & post varias vicisfitudines a Clemente VIII. recuperatur. 17. Monete in hac recuperatione cufe , & in Populum Ferrarienfem.

difperfæ . 17. Ferrariz Moneta . V. 10. Ferrarienses IV. Nummi explicati. V.a1 Cives doobus Ducibus Atefting Gentis mneas

ftatoas erigant . 10 & tt. Ferrerius , Bonifacius , Card. Nummum argenteum fignari mandat . V. 41 Fertone , Moneta aurea ad Sa. baudiæ Duces pertinens. V. 84. Quare fic appellate...?

 Ibid Filippi, Moneta argentea Mediol. VI. 141. 144. 177. & feq. Ejus intrinfecus valor . 159. Cujus ponderis, ac bonitatis effe debeat . 180 Pretium ei affignatum. Ibid. Extrinfecus ittius valor ad

priftinum reducendos . 180. Adauctus. 193 199. Quantitas imprimenda . 195. Antiquus ejuidem valor, 200. Agitur de presio illi affignasdo . 111. 216. Hujufee valor pretium ceteris Monetis affignare debet . 23r. 115 Eorum quantitas fingul's annis Mediolani imprimenda 247 Ipiorum cum. Romanis Monetis ( vulgo Teftoni ) proportio . 273. Firmi Monete . V. 11.

Fliscorum Ligorum Familia. quot Cardinales , & Summ. Pontif. habuit . V. 14. La. vania . & Mefferani Principatum tenuit . Ibid. Ibi cuff fuerunt Nummi ad ipfam. fpectantes . Ibid.

Flifcus, Nicolaus, Cardinalis, & Archiepiscopus Ravennas Privilegiam cadendi Monetas a Leone X. recuperat . V. 24

Florevantins . Benedictus . V. 13 15. & 35 Florentia Carolo V. Imp. poft duorum annorum obfidionem fe tradit . V. 11.

Florentiz Moneta . V. 12. Altera fub Cofimo II Florentie Duce . Ibid. & 18. Florentiam Moneta vilis exte-

cta. VI 51. Ibi falfarii monetarum igne puniti . 54. Florentina Moneia argentea a

Senstu , Populoque cuia. . V. 70 Florentina Moneta juxta intrinfecum valorem expenia,

VI 66 Florentini pacta cum Imperatore nummoram fumma fein libertatem redigunt . VL 77 A Carolo V Imperatore Alexandrum de Medicis in

Ducem recipiunt . V. 12. Florenus aureus Florentinus quando primbm cufus, ejus flemma, pondus, & valor. V. 13.

Florenus aureus Boleslai Ducia Silefia . V. 11. Flo-

primo percuffus, a Clarifs, Meratorio demonstratur cotra le Blancum, primum in Galhis fuifle cufum feoriestem . V. 13.

Florenus Wernerii Archiepifcopi Treverensis, quomodo conflarus, & eius descriptio.

V. 14. Flurenus a foaune XXII. Pont. Max. Avenione cufus. V 13. Florenus auceus fub Ferdinando II. Magno Etruriæ Duce.

Florepus aureus: eins vetuffos valor. V 154 Tractu temporis pretio auctus. 155 & legg. Argenteus, Ibid. 158.

Cupreus . 159. Florenus aureua sub Joanna L Neapolis Regina culus . V. 4 Ab ifta Principatus Avimionis Pontifici Romano venditus . Ibid.

Foding Metallorum Americane . V. 104. lo Italia defunt . Ibid.

Fæminæ Orientales caput monetis pendentibus ornant . VI. 49.

Forma, italice Conio appellata , Moneta expensis conficienda . V. 10s. Istud minime probatur 350. Quomodo in Anglia difponatur . 121. Intrinlecum Moneta pretium declarat, 32%

Foscari , Franciscus , quo Anno Venet Dux fuit electus. V 27 Quot Civitates Reipublica fubjecie . Ibid. Ejus Nummi Ibid. 29.

Francia modicam Auri copiam olim in fe continebar. VI. 26. Immodicam argenteorum nummorum quantitatem in Orientem transmist cum maximo lucro . 82.

Francia Reges monetarum fuarum extractionem verant . VI. 253.

Francisco L in Gallia regnante adaucta proportio inter P. VI.

Florenus aurena a Florentinia Franciscus H. Mutlnæ Dux ob Genuensium industria in Moneaquitatem laudatus. VI.44. Franciscus VII. Carrarienfis,

Patavii Regulus, quando Venetiis in carcere fuerit laqueo suffocatus . V. 11. Funfzeneri , moneta Germanica, ejus justus valor. VI.

38 & 51. Furios, Camillus, magnam. Auri fummam pro obtinenda victoria Dis vovit . VI. 14

### G

Albalmp. temporibus Au- Gonzage Familia quadam. I rum quanti cenfererur . V. 100

Galeatii Mariæ Sfortiæ Vicecomitis Mediolani Ducis Decretum fuper qualitate Mo-

netarum . V. 141. Gaudentina Episcopus Arimia. V. 6.

S. Geminianus Motinæ Epifc. Nummi ejus effigie fignati. V. 19.

Gemmarum pretium juxta temporum ac morum viciflitudines varium . VI. 16. & feq. Genuz Monetz ex auro, & ar-

gento cujus valoris. VI. 23, Genuz alter eft arbitrarius , alter a Principe juffus monetarum valor . VI. 241. & feq. Argentes hujus Reip, monetæ extra provinciam deducte. 146. Quàm recte a Georgenfibus res-monetaria

administrate . 268. Geogenies in se monetaria administranda vigilantiffimi . VI. 19. Ab ipfis zquum. monetarum pressum prove-

nit . 61. Genuenfis Nummus argenteus cujus valoris , & ponderis . VÍ. 157.

Genuensis argentea libra pretio valurem intrinfecum excedit in commercio Mediol. VI. 207.

Genvenfis Munera sub-Conrado IL Imp. V. 70.

tarum permutatione laudata . VI. 124.

Germania auri plurimum Italiæ ministrat . VI. 61. Ghirardacius, Cherubings, eius liber italicus : Moria di Bo-

logna . V. o. Gonzaga, Jo: Franciscus, a. Signimundo Imp. quem hofpitio recipit, Marchionis tituto, aliifque privilegiis decoratur . V. 16

Gonzaga , Ludovicus , Pontificiarum Legationum Præfe-Atos . V. s.

Monete Mentue cufe . V.

Gonzage quando Mantum dominium fulceperint . V. 16. Primum Vicarii appellati, inde Marchiones declarantur . Ibid. Eorum oummi . ac ftemma . 16. 37. 8c 18.

Gradenigus , Petrus , Patrit. Venet. a V. Cl. Dominico Maria Mannio in Meccenaeom delectus fuarum locubrationum de Monetis Ita-

liz . V. 35. Gradonicus , Bartholomæus , quo anno Ven Dux fuit electos. V. 26 Ejus Nommus

explicatus . tbid & 29. Gradonicus, Joannes, quo anno Vence Dux foit electus. V. 27 Ejus Nummus argenteus, cujus ponderis, & for-

ma . Ibid & 19 Grana , species Moneto Nea. politanz . VI. 107: & feq. 111. &t feg: Granvela Card. Pro Rex Nea-

polis legem pro cudendis Monetis fancit . VL 108. M. Gratidianus legem pro Monetis Roma condidit. VI. s 1. Groffi, fpecies Monete Germa-

nicæ . VI. 37. 58. Groffi Mediolanenies, pretium eildem affignatum an. 1538. VI. 161. & 161.

Groffe, Moseta argentea Florentina cujus bonitaris effer. Bbbb

V. 162 Pifana . Ibid. 167. Groffone , Moneta argentea. unde prodigiosè fanguis ef-

fluxit . in Empolitano Municipio prope Florentiam fervata . V. 45.

Groffus argenteus Volaterris cuius . V. 51.

Gu: fi, Moneta argentea olim Florentiæ impreffa. V. 15 Guicciardinus, Franciscus. 17 10 28 & 31. Italica Hiftoriæ Scriptor . 17.19. Præfes Urbis Parmæ illam ab obfidione Gallorum Jub Duce l'Autreco tuetur . 21 An Parmenfibus ipfi cufus

Nummus . Ibid. Guicciardus Comes , Genuenfis Reipublica Legatus, argenti pretium adanctum fignificat VI 274. Guinifins , Paulus , Lucze Ty-

rannus . V. 15.

S. H Elenæ Monetæ in Etru-ria repertæ num falsò hoic Imperatrici attributa?

V. 68. Hispania magnum argenti pondus Romanis pendebat. VI. 63. Pretiofiora Metalla Ita-

liz fuppeditat . Ibid Hispania . Ibi elevatior auri proportio, & quare . V. 104 Hilpaniæ status post det ctam Americam V. 75 & seq.

Hominum defideria abique limite . VI. 17. 31. Ut plurimum cortex rerum , nonmedalla ab istis intuetur. 61. Hungaria aurifodinas fuo Prin-

cipi utiles fervat . VI. 63 Hungarici aurei nummi valor. Ferdinando | Imp. VI. 19 Ejus pretium extrinfecum.

quomodo ereverit . 53 Hungaricus nummus aureus . eius valor apud Florentinos.

VI. 💪 Hungaricus nummus aureus quo tempore a primeva nobilitate declinaverit. VI. 48.

Difficile adulteratur. 69.

Ndi Venetos, & Hungaricos nummos aureos in curfu habent . VI. 68. Loco monetæ, charta utuntur Regis

nomine fignata . VI. 9. Indiarum expeditiones tum auri, & argenti in Hifpaniam traduxerint, VI. 15.

Innocenius III. PP. Aragonia Regibus interdixit monetas cudere pondere, ac bonitate confueto minores . VI 55. Joannes XXII. Pont. M quando Bullam contra faltarios Monetarum edidit . V. 13.

Ejus centuræ contra cudentes Florenos ad imitationem Florentini, auro non puro conflantes folum afficiunt . Ibid. Joannes Galeatius Mediolani

Dux quando Veronz Principatu potitus . V. 3 S. Joannis effigies in Nummo Parmenti exprefia . V. 20. Itali Artium cultum negligentes , cas alibi florere permi-

ferunt . VI. 78. Italia magnam Auri fummam... ex Hispania, ac Germania

recipit . VI. 51. Italiæ commercium cum Hifpania ad percipiendum Aurum, Argentumque, V. 104 Ei nozium . Ibid. Minime apra commercio, & qua de causa . Ibid.

Italiz conditio aliis Europæ regionibus in commercio infelicior . V. 104. Auti pretium quenti ab Italis Ritimatum . Ibid. 105.

fulia lex moneras ex purgato auro cudendas jubet. VI. 70. S. Julianus Martyr Arimini. V. 1.

Julius Romanus ( moneta argentea) fub Clemente VIII. cufus post restitutam S. Sedis imperio Ferrariam . V. 17. & legg. Alter a Vitellio Vitellotio Card. Romæ cufus , Ibid. 41.

S. Infline Moneta argentea a. Veneris quare cula. VI. 11. Justinians Imp. lex pretium. Auro astignans . V. 106. Justinianus Imp. Nummis pri-

x

fcum valorem adauxit . VI.

46. & feq. Juftinianus , Petrus ; ejus Hift. Vinet. V. 26. Iustinianus Ottobonus, eius sententia circa rem Monetariam

# Mediolan. VI. 163.

Avaniz Comitom Nummi aliquot . V. 14

Lauredanus , Leonardus , quo An. Venet. Dux fuit electus. V. 18. Ejus Nummi . Ibid. Bt 20.

Legale pretium a Populari in affignando Monetis valore. diverfum . V. 142. Quinam inde abulus proveniant . Ib. & 143.

Leges non fæpe immutandæ . V 107.

Leges valorem Monetarum immutantes num juftæ, five-injuftæ fint dicendæ. V 177. Legum pravaricatio leges non deftruit . VI. 342.

Leo X Pont. M. jus cudende Monetæ Archiepifcopis Ravennæ reftituit . V. 2 Libamentum Munetarum ne-

ceffarium V. 95 Augusta Taurinorum nuper peractum quamdiligentifimè.96.82 (eq. A Mediolani f-cto divertum. 95. Quam difficiie minutioris differentiæ gradus affignare . 96 Veneziis actum cum Taurinenti collatum. 97. Quid valeant Marco auri puri apud Pedemontanos. 117 Inter Taurinates ac finitimas que differentia. 101.

Libella Argentea penès Roma-nos qualis . VI. 32 Libra Argentea quinque Auri folidis equivalebat , Arcadio & Honorio Impp. VI. 19. Antiquitus in Græcia. pro

pro Auri uncia dabatur , lbid.

Libra imaginarium monetarum numerum complectitur . V. 118. Libra Moneta Mediolanenfis in gradum valoris inferiorem progressu tempo-ris decidit . Ibid. Similiter in aliis Italiæ Urbibus evênit . Ibid. & 120.

Libra argenti Florentina cujus ponderis fit . V. 157. Antiqua Floreno aureo gonivalebat Ibid. 156, 8c 158.

Libra Florentina quomodo decreverit ab Anno 1531. ad 1756. V- 165.

Libra Aureola que . V. 127. Sterlina apud Anglos . Ibid. Qua de causa immutata, ac imminuta. 129 In pejua declinavit . 156 & leg. Libræ in Solidos, ac Denarlos

a Langobardis fubdivifæ. V. 116. Seculo XII, apud quamplures Nationes Libra Auri ex Solidis XX. Argenteis conft.bar . Ibid. 127

Librarum juxta ærates , & locos notabilis differentia . V. 118. Liburning , monetz argentez:

earum valor exceffivus in-Provincia Mediol. VI. 106. & feq. 210.

Licurgi lex , monetarum ulum abolens . VI. 80. Licurgus Monetam Spartanis ferream præscriptit . VI. & Limaces loco monetarum in. quibuldam Afiæ provinciis

adhibite . V. 9. & 77. Liquidorum libellatio in humani commercii fimilitudinem tracta . VI. 14 & 25. Lirazze, monetæ Venetornm.

VI. 33: Luca antiquitus erat Caput Tufciæ . V. 15. Quo pretio ... Carolo IV. libert tem emit: quando Panlo Guinifio Tvranno fubjecta Ibid

Lucz Nammus Christi Domiai vultum exprimens. V.1c. Lucenies Nummi duo nondum

evulgati exornantur. V. 15. Malaresta, Sigismundus, Do-Lucenses quo pretio libertatem patriam recuperaverint. VI.

Ludovicus Pius Imp. Perufiam Civit. Ecclesiæ potestati donat . V. 21

S Ludovicus Rex Francotum quanta auri fumma le a Saracenis redemerit in libertatem . VI. 15.

Ludovicus Sfortia Mediolani Dux ab armis Ludovici XII. Galliarum Regis Principatu quando expulfus. V. 60. Luigini, monetz parvz ex argento Florentiz cuíz . VI.

Lunati , Carolus , laudetus . VI. 21.

### M

Aceratæ jus cudendi Mo-netas a Bonifacio VIII. Pont. M. conceffum. V.15. Macerata Nummi S Juliani icone fignati . V. 15. Magistratui Mediol injuncta.

provincia monetarum pretinm recognoscendi . VI. 203. & fegg Ejus diligentia laudata . 218 Quid ob reduetum Monetarum valorem. Imperiali Aulz notificaverit.

218 Malaspina , Cibo Albericus , Maile Princeps . Nummus anreus ab eo cufus . V 49. Alter argenteus . Ibid. 53.

Malatesta, Galeotrus, multarum Italiz Urbium Dynafta , quot filios habuit . V. 5. Quo anno obiit . Ibid.

Malatelta, Pandulphus, Dominns Arimini, Monetas cudit . V. 5 & feq Malatesta , Sigismundus Pan-

dulphus , Galeorti filius , a Joanne Galeatio Mediolani Duce ob præstantiam in armis remunerarus . V. 6. Galeatio defuncto, Brixiam., & Bergomnm dolo occupat. Ibid. Inde expellitur . Ibid.

minus Arimini. Ea in Urbe ad Divi Francisci hoporem. Templum extruxit . V. 6.

Mamoude, monete Indorum . Mannii . Dominici Mariæ . Ra-

riocinationes de Moneris Italiæ Medii Ævi . V. 33. Mantus quibus Principibus fuit iubiecta. V. 16 Quando ad Gonzagas devenit . Ibid.

Mantuz Nummi V. 16 Mantuana moneta argentea Vas fculprum oftentans, in quo Christi Sanguis fervatur . V. 57 Altera cum effigie Virgilii Poetæ . Ibid. 64

Maravedi, species monetz cu-prez in Hilpania . VI 31. Marca octo uncis conitat .

VI. 36. Marco . Auri & Argenti pre-finitum pondus. V 100 Inter Taurinates, ac Mediolanenfes eiufdem differentia... tot. Regula proclamatum. de re Monetaria . Ibid. Cui ponderi apud Belgas affi-

gnata . Ibid. Marco auri puri in Florenis aureis apud Pedemontanoa. V. 117. Ita Genuz , Venetiis , Florentie . Ibid. In. Pannonia Kreimnitz dictum. 1bid.

Marcellus, Nicolaus, quo Anno Venet. Dux fuit electus. V. 27. Nummus argenteus ad aurei Ducati pondus ab iplo culus . Ibid. & 20 Maria Virgo Pilarum Prote-

Ctrix . V. 13 S. Marie de Flore Templum-Florentiæ constructum ve-Ctigalibus a lanificio provenientibus . VI. 7 Marietti Mercator Mediol rem

monetariam administravit . V. 91. Mathildes Comitiffa Ducatum Ferrariensem Sedi Apostolicæ donat . V. 37.

Mattapanis Nummus Venetus cum Inscriptione Græca a

Francisco Dandulo Venet. Duce cnsus: ejus forma. V. 26. & 28.

V. 26. oc 26.

Mauriani Municipium prape

Venerias Numinum cudii ad

honnrem Francisci Morofini

Supremi Classis Przfecti. V.

Mediglie, Moneta area apud quaidam Italia Civitates. V. 148. & 557.

Mediceus , Alexander , Nummus ejus effigie Florentiz culns , V 12. Optimas ex Argento Monetas Florentiz cudi fecit, Bariti appellatas. V 162.

Mediceus Coffmus L Monetam argenteam Florentiz cudit; quz Florenti aurei pretium, contineret V. 163.

Mediolanen(es Nummi exposi-

Mediolanenses Nummi duo sub Joanne Galeatio Maria Sfortia Vicecomite minore, & Ludovico patruo cusi V.69. Mediolanenses Monera aurea, & argentez cujus bonitatis,

& valoris . VI. 11. Æccz , & Cuprez 16.
Mediolanensis Provincia exce-

ptiones ob imminutum Regio Edicto monetarum valorem . VI 211. & feq Eas præcedentibus contradicere oftenditus.

offenditur . 239.

Mediolani Nummi dno a Bellino in novam lucem produ-

Ai . V. 18.

Mediolani Conductor Officinæ nummariæ rem primo intuitu utilem pra cudendis novis Monetis propofuit; fed intrinfecus dolofam. VI. 57. Megalta nomen mulieris magnæ dotis. VI. 14.

Mercatores provintum e monetarom permutatione percipere fatagunt . VI. 73. Aurum cum Argento , feu ex adverso permutate curant .

ur aliquid lucrentur. Ibid.

Mercatores quantum lucrum.

ex monetarum permutatione

trahere fatzgant. VI. 37. & mos Prin feq.
Mercatorum Medinlanenfium.

fententia propositionem im-

Mercatorum Medialanenfiumfententia prapofitionem improbana Conductoris Officinæ nummariæ. VI. 170. Conditiones proponunt ob ealdem utiliter imprimendas . 192 & feq. Cum its Imp. agt mandat, ut Monetaria. Officina æqu:s conditionibus

adminifirctur. 200.
Mercatorum Mediolanenfium.
exceptianes ob imminuium.
Regio Edicho Monetarum.
valorem. VI. 232. & feq.
Oppofitam fenteniam eos
propugnaffe oftendium. 240.

propugnaffe offenditur. 240.
Mercatura a Nabilibus vilipenfa. Vl. 39. Magno damno
affecta in rolonia, regnante
Cafimiro 41.

Metalla mensuram pretii rerum exprimunt, earumque sunt pignora. V. 123.

Metallorum zqualitas arithmetica in aflignando monetis valore fervanda . V. 129. Metallorum puritas in cudendis Monetis exigitur . VI.

dis Mooetts exigitur. VI.

67. & feq. Si misceantur,
durescunt. Ibid. 69. In Perfiam ob mercium aquistionem ab Europa transferuntur. 79.

Michaelius, Dominicus, Veneturum Dux Tyrum obfidens monetam e cario confecit. VI. 10.

Mirandulæ cufus nummus Chriflum ad Cælos afcendentem repræfentans, V. 18.

Mocenicus, Joannes, quo Anno Venet. Dux fuit electus. V 27. Ejos Nummus aureus. Ibid & 29. Mocenicus, Petrus, quo Anno Venet Dux fuit electus.

V. 27 Ejus Nummus. Ibid. & 29
Mocenighi, maneta Venetorum.

VI. 31.
Molucchz Infulz a quo dete-

ete . VI. 68. Monetarum ratio inter finitimos Principes aqualis effe. deberet . VI. 55.

Monetarum valor cum Libris cujulque regionis comparatus. VI. 10. Stips quaredicta ? 31.

Monetarum quæ fuerit proportio in Regno Neapolitano . VI. 520

Monetarum cujuscumque metalli depravatin plurimorum damnorum occasio . V 141.

damnorum occasio . V 141.
Monetarum præio efformandarom usus in Gallia inventos.
VI. 48
Mouetarum pretium in Regno

Neapolitano ad sequitatem, redachum Anno 1642. VI. 103. Diverfitas carundem , Legalit una , abofuva altera. 104. de 157. Nota metallorum monetis diverfinude di minista. Ibid Monetz in Regno Neapolitano cula aborum di morti di minista. Ibid Monetz in Regno Neapolitano cula aborum di minista di min

Čti tum aurei, tum argentei ejufdem nummi 120. Monetarum pretium Mediolani publico Ecicto affignatum. Anno 1538. VI. 161. Quomodo adauctum. 161.

Monetarum abufwus valor quàm d'amnofus v.V. 225, Argentess minutiores iotegram bonitatem fervare expedit 206 In Regiti vectigalibus abufivum valoremcas retinere petitur. 209. Momenta in contrarium producta. Ibid 6c 214 Externa ad intrinfecum valorem reducedus 225

Monetarum æqualitas earumdem extractionem impedit . VI. 251. & 267 Exteras , qualitatem honam intrinfecam retinentes , in Provinciam introduci Imperator annuit. 256. Earumdem redu-

ctio,

ctio , suadente justitia , a Principe mandata. 257. Quod experimento probatur . Ibid. · Commercium fustinet, non perturbat aquus monetarum valor . 259 Legale earumdem pretium perfolvendis vectigalibus juste prænxum. 265 Post mortem Francisci II. Mediol. Ducis easum pretium immutatum, 266.

Monetarum libamentum nuper Augusta Taurinorum peractum . V. 95 & fegg. Moneta, res steruis consideran-

da . VI 222 & 225. Moneta Argentea lub Carolo X. Francia Rege . V. 73 Moneta graffa in quampluribus

Langebardiæ Civitatibus cudenda, cujus bonisatis, m:xtura , & valoris effe deberet . V. 149

Moneta univerlaliter acceptaex Auro, vel Argento. VI.

Moneta ferrea apud Spartanos. VI. 8. In Infula Sumarra e stamno . 9. In Anglia , &c apud Cinenses in dimidio perforata . Ibid. In Catajo e terra cocta. Ibid. In Cambaja e foliis arborgm, five conchiliis . Ibid. Ejus ethimon . Ibid.

Moneta vetuftæ permutationis in humano commercio vices foltinet . V. 169. Ejus ufus adamantibus , gemmisque præpollet . Ibid. 170. Qua

utilitas ab ea proveniat . Ib. Moneta quemdam fupra intrinfecam bonitatem valoremaccipit . VI. 164. (\*) Pro-Vincialis cum externa pretio conveniat . 166. Ærea , & cuprea extra ditionem impressa eliminetur. Ibid. Nec hujutce species ultra mensuram æquam producatur . Ib.

Monetæ tripliciter vitiatæ. V. 129. Quid expediat pro integro servando earnm valore . Ibid. 145.

Monetz commodum pro hu-P. VI.

mana focietate . VI. 6. & feq. 11. & feq. Ex Ære primum cuía , an ex Argento ? 7. Ubi primum in ulu habita .

Ibid.

Monetz erez, & cuprez . V. 133. Earum ufus. Ibid. 134. litarum proportio cum aureis, & argenteis . Ibid. Num expediat cupreas argento mixtas codere ? Ibid. Vilioris metalli Moneta puriorem & pretiofiorem regione expellit , Ibid. 136. Externa. hujus generis quam sensibile damnum afferat ubi introducitur. Ibid. 137. & feq. Immodica hujulce quantitas immenium Veneræ Provinciæ damnum attulit . Ibid. 138. Menfura in hifce cudendis monetis a Principibus fervanda. Ibid. 139 & 142 Iftarum proportio cum aureis., & argenteis retipenda, Ibid.

Monetæ quam ob caufam extra provinciam traducantur. VI 184 Bone qualitatis non fac lè alibi delata, 185 Adauctum earum peemum maximo afficit damno commercinm. 187. Extera com nationalibus aquali pretio expendendæ. 18, & 201 Con-iultationes Negotiatorum. Mediol. ob eafdem griliter imprimendas . 194. & fegg. Damna sb immurato monetarum valore provenienzia.

202. Quanta arearum fumma fingulis annis imprimenda . 114

Moneta Mediolani impreffa jubente Comite de Colloredo Infubrum Moderatore .. VI. 182. Nihil ex intrinfeca earum bonitate imminuendum Aula Cæfarea decernit. 187. & 190.

Monere auree . & argentem qua de caufa pretio augeantur . VI. 36.

Moneta minuta in nonnullis Italiz provinciis . VI. 16.

Bonitatem intrinsecam excedit . 28. Nimietas eiuldem. damnofa . Ibid.

Monetæ inferioris æquo ponderis damnum Principibus , Subditilque inducunt maximum . VI. 30 Earumdem... tonfores juste puniuntur . Ib. Quibus fraudibus utuntur .

Monetæ exteræ intrinfecom. valorem pretio excedentes . regionis proprias elevant . VI. 45. 51. & feg. Carolo V. Imp. earum pretium adau-Anm . 48.

Monetæ ex Auro an pluris æftimandæ fint , quam quæ ex Argento ? V. 107.

Moneta area , & cuprea , fi abundent , aurearum , argentearumque pretium augent . V. 111.

Monetz pralo impreffa facilius adulteranter . VI. 151. Monetæ quænam cum intrin-

feco metalli pretio illud etiam expurgationis includere debeant ? V. 116,

Monetz cuprez apud Florentinos quando cudi cæptæ. V.159. Non expendende nift in provinca, ubi efforma-Aigalium folutione accipiendz . Ibid. Subrogandz . 172.

Monete ærez valorem aurearum , ac argentearum qua de canfa adaugeant. VI 80. Nimie earnm quaneitas populis damnofa . 81. Hoc ipfum experimento probatur . 83 Aurem etiam argentemque damoum inferent, fi valorem intrinfecum excedant. 84 Neceffaria tantum quantitas arearum imprimenda.

Moneta exteræ non ultra intrinfecum valorem alibi expendendæ . VI. 270. Non... est credibile , reductas hasce monetas fuforio vafi confignandas fore. Ibid. Provincialibus expensæ opificii juagun-

Cccc

caofam in Italiam penetraverint . Vl. 51.

Monete qua ratione pluris expendantur . VI. 52. & feqq. Quare earum valor femper crefcat, ounquam imminus-Moneta Veneta , tum area ,

tum argentez, qua de caufa pritcum valorem tuperaverint . VI. 85. & feq

Monetæ Venetiis quo pretio expenderentur Anno 1665. ? VI. 91. & feq.

Monetis quis valor affignandus pro compediaoda expeniaio iis cudendis . V. 120.

Monetaria Officina Neapolitana aliis quampluribus olim... conformis . VI. \$30. Ob indictum vilius metallorum. pretium que damna fentiat. 132. (g). Quantitas monetarum in eadem cufa . 134teq. Species monetarum ibidem impressarum . 136. Vilior mixtura Monetis in., ea efformandistamquam uti-

lis proponitur . 137. Monetaria Officina Pilana quare instituta, & abolita. V.

Monetariæ Officina qua in existimatione olim habitæ. VI. 10. & feq. Nihil lucri e mo-netarum impressione percipere deberent. Ibid 66 Regulæ iis præfcripræ . 88.

Monetariam Officinam Medio-Jan. quibus pactis conducere proponeret Vincentius Berti . VI 141 Hujus occulsæ fraudes detectæ . 147 Monetariis Italorum Officinis

non fufficiunt Metalla ex Hilpania traducta . V. 104. Expense juxta Taurinenses calculos pro mooetis exteris. provincialibus, ac focialibus.

120. Pro Auro cudendo restringendæ. 121. Quando ab opere ceffare debeant . 116. Non ad augendum Monetarum pretium intrinleco valori addeodæ opificii ex-

peniæ . 144 Monetariis Officinis bene administrandis quid fie neceila-

rium . V. 136. Mootanarius, Geminianus . V. Cl. Auctor Operis hic editi, cui situlus : La Zecca in Confulta di Stato . VI. 1. Alter ejuidem Tractatus brevior foper idem Argumentum...

71. Montisferrati Nummus ad Guilielmum Marchionem pertinens. V, 18.

Morajole species Monete Bononientis . VI 29. Morbus nummarius adauctio valoris nummorum appellata . VI. 5.

Mofca , Petrus Maria , ad exterarum monetarum examen publico decreto Mediolani ielectus . VI. 127. & 172. Motus menturandi optima norma tempus . VI. 22. Motus Cali qualis ? Ibid.

Muranenies apud Venetias, fictas e christallo gemmas op-time efficient . VI. 16. Muratorius , Ludovicus , V. Cl. V. 4 & 13 Ejus Rer. Ita-XXII. 16. Notatus . 7.

Mutina jus cudendæ Monetæ a Federico II. Imp. quando obtinuit V. 19 Mutinæ nummi ties . V. 19.

Mutui datio quenam fit . V. 173. Quomodo teneat . Ibid. 173.

### N

N Eapolis, & Sicilia Num-mi quidam a Bellino in publicum producti . V. 19. Neapoli, Carolo V. & Philippo II. regnantibus, metallorum mixtura in cudendis monetis legaliter conflituta. VI. 104. Quanti venditæ in hoc Regno Ditiones . 10 c. Monetarum quantitas ibi cufa ab Anno 1509 ad 1629. 111 Qua de caula alibi traducte . 120.

x

Neapoli quanta nummornma fumma ex Officina Monetaria prodierit ab Anno 1'500. ad 1628. Vl. 101.

Neapolitanus nummus aoreus cuius valoris extra Regnom. VI. 101.

Negotiatores Mediolaneoles quid fenferint inpra propofitionem Viocentii Berti qui novam monetarum (peciem cudere postulabat. VI. Argenti valorem . 191 Pro Officina Monetaria novas conditiones proponunt . 192,

Nerius, Pompejus, V. Cl. Auctor Observatiooum super legali pretio Monetis affignando in hoc Volumine impreffarum V. 91. & fegq. Nicephorus Phoca nummis fe fignatis pretium adauxit .

VI. 46. Nota metallis immixta . VI.

Numifma, feu comifca, ... Grzco Nomor fic dictum. VI 8 Nomifmata Ottoois Imp., utpote rara, magni pretii.

Nummus aureus ab Alexandro Mediceo Florentia Duce cufus . V. 65 Alter argenteus sub eodem Principe. Ibid. 66.

Nummus aureus a Carolo Cardin. Borbonio Avinion. Legato fub Pio IV. Papa cufus . V 71.

Nummus aureus Neapolitanos. ejulque permutatio extra-Regnum . VI. 101. Nummus argenteus Julia de... Varano Camerini Duciffæ :

ejus forma . V. 10. Joannie Nummus argenteus

Fran-

Francisci Pici . Domini Mirandulæ . V t&

Nummi Anconitani argentei & zrei nunc primam evulgati delcribuntur . V. s.

Nommi argentei Aretini de-clarati . V. 6. & 7. Nommi Ariminentes DD. de. Malatestia , & S. Gaudentium Urbir Episcopum, &

Patronum exhibentes, explicati . V 5. & 6. Nommus Alculi areus argento mixtus explicatus. V 7.

Nummi Bergomenies duo relati non expriment Federicum I Imperat., fed hujus nominis II. V. 7.

Nummi fex Bononienfes vices. ac Dominos exhibentes illufirati. V. 8. & 9 Quando, & a quibus cuß . Ibid.

Nummus Carrarieufium Patavii Dominorum V 21. Nommus Paravinus . V. 22. Nummus areas Firmi. V. 11. Nummi Florentini feptem Fa-

miliarum infignia exhibentes. V. 11 & 13. Nommi Principum Lavanie a & Meferani . V 14.

Nummur Guilielmi Marchionia Montirferrati . V. 10. Nommi Mutinenses explicati . V. 19.

Nommi Regum Neapolit., &c. Sicilis explicati . V. 20. Nummi tres Perufini expositi .

V. 22. Nummus Ravennas, V. 24.

Buli quot a Justiniano Imp. affignati ad componendom aureum Staterem. VI.

47. Officinæ Monetariæ Præfides , Domini Monetæ Florentiæ noncupari . V. 12. Officing Monetaria Prafectus

Venetiir ad Annum folum. munus obibat. V. 28, Vide Monetaria Officina .

Oleum ubi abundet in Italia .

ubi deficiat . VI 14 Opizzonus Comes Mediol. Ma-

giftratus Quaftor in Confilium de Re Monetaria vocatus . VI. 213

Ottonia Imp. nummi, quenia m rari, magno pretio empti-VL 16.

PAcafi, Torcarum moneta. VI. tr.

Palatius , Joannes : ejus Aquila Surva . V 7. Panari tranfitua portorio fub-

jectus . VI. 44 Paoli , olim rei Monetariz Di-

rector Florentiæ. V 93 Papienfir Civitas Annonam Genuenfibus vendere haud facilè potest . VI. 262.

Parma a Ludovico XII. Gal-Barum Rege quando occupata . V. 20. A Julio IL Pont. M. in Ecclefiæ ditione quando recepta. 21. A Francisco I. Galliarum Rege An. 1515. adempta Leoni X. at ab eodem Pontif. ,

Carolo V. Imperatore favente, recuperata. V. 21. Post Leonis mortem a Gallin l'Autreco Duce obfidentibus liberata . Ibid. Parma Nummi . V. 20 Alter

fub Franciico Sfortia . Ibid. Parpagliole, znea moneta Me-

diolan. VI 142. 146. 82 157. Exterm e provincia eliminandm . 104. 8c 106. Patavii Monete ad Carrarien-

fes pertinentes . V. 31. Patavium quibus , & quot annis in ditione Carrarienfium fuit. V. 21. Quando ad Venetos devenit . Ibid.

Patrimonii S. Petri Moneta... enea . V. 81. Paulus Æmilius, victo Perseo

Macedoniæ Rege , immenfam auri fummam Romam. transfulit . VI. 15. Paulus Iurifconfultus, ejus fen-

tentia ad rectam intelligentiam reducta . V. 160. &

Pechas, nomen Monetarum. apud Indos. Vt. 68. Pecunia a pecude dicta . VI. 7. & 8.

Peconia multorum bonorum . ac malorum origo. VI. 101. Ex ejus qualitate pretia rerum æltimantur . 102 Juxta

intrinfecum valorem expendenda . Ibid de Pepulis , Jacobus , & Joannes . Principes Bononiæ . Civitatem Janni Vicecomiti Mediolani Domino, ac Archiepifcopo quo anno, & pre-

tio vendiderint . V. 8. de Pepulis , Thadeus , ad regendam Bononiæ Urbem a Civibur eligitur . V. &

Perfectio Auri quanti conftet . V. 108. 214. 8c feg Quis in ea peragenda præferibilia modus. 110. Ejuldem expenfa cum intrinleco Monetarum valore computanda... 113 Super quibus potiffi-

mum monetis. 116. Permutatro Commercio neceftaria, & quomodo menfuranda. V. 133 & 168 Permutatio Auri cum Argento

quomodo fist, & quanti confter . VI. st. Permutatio Mon-tarum in Regno Nespolitano quomodo

computata Anno. 1621. VI. 101. Ab Anno 1 594 ad 1625. Ibid & 103 Permutatio Monet rum ab una

in alreram divonem Mercatores ditar , populis nucet . VI. 50 Hat ventas exum. plo probator . Ibid. Permutationes externæ , in.,

Neapolitano Regno permiffæ, viriliter impugnatæ. VI. 119. & feqq. Permutations Monetarize augmentum unde proveniat .

VI. 194. Permutationis monetarum in. Regno Neapolitano effectua

utiles expoliti. VI. 123. Necnon damna . 125. Qua ratione ifta excreverit . 130. & 134 Utilitas inde proveniens . 131. (e)

I

Pertulatus, Comes Carolus, Vir Clarifs., Auctor Confulrationis ad Officinam Monetariam Mediolan, pertinentis . VI. 175 & feqq. Perulia Civit. a Torila Gotho-

rum Rege direpta, inde a Civibus instaurata, a Ludovico Pio Ecclesia potestati fubditur . V. 22. A Civibus Picininis occupatur. Ibid. A Julio II , postes a Leone X recuperatur . Ibid.

Perufiæ Nummi . V. 13. Peruvana gens quo in staru viveret , priulquam ab Europeis inviteretur . VI. 75. Peftis caufa adaugendi mone-

tarum pretii . VI 56. Petramala , Guido , an. 1318. Guillelmo de Übertinis in. Arretii Episcopatu, ac Dominatu iucceffit . V. 6. Nummus fub ejus Dominaru per-

cullus propria Familia itemma exhibens . Ibid. S. Petronius Bononiæ Patronus: Moneta ejus effigie fignata.

V. 5. P. trus Aragonum Rex ob monetarum caufam bellum movit Regi Majorica . VI 46. Pffningb Moneta Germania .

VI. 16. Philippi Spartani fraus in monetæ aurem latrocinio deteeta. VI 🤱

Philippi Longi Francorum Regis lex Civicum jus præferiens . VI. 60

S. Philippo Benitio nummus argenteus falsò attributus. ad Reges Francia pertinet. V. 47.

Philippei , Argenteæ Monetæ Mediol, pondus integrum. . V. 219.

Philippei, vide Filippi, VI. a pag 178. ulque ad finem. Popolino, Moneta Florentina.

Piastra, Moneta argentea Florentina . V. 161 Picciolo, Moneta area Floren-

tina . V. 64.

VI 9

Picus, Joannes Franciscus, infignis Philolophus , Mirandulæ Dominus , a Fratribus Principatu ej-ctus ab Julio II. Pont. Max. benigne... recipitur, a quo Civitas carethituitue, V .B. & rg. Ejus Nummus Ibid.

Pigna, Joannes Baprista. V. 11. Pifani Nummi explicati . V.22. Pilarum Monetæ . V. 21. Altera fub Carolo VIII. Franciæ Rege. Ibid. 83. Hao in Urbe Moneraria Officina in-

ftirura , & abolita . V. 164. Pifaurenfes Nummi quaruor il lustrati . V. 23. & 24. Pisauri Monetz . V 21. Alte-

ra argentea sub Camilla loannis Sfortiæ Tutrice. Ibid. 77 Pius II. PP. eius nummus greus com lemmate DVC, PRO-

VINCIA. Pacta inter infum. & Ludovic, XI. Francia Regem co venta. V. 39. & feq. Placentia quando in Ecclefia poteftarem devenit. V. Placentiæ Nummi . V. 14. Poloniæ Regno maximum at-

tulit damnum vilior Monetarum ex argento bonitas . V. 139. Poloniæ Regnum quantum. - damnum perlenferit ob im-

minutam monetarum bonitatem . VI. 41. & feg. 41. & fea. Pondus monetarum minus aquo quantum Principibus .

Subdittique inferat damoi . VI. 39. Pondus Metallorum nomen...

Moneris antiquitus dabat . V. 125. V. 41.

Popolini, Monetæ species Florentiæ culæ . V. 157. Viginti ex iftis Florenum anreum componebant . Ibid. 178.

Pragmatica permutationum externatum in Neapolitano Regno fancita acriter impugnatur . VI 119. Se feg Damna ab eadem provenientia... deicribuntur . 123. (g) &

fea. pitur , iplique Jo: Francisco Principes magnum subditis detrimentum conciliant, immodicam vilium monetarum. quantitatem endi mandantes. VI 82, Hoc ipfum experimento probatur . 83. Damnum etiam inferunt . fi aureos, argenteofque nummos fupra intrinfecum valorem expendi mandent . 84 Quamdifficiliter a Subditis pretium monetarum, quod ab ipfis affignatur , religiosè ferve-tur 86 87. & 88

Principes facilem aurem non. præbeant Conductoribus Officinæ Monetariæ rem extrinfecus utilem proponentibus . VI 17. Damoum ipfis proveniens ex adaucto monetarum valore 61. & feq. Principes ex monetarum impressione utilitatem non per-

cipiant , VI. 65 Principibus injuriofum ac perniciolum nimiam monerarum vilium quantitatem efformare . VI 19. Supremus monetarum valor iildem no-

Procida, Josnnes, Auctor confpirationis in Gallos, vulgo dicta Vefperarum Suularum . V. 20

Proportio inter Aurum, & Argentum quæ communior in Italia, & juxta calculos Taurinentes . V. 98. Hæc proportio reprobata. 99 Quenam vera. 101 & 103. Illa recenfetur , que imperanti-

bus Vefnafiano, Galba, Arcadio . & Honorio in ulu crat.

erat . 105 Non eadem in. Europæ provinciis. 104. Italicæ proportiones non imminuendæ. toj. Ut plurimum yariæ. 105. Unde hæc diversitas procedat . 104. Num liceat a vera proportione recedere? 101. Non expedire eam immobiliter figere. 106. & feq. Uti inter aurum . & argentum ; ita inter argentum , & cuprum. oblervanda . 134 Quanam effet apud Romanos veteres Metallorum proportio . 175.

Proportio inter Monetas Iervanda . V. 139 & teqq. Proportio inter Auri pretium, & Argenti qualis olim . VI. ro Qualis nunc. 20 21 🕸 feq. Inter Monetas auri , & argenti, ac areas, & cupreas . 26.

Proportio inter aurum. & argentum non femper eadem. VI,78 Qua de caufa mutationem patiatur . 79.

Proportio inter aurum , & argentum quænam fuerit in... Regno Neapolitano . VI. 129. & 134.

Proportio inter Metallorum. valorem Commercio necesfaria . V. 124. & feq.

Proportio inter aurum, ac argentum a Principibus confervanda, & quomodo. VI. 37 & 62 Sin minus, damnum Subditis conciliatur.

Proportio inter metallorum. valorem religiosè servanda. VI 251.

Proportio inter aurum, & argentum, necnon inter Monetas nationales , 🤽 exteras fervanda . VI. 102. S. Profper Epitc Regii Lepidi:

Moneta ejus effigiem pralerens , V. 25. Pullæ vestes post mortem Henrici II. Regis in Gallia fre-

quentissimæ . Vl. 22.

P. VI.

Uadrantales, species Moneræ apud Romanos . VI. 11

Quadrige, Monete Romane, quare fic appellate. VI. 31.

Quantitas metallica quomodo intelligenda . V. 170. S. Quiriacus Anconitana Urbis Protector , fuit Episco-

pus, non tamen Pontifex. V. 4 Moneta Anconirana ejus effigie fignatæ. Ibid. & leg.

Quiriacus, a quo dicitur comit tam fuille in itinere Sanctim Urfulam, fabulotus, totaque historia SS XL mille Virginum mendis ple-

na .. V. 4

CAbaudia Ducum Moneta . J V 84 & feg. Sabellicus, Marcus Antonins, ejus Historia Veneta . V.

26 & 27 Salomon Rex Jerufalem multam auri, argentique copiam in fuum Regnum traduxit . VI. 20. & 77.

Sanudus , Marinus , ejus Fastus Ducales . V. 16 Sardius, Gaspar, ejus Opus italicum : Storie Ferrarefi .

V. 11. Scaligeri ad regendam Veronam a Civibus Principum. titulo quando electi. V 30. Quamdiu Veronz Dominium tenuerunt : eorum. Stemma, & Nummi. Ibid. Scheriffi , Suraffi , feu Sultanini , monete auren Turca-

rum . VI, 11. & 68. Scilinghi , monetæ Suecorum. VI. 4 Scilla , Xaverius . V. 39. 41.

Scipionis filia a Senatu Rom. dotata . VI. 14. S:udo di merco , moneta ficti-

tia ad figendam regulam.

nundinarum . VI. 186. S:udo , moneta argentea , ejus valor in Magno Etruriz Ducatu . VI. r. Paduæ. 33. In aliis Italia Urbibus . 34.

Scutati Mutinenfis Nummi extrinfecus valor adauctus . VI. 43.

Scutati argentei nummi e quinque monerariis officinis prodeuntes in Placentinis nondinis ejuídem valoris . VI. 103. & 130.

Scutati aurei nummi pretium Mediolani affignatum Anno 1538. VI. 161. 161 & feq. Scuratus nummus quod pretium a Marchione de Vasto Mediol. Previnciæ Modera. tore acceperit . VI 266.

Scutatus Aureus Hispanicus quis ? VI 33 Diversimode in Italiæ provinciis acceptus. Ibid 47. & feq. Scutatus nummus aureus Nea-

poli cufus ab Anno 1538. deinceps . VI. 112. & legg. Ejus pretium adauctum. 130. & feg. 134.

Scutarus imaginarius in Contractibus Padoz retentus . VI. 31. In nonnullis Italia Civitatibes valor Scutati diversus . Ibid. 34.

Scutatus argentens Nummus Mediolan. quanti pretii ab Anno 1559. in potterum. VI. 16

Senarum Monetæ dum. V. 25. Sericum Aureliani Caf temporibus perquam rarum in... Europa . VI 16 Justiniano Imp quo in pretto haberetur . 76

Sericum qua de causa magni venditum Mediofani . VI. 249. Ejus negotiatores opificium textrinum fulpendunt. 258. Arte dolofa . Ibid.

Servius Tullus primum Rome Monetam æream cudi fecit. VL 8. & 31.

Sefini , Ipecies moneta brea Mediol. VI. 142 144 146 & 158. Exteri a Mediol: Pro-Dddd .o vin-

vincia eliminandi . 228. Sfortia, Franciscus, Cottigno. la Comes, a Philippo Maria Mediolani Duce filiam. Blancam in fponfam accipit, & in Vicecomitum familia adoptatur . V. 7. & 18. Ab ipio in Regnum Neapolitanum miffus, ibi plures Urbes occupavit. 7. Ab Engenio IV. PP. Picenum obripet, & Marchionis titulum. Thid. & 11. Firmi fuam fedem constituir . Ibid. Ejus Nommi Afculi, & Firmi cuff. 7. & 11. Sub ipfomet Engenio IV. Piceno expellitur , Ibid Socru emortuo in Me-

diolani Principatum successis, V. 18 lbi ejas Nummus cufus . lbid. Siclus yetusissima ex argento Moneta . VL 7.

Sigifmondus Imp. ab Eugenio IV. Romæ quo anno coronatus . V. 16. Germaniamarepetens , Jo: FrancilenmaGonzagam , a quo hofpito
recipitur, Mantuæ Marchiorecipitur, situlo condecorat . Ibid.
Soda , herba vitro conficiendo

utilis . VI 21. Soldi , monetæ Mediolan, VI,

Solidorum depravatio ob vitiatam metallorum qualitatem . V. 156.

Solidus antiquitus Moneta aurea fuir VI. 32. Ejus diverfus valor hifee temporibus. 33. Ejus valor Arcadio. & Honorio imperantibus. V. 106. Quæ ejuldem varietas a Caroli Magni temporibus ufque nunc. 125.

Spinula, Leonardus, quid fenferit in causa rei monetaria. Mediolan ad novam methodum redigenda. VI. 163. & 167.

Stateres aurei quantis obolis a Justiniano Imp. comquati . VI. 47.

Spellino, Moneta Arg fub Cofimo I, Medicco fignata. . V. 50.

Stenus, Michaël, Venet. Dux: eius gesta. V. 27. Ejus Nummus aureus. Ibid &r 29 Stibium purgando Auro infervit. V. 109. Veneficum...

Ibid. Stipendium quare fic appella-

Stipendium quare fic appellatum? VI. 31. Sublimate, humor veneficus,

# gui ului infervist . V. 109.

T Aberna, Comes Laurenrias, Præfectus Urbis Mediol. dolum in re monetaria deregie, & eludit, VI. 58.

& 139.
Tabula exprimens augmentum progrefivum valoris Florenia aurei Florentini ab Anno 1252, ad 1758. V. 152.

Tabula oftendens diminutionem Libræ Florentinæ ab Anno 1531. usque ad 1756.

Tallari; Monetæ in Regno Neapolitano fulæ ob alias efformandas . VI. 126. Tari, monetæ Neapolitanæ .

VI. 107. & feq.
Tartari in Regno Teber loco
Monetæ corallo utuntur .
VI. 9.

Temini, monetæ in Gallia cufæ apud Turcas acceptifismæ. VI 48. & feq. Tum. in Belgio, atque Italia fimitiec cuiæ. 49. & 83. Earum pretium a Turcis imminutum. ibid. Tamdem ob deteckts in eis fraudes ab Ottomano Principe interdictæ. 50.

Tempus motui meninrando infervit . VI. 32. S. Terentius Pilauri Patronus . Moneta sint icone infignita.

Moneta ejus icone infignita, V. 23. Terriolorum libra quænam ef-

fet . V. 127.
Teseus Rex Athenarum Monetam cudi secit tauri effi-

gie fignatam . VI. 8. Testone, moneta species, ejus

valor quantum anctus . V.

X

Tylosi, moneta Roman; corom valor, 8c pondus cum minutiorum monetarum proportione exteniantur. VI. 40. Extra Ecclefafficam ditionem facile transferuour. 41. Pretium eifdem Mediolani affignatum. 191. Ad efformandos Philippeos Mediol. adubitri. 219. Pretium eifdem Mediolani prakwum Anno 1538. VI. 161. & 164. Theapolus, Jacobus, quo ain-

no Venet. Dux fuit electus. V. 26. Ejus Nummus. 28. Tirolentis Argentea moneta. Sigifmundi Archiducis Aufiriz effigiem præferens. V.

79.

7 olleri, moneta Argentea Pifis cufa . V. 164.

Traeri, species monetæ Germanicæ. VI. 37. 52. 82 53.
Tributa cum legali moneta
persulvenda. V. 146.

Tri-Castellanus Episcopus Florecom aureum cudit . V. 39. Troni Veneti , eorum valor Mediolani indictus Anno

Tull & Ciceronis filis dos affignata. VI 14.

Turbolo , Joannes Donatnes , Opufculi Auchor , hic impreffi, cui titulus ! Diforfo forra le Monete del Regno di Napoli . Vi 95 : Hanc elucubrationem Supremis Confili Collateralis Rectoribus dicat. 97 . Ac Mercatoribus Neapolitanis proponit . 100. Alia ejuldem Opufcula . 117. & feqq.

Turcarum Imperium plus Auri ab Italia ad fe trahit, quam Argenti. V. 105. Turcarum moneta. VI 11.

Turcarum in Imperio quænam monetæ frequentius expendantur. VI. 25. Turoneniis nummi pondus & valor a Benedicto XII. Papa

valor a Benedicto XII. Papi præferibuntur . VI. 67.

٧.

1.

ı

ı

7 Alor rerum a quo constituatur . V. 112. Ejufdem gradus quomodo metiti . 123.

Varanus, Alphoníus, in Poefi eruditus Eques , editus ab eo Demetrius . V. 10.

Varanus, Joannes Maria, ... Leone X. Dux Camerini quo anno dicitur . V. 10.

Vasti Marchio Mediol. Provinciæ Moderator : ejus Decretum pro re monetaria . VI. 162 Quod pretium Scutato nummo præfixerit . 266.

de Ubertinis, Guillelmus, Arretii Fpilcopus, ac Domi-

nus . V. 6. Vectigalia qua monetarum. specie persolvantur. VI. 43.

Vectigalium in Regno Neapolitano ratio expensa . VI. 124 Duobus e fontibus dimanant . 169.

S. Venantius Camerini Protector. Moneta ejus typo ibi-

dem cufa . V. 9. Veneta Moneta ærea, Joanne Cornelio Duce . V. 72. Nicolao Trono Duce. Ibid. 82.

Venetæ Reipublicæ maximum damnum olim illatum ab exceffiva vilioris monetæ quan-

titate . V. 138

Veneti Alexandrum III. Pont. Max. a Federico Enobarbo infidiis petitum, honorificè excipiunt . V 26. Ab Ottone Federici filio obsidentur, eoque capto liberantur. Ib. Totam fere terreitrem ditionem amittunt, inde recuperant . V. 28.

Veneti qua arte ufi ob Argenti quantitatem in fuam Ditionem adtrahendam . VI.

Veneti quomodo metallorum. imperfectionem exprimant . VI. 26.

Venetiis quod pretium Monetis affignatum Anno 1695. VI. 91. Norma pro pretio Monetarum in Veneta Republica affignando. 92.

Venetiis Monetæ abusivum valorem excipiunt, fed juxta. intrinfecam bonitatem in ve-Ctigalibus persolvuntur. VI. 241. & feq.

Venet. Civitas, facto D. Marci Anulo comprobato, ab horrendo diluvio liberatur . V.

Venetorum Ducum Monetæ

quamplures a Bellino in novam lucem productæ. V. 26. & feaq.

Vernedii, Johannis Francisci, Aug. Cælaris a Secretis, Literm ad Comitem de Daun in Caufa Monetaria missa . VI. 218 & 226.

Verona per quot annos Actiolino Tyranno fuerit fubjecta. V. 10.

Verona quando fub Scaligeros transierit, & quamdiu ab Illis tenta . V. 30.

Verona, quando sub dominio oannis Galeatii Mediolani Ducis . Ibid.

Veronz Nummi Scaligerorum stemmate signati . V. 10. & 81.

Veronenses Nummi expositi. V. 30.

Velpasiani Cæsaris ætate multa in Italia auri copia. V. 105. Vefpafiani Cæf. monetæ aureæ puriffimæ experimento recognitæ . VI 70.

Ughellius . V. 41. Vicecomes, Galeatius Maria, Dux Mediolani, a conspiratoribus occiditur . V. 18.

Vicecomes, Joannes, Mediolani Dux, ac Archiepiscopus, quo anno, & pretio Bononiensem Civitatem acquifivit. V. 8. Ibi Nummos fignavit . lb. An Nummus inter Bononienses primus hic relatus ipfi fit tribuendus. 1b. Victoriati species Nummorum

penès Romanos. VI. 32. Victorius, Franciscus, Ordinis Sancti Stephani Eques Commendatarius laudatus .

Viglione Moneta vilis, fed populo necessaria. VI. 26, 20. & feq. Damnofa. 51. 8 82. Viglione , Moneta vilis in Hifpania abundans quot damna

promoverit . VI. 141. Villanus , Joannes , ejus Liber italicus MS. Della Moneta Fiorentina. V. 12. Ejus Hifloria Florentina. Ibid. 13. Virgilii effigies in Mantuano

argenteo nummo expressa. Vitellotius Vitellus Card, ar-

genteum nummum, fede vacante , cudi fecit . V. 42. Vitrum , Tiberio Imp. , mal-

leo laboratum . VI. 20. Vizanus, Pompeus, Bononienfis Opus italicum scribit : Della storia della sua Patria. V. 9.

Uncia quot ceratiis constet . VI. 16.

Volaterranus . V. 22. Urbini Moneta nonnulla . V.

Urti , species monetæ in Livonia, ac Polonia currentis . VI. St.

## z

Anatta, Angelus Maria, laudatus . VI. 21. Proportionem inter Agrum & Argentum fedulò perpendit . VI. 212. Ejus fententia approbata . 216. & 222. Exterarum monetarum examen eidem commissum . 227. & 272.

Zecchino Florentiæ impressus ad novum intrinfecæ bonitatis experimentum Augusta Taurinorum redactus . V. 96. & feqq. Illius pretium. progressu temporis auctum. Ibid & 128. Apud Venetos cufus quare ceteris prælatus. V. 96. & 99. Qualem Turcæ ab hac Italica Moneta uti-

### INDEX NOMINUM, ET RERUM NOTABILIOR.

utilitatem percipiant 105. Epus valor apod Criente accredit. 115. Quanti Florenzie impendatur 166. Epus valor ab Anno 1605, procedendo ulterità quantum adauchus VI. 6. 35. & fequ. 67. & feq. In-Oriente magni habita hac moneta: Ibid. 67. Olim appellatus Fisrino d'Oro, quondo per Annorum ferrem

valore excreveiri in Tabula demonfirator. V 152. Quo Anno primbin cuius VI.46. Quomodo, & quibus temponbus eius pretum adanchum. Ibid. 69. & feq. 85. & 8.6. Norma ejulden imprimendi, atque expendendi, 93. Ejus pretum aliud legale, aliud populare Anno 1573. V, 154. Idi plum svėnti ulique ad prætens feculum. Ibid 155. A fua infliutuione libræ Argenti apquivalebat. Ibid. 156. Qua de caula ejus pretium excreverit. Ibid., & feq. Variis nominibus juxta temporum, & viciffitudioum fucceffiones appellatus. Ibid. 161. Quæ Monetce argentes componerent hanc auream Anno 1511. V. 166. & feq.

FINIS.



1/4- 121 1-10



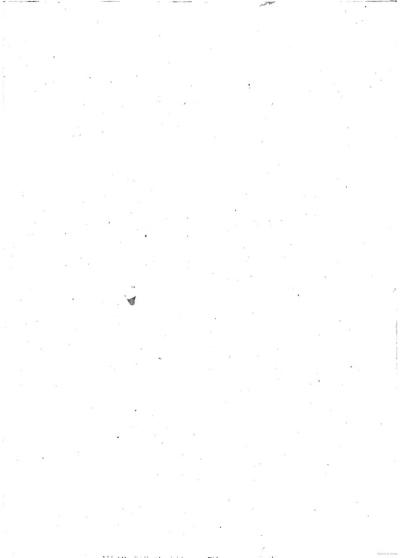

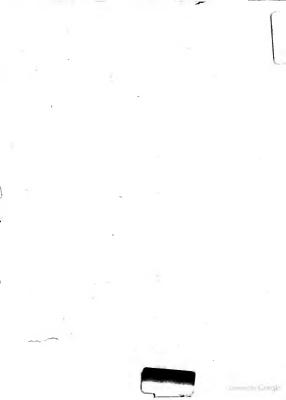

